

# V I T E

DIALCUNI

S A N T I

NEL BUON SECOLO DELLA LINGUA TOSCANA.



IN VERONA MDCCXCIX.

PER DIONIGI RAMANZINI CONLICENZA DE SUPERIORI.



# LO STAMPATORE

# LETTORI.



E in una Città, quale si è la nostra, ove è giunta al più alto segno la gloria della Toscana Favella, per le Opere considerabi-lissime in essa dettate, ed in un tempo, come è questo, in cui, la Dio mercè, non si fa quasi altro, che trarre molte di lo-ro alla luce; io prendo sicurtà di dare ora fuori non

Opere insigni, ma piccole scritture, e di poca rinomanza; a ciò non mi induce (che e' mi paia) o la mia imperizia, ovvero poca reflessione in eleggere. E ben lasciando da parte, che niuna cosa è sì piccola, che potendo arrecar giovamento non si debba apprezzare, io senz' altro crederei di trovare che mi fosse fatta ragione da chiunque refletia, che i seggi Compilatori del gran Vocabola-rio di nostra Lingua, col capitale nelle mani di tanti ragguardevolissimi Libri Toscani, e Capi d' Opera, quanti eglino n'ebbero, non isdegnarono di citare soventemente pel fatto della Favella piccole, e spezzate scritture : e che chiunque ne possiede , care , e pregiate le tiene. Ed in fatti non altramente è sopra di ciò il giudizio del celebratissimo Anton Maria Salvini, che nelle Note alla Perfetta Poesia del Muratori lasciò scritto: Io per me stimo tutte le scritture di quel secolo ( decimoquarto ) ancorche rozze, ancorche inculte, perciocche tutte menano ero. Tanto si è veduto per esperienza nel Tomo delle Vi-te de' Santi, che in sequela di quelle de' Padri io diedi, mesi sono alla luez : imperciocchè gras dovizis di voci da articchire quella grazil Quera per entro ad esso si è ritrovars; e non che di voci, di frasi, e forme di dire respellet, schette, e antrusii, quali a questra materia sol con la giuntificano a bastanza le premure, che bo avutor, di excogliere delle medeine Viri queri altro Tomo, al primo di anlla inferiore, ami più ubertoro, sicome di maggie mode. Vera con è; che lo non ho sortito di trovare di tutte quatere Testi santchissimi, o originali, perchè di rieces sani malgoroli di prottati. Più che modi di rieces sani malgoroli di prottati. Di più che modi di voci di contra di contra di contra di contra di Vaccholizio, come esistenti in alcunì langhi, ove i nogio etteramente non vi sono. Ma pure ha suppliro a quatro la scelta, che ne ho fatta diligentemente ; in una certa considera travita prematendo, che ai debba sempre di des Massocitti di divense eni preferitri quello, che chde Massocitti di divense eni preferitri quello, che chun Testo più sattorigni di cure copiuto feccimente da un Testo più sattorigni d'esere copiuto feccimente da un Testo più sattori giori de core copiuto feccimente da

Di due cose peò prima di venire al particolare, mi el que porte inteso il Lettore - Primieramente di son aver io unto altr' ordine nel collocar queste Vite di pera appratare i, ed disparete, se non di porre prima quelle, aver potuto a niun patto trovare i nonsi de' Triaduro per quante diliguare io vi abbii aftet sopra. Dalt che ne dechoo, che moltre di lore asso volgarizamenti fatti di private persono per propria utilità, o devenizore, o variato del private persono per propria utilità, o devenizore, o rate in private persono per propria utilità, o devenizore, o rate in private persono per propria utilità, o devenizore, o rate in private persono per propria utilità, o devenizore, o rate in private persono per propria utilità, o devenizore, o rate in private persona del private persona del private persona del private del private dell'acciona dell'accion

non che la minore instelligenta produceva d' ordinario gil highi; che ci i presentano all'orchio. I Libri poi donde questi steri Racconti il travvato; erano per lo donde questi steri Racconti il travvato; erano per lo quegli, che avezon maggior como in quel trampo, de de la como della maggiore parte del presentationi al queste medenine Vite Tocase, io non di alcuna di queste medenine Vite Tocase, io non di sono della muggiore parte del Racconsi, che fostero lavorate talune di quelle Poeste, che gli antichi nontri appellavano Rappresentazioni gi. E ha Rapposantazioni gi. E ha Racconsi, che politichimo qui noti, conse di S. Maria Madellora, di Obbilità della prodictiona della muggiore parte del Racconsi, che foste della printa della maggiore parte del Racconsi, che della printa della maggiore parte del Racconsi, che della Spirito Santo riferite da Francesco Cionaccine le Rines accre di Corenzo de' Medici; le quali Rappresentazioni solorunati in certi trampi dell' assoni alcune Chiere eccitrere con pompa di lumi, e di mot-sunto in solore Chiere eccitrere con pompa di lumi, e di mot-sunto in solore Chiere eccitrere con pompa di lumi, e di mot-sunto per cui avvene l' anno 1,570 l'incendio della Chiera vecchi dal S. Spirito di nortre Partia.

Mis per render rajione intento della prima di queste Vite, che è quali di S. Giricamo, allegana dal Vecbolario in un Tewer e presen, che for di Michelagodo transcribe della proposita di proposita Caracano solito appelli su questro sotro proposito Govara Angolo Bononcotti, ed il Salvini negli Avverrimenti di Lingua ne crit un Testo, gialidicadolo spera del 1350. o in quel teroro, appresso Gai Barine Stressal, il qual zon in feglio conservatori tra molti susuo Mamooritri del più fiate lodato Signor Abare Niccolo Bargiacchi, Questro di intorno al 14000 in potere di un Gaille Caracare di intorno al 14000 in potere di quali Caralier Logia di contro con conservato di propositi di propositi di mis condito Signor Abare Niccolo Bargiacchi, Questro di contro collo Studio Fineration, que del Caralier Logia puncial il nottre Priorittire, come et la Legga e Lettoto di contro collo Studio Fineration, que del proposiparole il nottre Priorittire, come et un con-

to la nostra una Versione in primo luogo della Vita , che di S. Girolamo scrisse il Beato Iacopo di Varagine , comunemente appellato il Voragine , dell' Ordine de' Predicatori , quegli , che nel 1201. da Niccolò IV. fatto Arcivescovo di Genova scrisse latinamente molte Leggende di Santi. Vien seguita questa da alcuni racconti concernenti la Vita stessa fatti da Eusebio , da S. Agostino , e da S. Cirillo Vescovo Gerosolimitano; le quali cose tutte son voltate con tale proprietà, e bontà di Fiorentina Favella, che siccome non lascian luogo di dubitare se sieno versione del secol d' oro, così fanno vedere assolutamente opera essere d' un Fiorentino . Nè è per questo però che in alcun luogo vada ella esente del tutto da quegli equivoci, che i nostri antichi ben sovente prendevano nel tradurre, ingannati il più delle volte delle varie, e corrotte lezioni de' Testi medesimi , su cui lavoravano ; una delle quali peravventura sarà quella, che quivi a carte 13. s' incontra, ove il Latino del Voragine, che diceva: Quadam vero die adverperascente cum Hieronymus cum fratribus ad sacram lectionem audiendam sederet &c. fu tradotto: Un die stande S. Girolame a dire lo Vespro co' suoi Frati .

Li Vita, o Leggenda, come la dicerano, di Santo Dorocia, in Di no perta da un Manoceritto in carapteora in quarro del Sig. Conontio Salvino Salvini, il quale me lo la noministrato, inience no gli altri, di cui faò a uno luogo mensione. Questro Manoceritto è una recorda di diverse core, da diverse masi, e i ni diversi tempi copinte. Frei Vita le la mil fanti il Limbo intribulto, per di consultato del consultato del consultato del petri, e qualte che debis fere I mine e I corpo, compilate de frace Symone da Consi della Marta dell'Occiota del Consiste del Consiste della Consiste dell'Occiota del Consiste del Consiste della Consiste dell'Occiotato del Consiste del Consiste del Consiste del Domai MCCCXXXIII, guanda sessa a Firence qui ana Domai MCCCXXXIII, guanda sessa a Firence qualtaciar, jo che condisco. Notizie di Fra Bartolommeo da S. Concordio circa l'età di Fra Simone da Cascia. Di tal Manoscritto un' altra porzione, che vale a dire la Vita di S. Dorotéa, fu copiata, accondoche in fine vi si legge, l'anno 1390. da uno della Famiglia appellatasi de' Mazzinghi da Peretola, quantunque alcun' altra cosa vi aggiu-gnesse poscia nel 1432. Bianco d' Agostino di Spinello suo Nipote; e il ricordo del primo è tale : Io Michele del Bene Spinelli scrissi questo Libro nel 1390. Questo Michele, che dopo tal copia sopravvisse ben quaran-t' anni, sedè de' Priori l' anno 1420. e di lui abbiamo l' appresso memoria in S. Maria Novella appie dell' Altare di sua Famiglia : S. circumspelli Viri Michaelis Benis Spinelli de Mazingbis Civis & Mercatoris Flecentini & Nepotis & suor. descendentium qui obiit die xit. Septembris A. D. MCCCCXXX. ed appresso di più moderno carattere: Petrus & Baccius Baccelli sepul. a maioribus suis conditum sibi posterisque instaurarunt Anno Salutis MDLXXII. Ma per tornare alla suddetta Vita, ella mostra senza dubbio nessuno, che Michele di Bene soltanto la trascrisse, e non ne su traduttore, non meno di quel che si veggia, che ella venne da altra copia fatta un tempo innanzi, conciossiache nella nostra del 1390. è stato incastrato nel Testo alcun glossema, il che non si fa ordinariamente, se non da chi copia. Per ciò provare io rimetterò il Lettore alla pagina 128. dove es-sendosi detto precedentemente della Santa, che da Saprizio fu fatta legare nella catasta , seguita con assai nuova puntuale spiegazione di cotal supplizio: Catasta si è una graticala di legue con quattro piedi fatta a modo della graticola del ferre , in che fu posto Santo Lerenzo . In que. sta cotal catasta erano posti i Martiri, e tormentati. E poscia si continua l'Istoria.

La Vita di S. Onofrio, che viene appresso, l'ho io presa da un Manoscritto del XIV. secolo, che si conserva nella Città di Prato, comunicatomi dal Sig. Canonico Do-

Domenico Giannini soggetto di scelta erudizione fornito , ed alla nostra Favella affezionato . Contiene questo Manoscritto i Capitoli d' una delle Compagnie Secolari di quella Città, la quale, come ivi si dice, si rauna al luogo de' frati di Sancta Maria del Carmino da Prato, la quale a per suo nome, la compagnia di Messer Santto Nofri. E nella fine del primo Capitolo si trova, che Frate Andrea di Gese Priere de frati del Carmino ordinò la de-Sta Compagnia di Mess. Sansto Nofri nel MCCCLXXXIII. adi I. di Luglio. Ed appresso ai Capitoli la Vita si tro-

va, che noi qui pubblichiamo.

Ad essa viene appresso quella di S. Francesco d' Assisi, la quale ho io tratta da due buoni Testi in foglio, posseduti dal mentovato Sig. Bargiacchi; uno de' quili ha nel fine la memoria, ch'io qui puntualmente riporto. Explicit leggienda. O' mirachula Beati Santo Franciesco. Amen. Copiata del libre nello Armarie delle studio del Chonvento di Frati Minori di Firenze . scritto questo libre di mane di Simone di Dino Brunaccini, del popolo di Santto Romeo di Firenze per se e per le sue erede ad) x. di Febraie MCCCLXXXXIII. Egli è ben vero, che tra i molti Testi a penna, che rendono pregiata la Librería di S. Croce, il MS. che quì si accenna, in oggi più non si trova . Simone poi di Dino Brunaccini fu uomo di Repubblica , e ben si vede squittinato nello squittino del 1391. e spe-dito Ambasciadore a Bologna nel 1387. L'altro Testo da me avuto, dalla formazion del carattere si ravvisa essere del 1350 o ivi presso, se non ehe dal Codi-ce riferito di sopra in molti luoghi vario, nella giacitura delle parole principalmente, e sì in qualche più frequente parafrasi, e sembra scritto anzi da un Pisano, che da un Fiorentino, per le desinenze, che ha în I in molte vo-ci, che noi in E terminiamo . Ambedue però son traduzione della Vita di S. Francesco, che si dice scritta da San Buonaventura. Per dare un esemplo di questa diversità non sia grave, che io riferisca un luogo della Leggenda 66 3

del Santo Dottore, e sia del Cap. IV. laddove ragiona di Fra Pacifico, nel tempo ch' egli era secoiare, e per lo suo valore nella Poesía Toscana, Poeta laureato, cosa per altro taciuta da coloro , che di queste onoranze de' Poeti nostri han parlato. Crescentibus queque virtutum meritis in parvulis Christi, odor opinionis bone circumquaque diffusus ad presentiam Santii Patris videndam plurimos è diversis mundi partibus attrabebat ; inter quos quidam sacularium cantionum curiosus inventor, qui ab Imperatore propter bot fuerat coronatus, & inde Rex versunm diffus, virum Dei, contemptorem mundialium adire prope-suit; che l' uno de' Testi nostri traduce: Crescendo la Virtù di questi frati piccoli di Cristo ec. sì si sparse tanto la fama in tutte parti, che molte genti di diversi paesi del Mondo venivano per veder la presenzia del santo Padre Francesco, tra' quali vi venne un grande trevatore di canzoni secolari , lo quale per suo bello trovare era stato coronato dallo 'mperadore, e però era chiamato Re de' versi , ovvero di canzoni , e venne per vedere l' nomo di Dia Francesco. E l' altro : E così crescendo la virtù di questi Frati poveri di Cristo , melta gente molto da lunge gli veniano a vedere, massimamente il loro capo Beato Francesco, tra' quali vi venne un di un uomo, il quale era un grande trovatore, e dicitore in rime, il quale per la mo bello trovare era stato incoronato per lo Imperadore, e però era chiamato Re de versi, e di canzoni, e venne per vedere il verace nomo Francesco sprezzatore delle cose mondane.

Alls Wit di S. Francesco di Sa esquire quella di Sano Alessio, che II Vocololario cita apperaco di Gio Batira Structi, ed era, al dire di Lionardo Salviati, pagara in an colanne sone cere abere Operacie, e seco pain su su colanne sone cere abere Operacie, e seco pain su su colanne sone cere abere Operacie e seco pain su su consultation del consultation de la consultation

Canonico Salvini , che dopo al 1400. sembra copiato a Questo è altresì una Traduzione dal Latino della Vita di S. Alessio scritta dal Beato Iacopo di Varagine.

Con questo medecimo Codice del Sig. Salvini Iso in alteren ampolito i Vira seguente, e de è di S. Domitilia traendola principalmente da un altro Manuscritto in fagilia in caraptecapa possedito di medecima, cii qualche cara mancante, copiato nel 1423, in sua gioventi del Giuvania mancante, copiato nel 1423, in sua gioventi del Giuvania mancante, copiato nel 1423, in sua gioventi del Giuvania retractivere del voquatra, diendolavia in fagi: Que monto del contractiva del vivalenza diendolavia in fagi que prise di acrivere una Salvas area ese azi, dal 2014, del 1614 in contra los passes di acrivere una Salvas area ese azi, dal 2014, del 1614 in contra los passes di acrivere una Salvas area ese azi, dal 2014 in contra hono lo vedetta in un TeSanta motto varia dalla notara hono lo vedetta in un Tedella metta del esecolo XIVI. donte da contentino di tiva de esserta preso il passiero, quando che fosse, di trar fiorri le vodi Tocacca più recondite:

Segue la Vita di S. Anastasía, la quale, alla maniere che in Firenze di più simili voci si suol fare , appellata è sempre dal Volgarizzatore Nastasía, anche in un altro Testo ( fuori di quello da noi adoprato ) che è nell' Accademia della Grusca, poc'anzi mentovato. Questa, mediante la compitezza dell'eruditissimo Sig. Dott. Anton Maria Biscioni, l'ho io presa da un Manoscritto in foglio, che raccoglie alquante di sì fatte Leggende di Santi , posseduto fra i rari suoi Libri dal Sig. Niccolò Panciatichi Cavaliere di quel merito, che è già noto, a cui molti Manoscritti ancora, che innanzi erano de' Guicciardini, son pervenuti. Sembra a prima vista, che questa Vita sia una di quelle, che nel Vocabolario della Crusca non sono state citate fin adesso; ma se si osserva bene, altramente forse va la bisogna, poichè questa, son io di credere, che si citi, non so in qual modo, sotto nome di Storia di S. Eu-genia, di cui il Vocabolario medesimo nomina un Testo a penna

penna presso il Guicciardini, e ciò si riconosce alla voce Lavaggio, così leggendosi ivi quel luogo delle pagine 305, e 306. Sier. S. Eug. Es è baciava, ed abbraciava le pensale, e i lavaggi, e l'altre vastellamenta della cociario. Or questo fatto nella Vita di S. Eugenia, che noi in fo-

do qui diamo, non è, nè vi può essere.

La Vita di S. Zanobi, che ne vien dopo, esce da un altro Volume a penna di Vite di Santi, ed altre cose della Librería Pantiatichi sopra mentovata. Copiolio Antonio di Forese Bizzeri, quegli, che squittinato del 1433per lo Quartier S. Croce, lacció qui nella Chiesa di questo nome un Sepolero, oggi perito, che poco fa ancor si vedeva colla sua Arme, ed il nome: Jasenis di Forese Biquesi. Ma quanto alla Vita si può veramente dire, che ella è la prima, che in Toscano si sappia essere stata scritta di questo nostro Santo Concittadino, alle quale si dà ivi l'intitolazione, che appresso: Quì si comincia la Leggenda di Santo Zanobi de' Girolani da Firenze, e fu l'escovo della detta Città di Firenze. Dirassi appresso la Vita sua e Miracoli fecie in sua Vita e dipoi che passato fu di questa Visa, di parte che a voler dire di tutti sarebbe molta lunga tema. ne anche se ne fa menzione se non degli maggiori. Questo Manoscritto certamente è di oltre il 1400ma non sa nascondere una mano di voci antiquate del 1300. appunto; senza di che anche alcune mancanze d'interi periodi, che vi si incontrano, palesano abbastanza, ch' egli è una copia. Faccudosi però conghiettura, che fosse portata in volgare verso l' anno 1300, si potrebhe far ragione essere stata scritta di qualche anno innunzi in Latino da quel D. Biagio Monaco , di cui fanno ricordanza i Bollandisti, e che io per alcuni non ispregevoli indizi posso sospettare essere Monaco Silvestrino, e forse del Monastero allora di S. Marco ; la cui Vita di S. Zanobi latinamente scritta ( colla quale ho fatto confronto ) insieme con altre esiste nel Codice VI, in cartapecora del Banco XX. della Mediceo - Laurenziana , ove in fine l' Autore dà alcuna notizia , benchè oscura , di se stesso dicendo , Scrip. manu peccatoris cuiusdam nomine Blasiè indignissimi Sacerdosis & Monachi.

Dal medesimo Codice Panciatichi sono tratte le Vite di S. Eugenio, e di S. Crescenzio Discepoli di S. Za-

nobi; e di queste pure è simigliante la favella. Ne viene dopo la Vita di S. Reparata, della quale non abbiamo voluto alterare il vero nome, perchè in più MSS. è stata cangiata in questo la denominazione primiera di Liperata, usata nel Secolo, in cui per molte altre voci antiquate si vede essere stata tradotta questa Vita . Essa altresì vien fuori dal sopraddetto Codice del Sig. Panciatichi.

Segue immediatamente la Leggenda dell' Ascensione di Cristo, che il Vocabolario cita in un Manoscritto. che fu gia di Simon Berti Accademico della Crusca.

E poscia la Leggenda dello Spirito Santo, Manoscritto parimente, che fu di Simon Berti: Amendue l' ho io prese da un Codice di qualche antichità del mentovato Sig. Panciatichi, e sono amendue una versione di due Discorsi del Beato Iacopo di Varagine, nel volgarizzar le uali il Traduttore ha lasciato a bella posta molti passi della Sacra Scrittura, che allega l' Autore .

Per la Vita di S. Elisabetta d' Unghería di due buoni Testi d'intorno alla metà dell secolo XIV. mi sono io ser-vito, uno dell' Accademia della Crusca, l'altro della Librería Panciatichi ; sebbene quest' ultimo seguire ho vo-luto, anzi che il primo, conciossiache di qualche anno l'ho creduto più antico, e quel che è più, maggiormen-te corretto. Turtavolta anch' esso essere copia di un più antico Codice da alcune lezioni si ravvisa.

Da un Testo Panciatichi pure si prende la Storia, o Vita di S. Eugenia, copia, per dir così, di più antica copia, ma scritta si dee credere da qualche Pisano per osservarvisi desinenze di quel dialetto . Cita la Storia di S. Eugenia in più luoghi il Vocabolario , ma che

vi possa essere forse abbaglio l' abbiamo notato di sopra i Termina finalmente il Tomo la Vita di S. Eufrosina . che il Vocabolario nomina manoscritta gia appresso Baccio Valori , passata poi ne' Guicciardini . Appresso di lui parimente la cita il Cavalier Salviati, ma l'addimanda di Santa Fresina. Io I'ho scelta da un Testo scritto a penna dentro al secolo XIV. posseduto dall' Accademia della Crusca, e fu di Giovambatista Deti, appellato quivi il Sollo; il quale contiene diverse antiche Vite di Santi volgarizzate assolutamente in quegli anni , in cui maggiormente fioriva la Favella nostra; se non che questo Testo l'appella di S. Filusina. Varia è ella non pertanto da altra Storia, che nel Testo Panciatichi, donde io ho tratto quella di santa Elisabetta, si legge. È gran danno è, che molte carte nelle Vite del Testo dell' Accademia sieno state tagliate. Tuttavolta il vedersi in più, e più di esse Vite finora non citate dal Vocabolario , e che quivi son manomesse, essere state notate molte voci da corredarne il Vocabolario stesso, mi ha dato maggior animo a condurre l'impresa della presente Raccolta, senza aver riguardo ad inserire diverse di quelle , che finora citate non furono dagli Accademici, e che per altro hanno tutto il merito di venire allegate, imperciocchè elle contengono miniera di voci ottime, e di frasi, e forme di dire leggiadrissime, e gentilissime, e talvolta a noi nuove, e non conosciute, di cui altrimenti il nostro Idioma, peraltro abbondantissimo, e ricchissimo, mancherebbe di testimonianza, e talora ancor di notizia, come quelle, che

sconociute peravventura da più secoli se ne stanno.
Questo è quanto, per lo vanteggio riquardante la
Favella, jo pouso porre in veduta al Lettore della presenteria chi non ha semper il comodo di perar ne' fonti, c
fontiro di senno na scuara qualche shaglio d'Istoria, o di
checchensia, lo diranno molti piì Autori, che di cose
di spirito hanno saggiamente non meno, che abbondevol-

mente trattato.

# V I T A DI S. GIROLAMO.



# All Illustriss. e Reverendiss. Sig. MARCO ANTONIO DE MOZZI

CANONICO FIORENTINO

Accademico della Crusca.



ON è d'ora certamente il defiderio in me di fregiare le produzioni de'miei Torchi col Nome della chiariffima Famiglia de' Mozzi per tanti antichi pregi ragguardevole, quanti vengono dagli Storici nostri riferiti; e particolarmente con quello di V. S. ILUSTRISS. e

REVERNDISS. ÉGÈDER OTA FOLINTO DO 10 mandate le mie barme ad effetto. Metirevoli erand et effere accolti da Voi, ILLUTTRISS. e REVERNDISS. SUSONAS, quel diven fipregati Libris, che ho donati fin ora colle mie flampe alla luce, come fipretrati in particolare al farto di nottra Favella, a cui preinde quel Confeffo celebratifimo, che vi riquarda como un tar fino pi bernmeruli Confernici, al quale uno tar fino pi bernmeruli Confernici, al quale volte illuftrata, e perchè effendo Voi di effa Favella por la conferencia di la presenza di presenta volte illuftrata, e perchè effendo Voi di effa Favella por la conferencia di presenta di presenta volte illuftrata, e perchè effendo Voi di effa Favella por la conferencia di presenta volte illuftrata, e perchè effendo Voi di effa Favella por la conferencia di presenta di presenta volte illuftrata, e perchè effendo Voi di effa Favella por la conferencia di presenta volte illuftrata, e perchè effendo Voi di effa Favella por la conferencia di presenta volte illuftrata, e perchè effendo Voi di effa Favella por la conferencia volte illuftrata e la conferencia perche effenta volte illuftrata e perchè effendo Voi di effa Favella por la conferencia volte illuftrata e perchè effendo Voi di effa Favella perche effenta volte illuftrata e perchè effendo Voi di effa Favella perche e l'estato volte illuftrata e l'estato volte illuftrata e perchè effendo Voi di effa Favella perchè e l'estato volte illuftrata e l'estato volte volte e l'estato volte e l'estato volte volte e l'estato vo pubblico Profeffore, fuccaduro a quei molti celebri Letterati, che occuparono coccilo Podto nell'Intertriomarillimo Ateno Fiorentino, fembra in certo modo, che a Voi, ILUSTRAS. Sionosna, più particolarmente di convenga ciò, che di buon Tofcano efce tuori. Ma vaglia il vero però pella prefente Opera un motivo fopra gli altri accennati io ritrovo, ed è il leggerfi per entro ad effa le Vte di tre de più eccelfi, el fanti Perfonaggi, che abbiano svuto il Capitolo, e la Chica Fiorentina, e per configuente Voltti Predeceffori infeme, ed antichiffimi Concitadini, S. Zanobi, S. Eugeno, e S. Creferenzio.

Un Libro adunque, che per diverse ragioni a V. S. ILLUSTRISS. e REVERENDISS. fi conviene, non si potrà non approvare da chicchessia, che a Voi io l' offerifca; non potrò io non tenermi di così propria, e configliata elezione di un Letterato sì nobile, e riguardevole qual Voi fiete; e non potrà V. S. ILLUSTRISS. non rimitare il Libro con occhio benigno, e graziofo, quando peravventura non isdegnatie, come è da temerfi, la baifezza dell' opera mia in ciò, che ho pretefo di cooperare a questa edizione. Ma che tal cofa non fegua mi giova sperarlo per quella umanità, che a tutti quei, che a Voi ricorrono, dimostrate, la quale trall'altre Virtin l'animo Vostro adorna sopra ogni altra, e rischiara. Perlochè io stesso con fiducia ardisco dichiararmi riverenremente.

Di V. S. ILLUSTRISS & REVERENDISS.

Umilistimo Servitore Domenico Maria Manni.



# VITA DI S. GIROLAMO.

M. S.

Qui comincia la Vita, e la fine di Messere Santo Girolamo Dottore, e Confessore magnifico.



schio fu fi gliuolo d' Es schio nobil nomo; fu na to del castell Stridone, ch sta ne' confir tra Dalmazia

e Pannona . Essendo Girol mo ancora fanciulio ando a R ma, e ivi fin pienamente an materiato di lettere Grech Ebraice e Latine . Nella gras matica ebbe per materto Don to, nella rettorica ebbe Vitr rino ariogatore . Nelle scritt re divine s' esercitava il da, la notte, e indi trasse desiderosamente quello, ch' egli sparse abbondevolnente. Pol a uno tempo, income egli scrive nella Pritolia, che mandò ad Eurochio, leggendo lui il di Tullio, e la notre Placone molto desi derosancente, perocchi I parater nono ornato nel libro de Profetti non gli piacre, a avvantica processo della properato del properato della properato della proce il adente gli pere, che ratfridadino sia serro ill'orne il

chiavano le cose per soppellir-\*machia-lo, E cos) stando, subitamente narono egli, cioè la s.11 anima, fu me-

vendetta nata dinanzi a una sedia, dore sedeva un grande giudice; e fu sedeva un grande gudice; e tu domandato, di che condizione egli fosse. Rispuose, eb egli era Cristinno. E il giudice disse; Tu menti, tu se Tulliano; non Cristiano; imperocchè dove è il tuo cuore, ivi è lo tuo tesoro. Allora Girolamo divento come mutolo, di che lo giudice comando, che fosse bat-

tuto durissimamente. Allora egli gridando disse: Misericor-elia, miserieordia ti addoman-do, Signore. E allora quelli, "ivi eb erano "presente, pregarono Il giudice, che perdonasse al giovane, ed egli cominciò a giurare per Dio, e disse: Messere, se io avrò, ovvero leggerò mai libri secolareschi . t'abbia io per rinnegato . E . queste parole del saramento fatto, Girolamo si risentì, e tro-vossi tutto bagnato di lagrime; e per le predette battiture , ch' a-vea ricevnte dinanzi alla sedia , si trovò tutte le spalle livide molto terribilmente . Poi da quell' ora innanzi si diede con inogo quante cose egli sosten-ne per amore di Cristo esso metanto studio a leggere la divina Scrittura, che mai libri de' Padesimo lo scrive ad Eustochio gani non avea tanto studiati, ne eos) dicendo: Oh quante volte io con tanto affetto . Ed avendo anni xxxviiii. fu fatto Cardi-

nale della Chiesa di Roma ; e

morto Papa Liberio, fu grida-

to. che Girolamo era degno d'essere sommo Sacerdote ; ma

fetti di certi Cherici, i Monaci indegnati contra lui, sel puosono al petto, e maliziosamente per vestimenta di femmina, eome di ciò dice Giovanni let, villanamente lo schernirono in questo modo; che levandosi Girolamo per andare a dire il Mattutino, com' era sua usanza, trovò un vestimento femminile al capo al suo letticciuolo, siccome i suoi invidiosi avversarj il vi aveano posto, ed e' credendosi, che fossono li suoi, se li mise indosso, e così con essi n'andò nella Ch sa; e ciò feciono essi suoi inimici per Infamarlo, acciocche fosse manifesto per questo segno, ch'egli avea femmina nella camera. La qual cosa vedendo Girolamo, diede luogo a tanta loro malizia, onde si partì suito di Roma, e sì se ne andóe in Costantinopoli a Grego-rio Nazianzeno Vescovo della detta Città; e poiche con fui fue stato alquanto, e da lui bene ammaestrato della divina, e santa Scrittura, si parti, e a se ne andò in que paesi ad abitare nell' eremo , nel quale

nell'ermo in quella oscura solitudine, la quale per ardore del sole incende tutti , ed è di aspero abitamento a' Monaci , pensava d' essere tuttavia uelle dilicatezze di Roma, per operazione del Dio riprendere la vanità, e' di- bra, e difformate per l' aspre

DI S'GIROLAMO. come di Saracino , e continuamente srava in pianti ,e lamenti; e se per alcuna volta, contastando me, il sonno sopravvegnente m'abbattesse, lo sulla terra ignuda poneva a giacere le mie ossa . Del mangiare, e del bere taccio, concioniacosache czian-dio i Monaci infermi usano di bi cotti sì è appo loro riputato hastaria ; e pertanto essendo to compagno degli scarpioni ; e della fiere bestie , spesse volte mi venia a memoria le compagnie della donzelle di Roma , a nel freddo corpo , a nella continuamente piagneva , e la carne contastante sottometteva alla fame di tetta la settimana, e spesse volte coogiunsi il di colla notte, niente mangiando; non mi rimaneva dalle battiture del petto , infinochè 'l Siquietudine ; e ancora la mia eelletta io temeya . per la coscienzia de' mali pensieri , e addirato aspramente solo nadio me ne sia testimonio , animale offerse se a dimorare al- ra per certo stecco, che denla mangiatois del Signore . La tro v'era , di che lo curarono As

vestimento del sacco, e la mia sua bibbia, la quale con som-pelle aveva presa forma nera, mo studio egli s'avea fatta, e gli altri libri leggendo, digiunava tutto il di inbno alla notte. e ragunati molti discepoli in santo proponimento nel traslatare le sante Scritture L. anni , e sei mesi a' affaticoe , e perseverőe in saota virginitade insino alla fine della sua vita . B dio i Monaci infermi usano di avvegnadioche questa leggenda bere acqua fredda, e 'l' usare ci- dica, ch' ei fosse sempre sempre vergine, pure egli scrive così di se medenimo a Palmazio : La virginitade pongo io in Cielo, non perch'io l'abbia, ma perch'io mi maraviglio maggiormente , ch'io non l' abbo . Finalmente tanto s' affatico, e affrisse, che venne in tanta debolezza, che earoe mortificata gl'incendi del- venne in tanta debolezza , che la lusturia rampollavano, sicche per se medesimo noo si poteva rizatre , anzi avea appicrata alla travicella sopra al suo letticciuolo una funicella , alla quale s'appiccava volendosi vestire per operare l' uncio del Munistero lo meglio, che pote-va. Un die stando Girolamo gnore mi sovvenia con alcuna a dire lo Vespro co suoi frati, quietudine : e ancora la mia subitamente uno leone entro dentro nel Monasterio; il che veduto che fu , gli frati per paura si fuggirono, ma Girolato' forava i diserti, e Id- mo gli si fece incontro, come a . peneuno ospite, e lo leone gli mo- trava andossene alla Città di Belaem, to, che vi fosse; e avendo ciò nel quale luogo, siccome savio: fatto, trovarongli alcuna enhatu-

\* mangia-diligentemente, e quando e' fu guarito, lasciando ogni salvatigola chezza, stavasi con loro, come animale mansueto, e dimesti-

co. Allora intendendo Girola-mo, che non tanto per lo difetto . che lo leone avesse nella zampa, ma che Dio il vi avesse mandato per loro servigio , con consiglio de' suoi frati sì gli pose cotale uficio, cioè, ch' egli menasse alla pastura, e guardasse uno loro asino , quale recava loro le legne dal bosco: e lo leone ciò faceva con molta intelligenzia a modo d' ingegnoso pastore, che andando alla pastura sempre l'accompagnava ; e così mentrechè pasceva, stava alla sua guardia, e acciocche pascesse se medesimo, e l'asino compiesse la sua opera , sempre all' ore debite tornava con lui a casa. Or addivenne, che un di pascendo l'asino, le leone addormentandosi per grave sonno, passando indi certi mercatanti con cammelli , vedendo, che il predetto asino era solo, si il se ne menaro-no, e lo leone isvegliandosi, e non vedendo l'asino, discorrendo, e mugghiando d' intorno, e guarmuginando d' intorno, e guar-dando presso, e non trovandolo, si ritornò al Munistero, e per ver-gogna non fu ardito d' entrarc dentro, com'era usato. E ve-dendo i frati com' egli era tornato più tardi, che non soleva , e sanza l' asino , pensaronsi, che per costrignimento di fame lo s' avesse mangiato, di fame lo s' avesse mangiato, terribili , e percotendo la ter-e non voglicado dargli il suo ra fortemente colla coda , si miasato cibo, sì gli dicevano : se innanzi tutti que' cammelli

Va', e "manucati l'avanzo dell'asino, che t'è avanzaro, e riempi molto bene la tua ghiot-tornia, Ma dubitando, che non avesse commesso questo male, certi di loro andarono alla pastura, cercando se trovassono l'asino vivo, ovvero alcuno segno di morte; e non trovandone nulla, tornaronsi a casa, e riferirono a Girolamo euesto fatto : e avendo hisogno de servig) , che faceva l'asino , e non avendo altro , diliberarono , che lo lione gli facesse egli , e taglian-do le legne nel bosco , le ponevano addosso al leone , ed egli mansuetamente ciò sosteneva, e recavale al Munistero. Or avvenne, che un di avendo lo leone compinta l'opera sua, uscì fuori, e andavasi discorrendo per la foresta , forse se per ventura potesse rinvenire lo suo compagno asino; e così andando, guardo, e vide veni-re dalla lunge i predetti mercatanti co i loro cammelli carichi col predetto asino innanzi . Ora è usanza di quella contrada , che quando vanno alla innga con molti cammelli, acclocche vadano più diritti , mettono loro innanai un asino per guida legato con una funicela la al collo. Onde lo leone riconosciuto ch' ebbe l' asino suo, subito con grande mugghia corse loro addosso , di che gli nomini per paura si misono alla fuga, e lo leone con muzzhi DI S. GIROLAMO.

e costrinsegli, cosò carichi , e costrinsegli , sicche gli condusse al Muniste-ro . Vedendo ciò i frati , annunziarono al beato tarolamo fatto, ed egli disse sappiendo le cose, che doveano venire : Andate, frati miei, e apparecchiate per gli ospiti, che ven-gono, quello, che fa bisogno. Non avea ancora compiuto di dire Girolamo, che uno messo giunse a lui , e disse : Alia porta nostra sono ospiti , i quali domandano di volere parlare domandano di volere parlare all' Abate . Di che Girolamo gli fe venire dentro, ed egli-no come gli furono innanzi gli si gittarono a' piedi, domandandogli perdonanza della loro colpa; ed egli levandogli beni-gnamente suso, disse: Prendete lieramente il vostro, e siate ammaestrati per innanzi di non torre l'altrui; ed eglino pre-garono Santo Girolamo, che prendesse la metà dell'olio, che eglino aveano, per benedizione, di che per niuno modo egli no volca ricevere; ma eglino tânto lo pregarono, che per consola-zione di loro il ricevette, ed anche essi promisono di volcre frati quella cotale misura d'olio , e così comandarono , e ordinarono alle loro rede , che sempre dovessono fare . Dice Giovanni Belet, che per ca-gione, che infino a quel tempo tutti i religiosi cantavano , e dicevano ciascheduno quello Tom. IV. A 3

Officio, che gli piaceva ; che imponesse ad alcuno sofficente, il quale ordinasse il modo dell' Officio ecclesiastico. Ond' egli conoscendo Girolamo uomo sofficiente, e ammaestrato di lingua Latina, e Greca, ed Ebrez , e sommo in divina pienzia, si gli commise la det-ta opera ; laonde Girolame ciò e forse i fece sollicitamente, e divise in Salmi del Salterio per li di della (1) dima , e a ciascon di assegnò suo proprio notturno , e gnò suo proprio notturno, e ordinò, che si dicesse gloria Patri nella fine di cisscuno Salmo, e ordinò le Pistole, e Vangeli da dire, e cantare per tutto l'anno, e tutte l'altre cose, che si contengono nei det-to Uficio, fuori che 'I canto, e to Uncio, fuori che Icanto, e le dette cose mando per iscritto ordinatamente infino di Beleem al sommo, e predetto Pontefice. Onde io detto Pontefice. Onde io detto Papa co' Cardinali, veduto che l'ebbono, molto piacque loro, di che subito l'autenticarono, e ordi-

sunto i autenticarono, e ordi-narono, che così si dovesse sen-pre dire. E dopo queste cose Girolamo sì s' ordino la sua se-pultura nella bocca della spi-lonca, nella suale le onca, nella quale lo Signore nostro nacque, nel quale iuogo compiuti anni novanta, e mesi sei della sua vita , fu soppellito . In quanta reverenzia Santo Agostino l'avesse, il manifestò nelle pistole, che gli mandò, nell' u-

(1) dima per settimana; onde mezzedima, il mezzo della setti-mana, il mercoledi.

na delle quali scrive in cotal modo cominciando.

Al Stenore dilettissimo, e da orservare, ed abbracciare per coltroamento di sincerissima caritade Girolamo. Agostino salute. B in altro luogo scrive così di lui : Santo Girolano Prete ammaestra-to di linguazgio Latino, e Gre-co, ed Ebreo, ne' luoghi santi, e nelle terre sante vevette infino all' nitima fine della sna vita, del cni parlare, e dottrina l'oriente all'occidente a modo del Sole . E Santo Prospero iscrive nelle Groniche sue così di lui: Girolam, abitava in Belcem chiarito già a intio il mondo di nobile ingegno, tervendo allo stuuniversale Ecclena . E Santo Isidero nel libro della Timologia dice così : Givolamo fn ammaestrato di tre lingue , la cut interpetrazione è posta innanzi a tutte l'altre, perocch' el-la è più tenace, che la parola, e più chiara, che il ragguarda-mento, e più vera siccome fatta mento, e piu tura secome fatta da vero interpetro Cristiano. E nel Dialogo di San Severo di-scepolo di San Martino, il qua-le fu al suo tempo, si truova coù scritto di lui: Girelamo sanza il merito della fede, e le dete delle vertudi, non solamente delle lettere Latine, e Greche, ma eziandio dell' Ebrea fu il ammacitrato, che ninno i' ardisce assimigliare a lus in ogni scienzia Elberlo in odio gli Eretici . perchè non cesso di contastare loro; ebberlo in odto i Chersci vigiati, e rei , perche riprendeva Deo gratias . Amen .

la lor vita, e' peccati; ma tut-ti i buent si maravigliavano della sua somma bonta, e sapsem-zia, e molto l'amavano, è una ne fn, che pensava, coe fosse Esetico, che divento pazzo. Intto era sempre inteso a leggere ne' sacri, libri, ne non si posava, nè di, ne noste, e leggrua, e scriveva, sicchè mai non tstava eziosa. Infino a quì dice Santo Severo, e siccome per que-ste parole si manifesta, ed egli medesimo il dice in più luogo-ra, molti rei uomini, e detratton il perseguitarono, i quali come allegramente, e pasientemente gli sostenesse, manifestamente gli sostenesse, manitesta-mente si mostra nella Pistola, ch'egli mandò a Celia dove di-ce: Grazza ne foe allo mio td-dio, cho m' ba fatto degno, che'l mondo m' abbia avuto in edio, che mi chiamano incantatore de dimonj; ma io somo per venire al regno del Cielo per mala fama, e per bnona, e sone contento, che per lo nome, e per la ilistizia del mio Siguare tutta la turba degli infedell mi perse-gusts ; e voglia Dio , che a mio vituperso si levi questo matto mondo contra me, purch to meriri la mercede della sua impromessa. Adunque buona cosa è di desderare la tentazione, il cui guidardone s' aspetta da Cristo benedetto in Cielo, ed egli per la maledizione grave non è mutato per la druma loda . Mori Santo Girolamo intorno agli anni del nostro Signore coccaxavani. Que-

DI S. GIROL MO.

Questa legg:: Ma è molto to , e glorioso Dottore Sanco tronca, e abbrevata, ma chi Girolamo, legga nelle Piscole vuole sapere piu pienamente dei Beato Eusebo, e del glovuole sapere piu pienamente del Beato Eusebio, e del glo-della vita, e del santissimo fi- rioso Dottore Santo Augustino, ne, ed exiandio di moite vi- e del venerabile Vencovo Ciril-sioni, e m-racoli, che Dio mo- lo della Città di Gerusalem, strò nell' ora della fine , e do- le quali sono seritte innanzi in po la morte di questo suo elet- questo libro.

Comincia qui la Pistola del Brato Eusebio, la quale mandò al Beato Damaso Vestovo de Portuense, e a Teodonio Sanatore di Roma, della morte del santissimo Dottore, e Confessore Girolamo.

se, e al Cristianissimo Teodonio Sanatore di Roma, Eusebio discepolo, che fu del santissimo Girolamo. Benchè ora di lui privato, o pietoso dolore, e sua-vissimo gaudio! in molti modi,e 'n varie condizioni Iddio ha parlato a noi tutti per lo dilettis-simo suo figliuolo Santo Girolamo delle divine Scritture in molte vertù, e prodezze, le quali per lui esso Signore ha fatte in mexo di noi, succome voi sape-te, delle quali noi anche siamo testimoni, i quali il vedemmo, e co' nostri occhi la sua santità ragguardammo, e le nostre ma-ni delle sue parole, e della sua scienzia, e dottrina contrattarono ,a quali la sua vita è mani-festa. Quello , che noi adunque A 4

A L Padre Reverendissimo Da- e maestri bugiardi, che si leva-maso Vescovo di Portuen- vano nel popolo, mettendo sette vano nel popolo mettendo sette partici di perdizioni dell'anime, di che molti gli seguitavano, non co-noscendo, no udendo la sana dottrina, insinoattantoche questo di apparve, il quale come Sole risplendente , cinquant' anni , e sei mesi risplendette con molte fatiche, e tribulazioni, in molte lezioni vegghiando, acciocchè con sudore rompesse il pane della santa dottrina, e le tenebre degli errori cacciame da lungo ,e tutti liberasse da perdizione. E co-si è. Questa luce nel templo di Dio rende splendore dall' oriente infino all' occidente, e combattendo con gli Eretici,fiaccando i loro archi, e armi, e scudi, ardendogli tutti, imperciocche Dio puose in palpalui singulari doni , e grazie sopra rono la terra, acciocchè l'nome suo fosvedenmo, e udimmo, v'annun- se manifesto a ogni nazione, tra-ziamo. Noi eravamo siccome pe- passando insino alla fine del moncore erranti , e sanza Pastore do , sanado gli oppressi de'lan-per gli errori , e superstutose ciotti degli Eretici . illuminando favole seminate, e che si semi- la mente degli uomini , manifenavano per molti falsi profeti, stando la dottrina della santa

rezendo dichiarava, confondendo ogni falritade, e le cose verissime composte di più lingue ragunò in una, acciocche più chiaramente potessimo intendere la via della salute, e noi di gaudio, e di letizia, ed esultazione riempiesse . Fortificò il Tempio di Dio , e la sua via di chiara luce non

Scrietura, sciogliendo i nodi, e nella magione di Dio posto, ba-chiarificando le core scure, spo- gnò colia divina rugiada di nendole, e le cose dubbiose cor- plenissima fecunditade, e a cutti coloro, che vennono dopo lui manifes:ò più ch' altri , con singuiare eloquenzia di parole eccellentemente , acciocche andassono nella cittade dell'abitazione , e trovassono luogo di gloria , e acciocche non fossono come la prima generazione , dirizzógli per via d'amaritudini , e liberógli nascosto, ma sopra il candelliere dalla perdizione degli errori.

#### Della umiliazione d' Eusebio.

\* stoppia Conciossacosachè io sia sic- insegnimi la mia mano scrive-con con signi innanzi al ven- re, e dirizzi la mia lingua a to, ovvero come fango di piazza, parlare, secondamente chi e balbettando, e non sappiendo parlare, ne bene possendo pie-namente formare le parole, o arusumi Padri, e Signori , che vi dirò io di sua commendazio-ne? Certo non di non il detto dell' Apostolo, cioè; S'io parlassi con tutte le lingue degli uomini, e degli Angeli,

segnò parlare all' asina di Balaam, perocche I regno, e lo 'mperio è suo , ed ei signoreggia tutto , nella cui volontà ogni cosa è posto, e al mo comancosa è posto, e al suo coman-damento nullo è, che possa re-sistere; innanzi al quale s' in-ginocchiano gli Re, e' Signori, e ciò, che vuole, è fatto in degii uomini, e degli Angeli, e cio, che vuole, è fatto in non potrci aggognere a dagne Gielo, c in terra, e in mater, non potrci aggognere a dagne Gielo, c in terra, e in mater, non mit voglio combiare i di anticomini della materia di potre non mi voglio combiare i di si attotismo, ed ecclere me medesimo, nat ricorro al uomo il nome annunziare a Signore, che ita mio lume, e opin maniera di gente. e cio, che vuole, e iatto ... Cielo, e in terra, e in mare, e nell'abisso, ed esso per sua

#### Come commenda il gloriore Santo Girolamo .

Ostoi veramente si può di-quelle cose, che Dio gil avea co-re, che fu quello Isdra-mandate , a tutte l' universitadi non fu peccaso , ed eletto se-condo il volere di Do a patista e dissipi, e la vera sapienala

DIS. GIROLAMO.

telli , come disse Cristo; peroc-"vilumi di libri della santa Scrittura, e quegli fu, che pri-ma ordinò il divino Otfizio, e tutte le difficultadi della santa Scrietura chiarifico. Certamente nella sua fede noi veggiamo ogni chiaritade , e per la refe-zione della sua salutifera dottrina pasciuti siamo infino al la Chiesa Santa, p monte di Dio Oreb . Costui è tanto s' affaticò . come fiume d'acqua vivo, splen-

semial, ed edifichi, e pianti. dido come cristallo proceden-Costul è il vero amatore de fra- te dalla sedia di Dio, nel meezo della sua Ecclesia , e di ciatenti, conse unue estrato preventa de una assessa contrata, e un cate che per alluminare il popolo suna delle parti, legno di vi-Gristiano con non piecola fattea ta, il quale rende lo suo frut-traslatò di lingua Ebraica, e to al tempo suo, le fogiie del Greca in lingua Latina tanti quale sono a sanitade delle genti . Quest' nomo fu di somma" volun umilitade , e a tutti benigno , e mansueto , e di Dio diletto , e de' suoi amici , e fedeli ; ve-ramente vasello ornato d' ogni preziosa pietra di tutte maravigliose vertudi , e operazione dell'eccelso Iddio, e ora priega per la Chiesa Santa, per la quale

## Come assomiglia Girolamo a San Giovanni Battista.

Mertanto di ini , che più a qualunque altro , che si dica cose dirò , del quale i Cieli in cantici , o in proverbi , in narrano la gloria , e l'operazio- operazioni , e interpetrazioni ; id delle sue mani annunzia il firmamento ? nè delle Scritture sono parlari , ovvero sermoni , quali non s' odano le parole della sua vera dottrina, conciossiacosachè 'n rusto il mondo è piuvicara la sua fama. O ineffabile misericordia del Salvatore , che per la salute di molti ti degnasti in questo tuo diletto Girolamo tante grasie , e virtù infondere , che quasi in nullo altro posso pensare, che tante fossono! Costui è veramente duca della nostra fede , ebbe in odio ogni malizia , e le e di coloro , che con lui corrono alla rocca del Cielo a essere gliose , le quail egli ha fatte abitanti . Costui è ornato in nella terra nostra! Sotto la sua segnale di dignitade parimente ombra sedemmo, e' suoi frutti fu-

tutte le genti , e popoli , che hamo saputo , e sanno l' ope-re , e le virtu sue , se ne maravigliano, e stupiscono, pe-rocche fu siccome fiume abbondante d' ogni sapienzia, e per certo di costui si può dire quella parola , che disse la Reina Sabba di Salamone : Marriore è la sapienzia , e l' operazioni sue, che quello, che se ne di-ce. Oli quanto è buono costui a coloro , ch' hanno diritta intenzione , perocchè sempre sue Opere sono state maravi-

V I rono molto dolci al nostro gusto , delle molte cose , che di lui udimmo , e conoscemmo le quali intendo dirvi . Ma chi son io, che narri le laude di lui, e le sue vertudi , e le maravi-gliose cose , che fece ? Per cer-tu confesso , ch' io non sono parlatore , nè ho in me sorficenzia da ció displicare ; nondimeno non posso tacere, che secondo la mia insofficenzia non dica di lui quello, ch' i' sento, e so. A cui vi porso assomigliae so. A cui posso assoniga-se questo santassimo Girola-mo? Se volemo prendere Gio-vanni Battista, l' uno, e l' al-tro furono vergini ; e ciascuno fu romito : di Giovanni è scritto, ch' egli vestì di pelli di cammello ; di se Girolamo di-

e inutili vile, e aspro sacco vestiva, e per l'aspra penitenzia, e cocenti caidi soffrire, divenne la \* pelle sua\*cotenna difformata, e viz-za a modo di quelli Saracini neri d' Etiopia. Di Giovanni è scritto, the mangiava grilli, e mele salvatico ; di se Girolamo dice , come nel predetto diserto, ed eremo dove stet-te, che la vita era sì auste-ra, che eziandio i Monaci infermi non beevano se none ac-" erbe qua fredda, e cucios cotta usare sì era tenuto lussuria. Che più ? il Battista per la iustizia sostenere fu martirizzato : costui benechè 'I suo corpo ferro materiale non uccides-

stanza , e pazienzia pelle infermitadi , e avversitadi; del quale martirio per certo questo si può dire , che perfettamente sostenesse sopramuodo quanto nullo altro , perocche per la iustizia ogni grave ingiuria portò umilmente, e vivorosamen-te, e le ingiurie de' malvagi compagni , e ogni altra fatica e tribulazione per salute del prossimo , seminando la sua santa dottrina tutto lo spazio della sua vita con molte lagrime . Ei non commise cose ioiune di peccato nel cospetto ste , nè di percato nel cospetto di Dio , ma il divino aiuto sempre invocava in ogni suo bisoguo, e tribulazione, e colla sua bocca mai non parlava parole oziose, ne disutoli. Non potrei , ne saprei narrare quaopotrei, ne saprei narrare quan-te tribulazioni, e quante fati-che, afrizioni, cruciazioni, agonie, flagella, fame, sete, amazirudini, diverse tentazioni carnali , e molte altre astini carnati, e motte attre assa-mensie, vigilie, peregrinazioni, freddi, e caldi, macerazione della sua carne; e noo pur queste, ma assai più, e più gravi per lo nome di Gierà Cristo sostenne, e porrò egli medesimo . Alcuna volta ci diceva : lo stando nel diserto in quell' aspra solitudine , che per l' ardore del sole è a' Monaci uno spaventevole abitacolo , nondimeno mi venia io mente se , nondimeno e' fu partefice le delisie di Roma . Spesse vol-del premio de' martiri . În due te , stando me in continui plan-modi si prende il martirio : l'u-ti , e lacrime , e se alcuna volta,

А

no si è sottomettersi alle spade

de' tiranni , l' altro è avere co-

DI S. GIRQLAMO. ta, avendo me repugnato quann' astinenza to natura poteva , del sonno pur se , in sulla nuda terra un poco l' ossa a' accostavano , i miei membri a ciò non usati si spaventavano del vestimento dell' aspro sacco ; e infermo acqua fredda in usava, perocchè cosa cotta mangiare ivi era reputato lussuria, e la mia cotenna per la magrezza era diventata vizza, e nera a modo de Sara-elni d' Etiopia ; e nondimeno contuttociò essendo ivi compaano degli scarpioni , e delle fiere salvatiche, spesse volte mi ricordava, e sovvenia delle compagnie delle giovani di Ru-ma, e nel freddo corpo quasi come uomo morto, suscitavano incendj di lussuria ; e Iddio di questo m'è testimonio, che mol-te volte, avendo tutto il di colla notte macerato il mio coren in digiuno , e 'n discipline , non cessando di piagnere infinoattantoche alla misericordia di Dio piaceva di sovvenirmi con alcuna consolazione , e per tut-ta la settimana così affriggendomi , la ripugnante mia carne ugava , e la mia celluzza avea in odio per gl' incessanti pensieri , e per la coscien-zia delle illicite cogitazioni , sicche adirato , e rigido a me medesimo solo per lo diserto mi metteva ; e se in alcuno luogo e quì mi poneva in orazione . quale egli , la notte levandosi ,

stui , come dice l' Apostolo di se : Chi è infermo , ovvero tentato, o tribolato, o scandalez-zato, che questi eiò non parti-cipasse in se per infiniti modi? Per certo , se i Santi sono lodati sostenendo le dette cose , costui infra tutti è da essere loda tn . Voglio venire all' ingiurie, e alle persecuzioni , le quali eaiandio da riprovati fratelli e figliuoli quaggiuso in questa valle di miseria sostenne fu la sua vita altro, che ingiurie , e obiurgazioni , per-ch' egli riprendeva i vizi di tutti i rei a faccia a faccia così contastava a tutti gli Eretici , i quali non potendo resi-stergli mugghiavano contro a lui , come leoni , perocch' egli ogni loro pianta, e seme d e guasto ogni loro frutsipò , e guastò ogni loro fru to . E sì i eberici lascivi e disonesti molto di lui sparlarono, e sì lo spregiarono, ed ebberlo in grande odio, per-ciocch' egli la loro pessima vita riprendeva ,e li loro viaj , che si levarono contro a lui truci testimoni aguzzando le loro lingue come serpenti, portando veleno d' aspidi, e pensando ne loro cuori malizie, e le sue vertudi conculcando, ordinando con-tra lus diverse insidie, e lac-ciuoli; e tanto erebbe in loro verso di lui la 'nvidia , che matter a, e se in attano imago reno da mara matter a, tse im abbatteva, che fosse burro- fraudolentemente poteronelo infani, o valle, o rocture di monti, quello m'era lo ridotto, e l'i fermania, che gli puosano a riposo della mia misera carne, capo del suo letticciuolo, il fraudolentemente poteronio Infamare con certo vestimento di dirupato

E però ben si può dire di co-

13 I a de fosse il sno , si il gittò addosso , e venne in Chiesa a dire l'Officio , dov' erano gli altri , e vedendosi così diluso da loro , e così insidiare , co-

has de foro, e cola madere, coletical luego a tana (100 Yerle), a giuconi dettro turti l'ero dietti, e
toni dettro turti l'ero dietti, e
toni dettro turti l'ero dietti,
toni più parti di Rosa, e il se
ne solo in Cottanticopoli al
terro, succo veriamete matvalturti, e triculore di notta satipinati, o Regionati d'oriere,
e resistanti permodo di notta satipinati, o Regionati d'oriere,
e resistanti permodo di mottori
i, relonia di fortetta e, del
damento, quanto più si volucolo di tanti
obbeviti, i Di oriedo parte di
porti di tanti
obbeviti, i Di oriedo parte di
porti di tanti
obbeviti, i Di oriedo parte di
porti di tanti
obbeviti, i Di oriedo parte di
porti di tanti
obbeviti, i Di oriedo parte di
porti della percele si sa patrenta la
aperti i ciuli, percele in una
paperti i ciuli, percele in una
paperti ciuli, percele in una
paperti ciuli, percele in una
porti e la moperti mengo
una più ne le morerito mengo
un porti l'arcele dell' della percele
porti percele in una fottetta in Dio ,
unpertol' arcele d'ori t'i persente, ori

"superato" are mai si parti il suo cuore; 
"superato" arco de' forti è soprarato, ed 
esso è cinto di fortezza, el trapassò la sua infirmità, ed egli 
e fatto forte nella battaglia, e 
la sua mano diritta è gloriscata in vertù da atterrati ini-

mici , perclocchè Dio è fatte suo aiutatore, e protettore, e salute. Adunque cantiamo a Dio, che veramente egli ha fatte cose magnifiche, annunziamo queste cose a tutto il mondo , attignismo l' acque in gaudio delle fonti del Salvadore . Gli rei vennono meno ne loro pensieri , imperocche lo loro cuore stolto ricevette scuritade , e credendosi essere savi, con loro malizie sono diventati stolti perocchè mutarono la verità in ougia; ma la verità è nata della terra. Ciò fu Cristo, il qua-le nacque della Vergine Maria; e la iustizia del Cielo ha ragguardato sopra noi , e imperciò gli stolti nei laccio, ch' egli tesserono, e nella fossa, che feciono, sono caduti; ma il giusto uomo mai non è conturbato, perocchè Dio ha fermata la sua mano sopra lui. Onde, santissimi Padri , e Signori , considerate questo santissimo, e giusto uomo : le quali tutte cose si possono dire in sua persona , pe-rocchè sempre fu iedele , e giusto nella casa di Dio a insegnarci , illuminarci le cose na-scose , e cacciare le nequizie de' peccati , del quale sarebbe a me troppo lungo sermone a narrarlevi , e di grande interpetrazione, e massimamente alla mia insofficienzia, e però-pongo fine di non mi stendere in più dirne, salvo che del suo glorioso fine del quale brie-vi cose intendo di dirvi

A 1962 E-2

Come

Disamoy Gind

### Come discrive il di della sua morte.

Ddio onnipotente, per la mi- aggravati di pianto ragguardansericordia del quale alla sua faccia va dinanzi il giusto, e colui , ch' ha diritto giudicio , rendendo merito delle fatiche a' suoi santi, e vero pastore, e buono disponendo ogni cosa con misericordia, e ragunando le aue pecore nel suo seno , nuovamente accostò con uno intollerabile, e malagevole corso di grandissima agonia ( nel quale la carne ha battaglia collo spirito , e lo spirito contro alla carne consumata con felicità ) al porto per molto tempo desi-derato della navigazione di questo ondoso mare, nel quale sono laccinoli sanza numero, e schiere di nimici combattenti per ingannare, e guastare gli uomini giusti, ch' hanno perfetta intenzione , il suo dilettissimo Girolamo. Spogliato del vestimento delle morte, e della bruttezza di questa misera carne, adornato del palio di perpetua immortalitade al celestiale regno l' ha chiamato, acciocche quello, che vedeva quaggiò nello specchio , lassúe il veggia a faccia a faccia , il quale nella strema ora della sua morte , compiuti anni novantasei, la grave feb-bre affinendolo, volle, che tut-ti li suoi fratelli, e figliuoli gli fossono d'intorno, i quali come nuove piantazioni insino dalla loro gioventudine gli avea maestrati; i volti de' quali

do , come pietoso , e misericordioso un poco mosso per lo loro pianto sospitò, e levando gli occhi lacrimosi verso me, con una piccola voce , disse : Figliuolo mio Eusebio , perche spargi tu queste lacrime disutoli? non è cosa vana sopr'a' buoni morto e forse piagnere? Or chi è colui , che morti viva in questa vita, che no muoia? Una volta parlò Iddio non e tu l'udisti, se' tu ardito di contraddirgli; e non sai tu, che non è nullo, che possa conta-stare alla sua volontade? Figliuolo mio, io ti prego, che tu non seguiti gli appetiti della carne; non piagnere più . Certa-mente l'armi carnali non sono nostra difesa a vincere le nostre bartaglie . E poi con allegro volto, e giocondo, con chiara voce a tutti gli altri figliuoli parlando disse: Partasi da tutti ogni tristizia, e sia in voi somma letizia, e gaudio, imper-ciocche venuto è il tempo desiderato. Ecco il di della giub bilazione, e della letiaia sopra tatti gli altri di , ch'io ho pas-sati , nel quale il fedele , e anto Iddio in tutti i suoi fatti per le sue parole hae aperta la sua mano, acciocche la mia anima sbandita infino a ora nella carcere del corpo l' originale peccato d' Adamo , richiami alla superna patria ricomperata per lo santissimo San

. I . ine del suo benedetto Figliuolo. Non vogliate, figliuoli mici dilettissimi, i quali sempre ho " venir avuti nel cuore con grande pievoglia tade, impedire la mia letizia, ne non vogliate impedire, che alla terra non si renda quello, ch'è suo . Spacciatamente il mio corpo spogliate, e ponetelo in terra, della quale fu fatto, acciocchè torni onde venne. Le quali parole dette che ebbe, tutti gli Monael diposte le lagrime, spogliarono lo suo santissimo corno , il quale era sì smunto, e disfatto per l'astinenza, e altre penitenzie, che esso sempre l' avea affritto . come detto è di sopra, che era a vedere cosa scura, e terribi-le; imperocchè sì era magro, che l'ossa quasi tutte sì potreb bono essere annoverate . e sì era per le discipline lacerato , che pareva un corpo d' un uo-mo lebbroso; e ignudo in snlla terra, come comando, lo puosono coprendolo con un poco di sacco. Sta l' nomo di Dio , e sente l' asprezza della terra, nondimeno tutto allegro rivolendosi a' frati ( i quali per dolore, e angoscia tutti erano bagnati di lacrime) disse: O carissimi, e dilettissimi miel figliuoti , I quali v' ho generati nelle viscere di Giesà Cristo per dilezione, e carità, per la quale v' ho amati , ora paci-ficati abbiate nace. Voi dovete ficati abbiate pace. Voi dovete siccome ministri di Dio dome-

Voi ni spirituali , perchè gittate que-ste taute l'acrime infruttuose? sempre vi dee "inducere di lagrimare per li vostri peccati e di quelii ricordandovi , tanto pronti siate a lagrimare, quanto foste a peccare. Se alcung muore in peccato, costui plagnete. Se il peccatore si converte a penitenzia, gli Angeli in Cieio ne fanno grande allegrez-za; e così per lo contrario, se l'uomo muore in peccato, gli Angeli se ne turbano . E però me uon piagnete, come mor-to, ma come di colui, ch'è giunto al desiderato porto della salute , vi dovete rallegrare , Che cosa è più fragile, che ia miseria di questa vita, nella qua-le siamo noi tormentati con tante schiere di dolori , e di passioni , che appena nulla ora è, nella quale noi vivendo, cheunque uomo si sia , che non sostenga alcuna passione? Se è ricco, da ogni parte è tribolato da paura, che quello, she e' pos-siede non perda : s' esli è nosiede nou perda ; s' egli è po-vero , giammai pon si riposa d' agognare; se egli è buono, sta in continuo timore del diavolo di non cadere in peccato, e nel pelago di questa vita di non affogare; e così nullo è, il qua-le non ci viva con paura, o maschio, o femmina, o di che età, o condizione si sia, e che dolore, e fatica non abbia, mentre che sta in questa misera stici, e amici, alle cose spiri- vita. Ma se alcuna cosa conosuccessaryi, acciocche voi secte in me, che posta impedi-siate esemplo degli altri uome- re il mio viaggio , doleavene .

DI S. GIROLAMO.
Gual! quanti naviganti per que- veggierebbe , e
sto gran mare della presente vivisato di puardar ta, nel quale sono tante generazioni di nimici, secondo le virtudi di ciascuno, che dopo la grande felicità del navigare, e dopo le molte vittorie già credendo pigliare la desiderata fine, per alcuna suggezione diabolica in quest' ora della morte pervengono al lacciuolo della perdizione ? Guai ! quanti commendati, e di buona vita . e fama, i quali per indiscrezione non sappiendosi guardare da uno solo consentimento di peccato mortale , la crudele morte in ruina hae nahissati! E imperò, fratelli, mentrechè voi vivete, state in timore, che il principio della sapienzia è il timore di Dio. La vita nostra è un continuo combattere sopra la terra ; colul , che vincerà in questa vita , sarà coronato in vita eterna. Mentrechè noi siamo in questo corpo, nulla certezza c' è di perfetta vittoria. Se il nostro primo parente avesse temuto, giammai non sa-rebbe caduto. Il principio di rebbe caduto . Il principio un tutti i mali fu la sua pre-sunzione. Come puote andare aicuro tra' ladroni colui, ch' è carico d'oro? E però il nostro Salvatore non c'insegnò altro , che stare in continuo timore. Adunque, come esso dice, vegghiate, che voi non sapete a che ora lo ladro, cioè il Diperocchè se il padre della (a- què, e sarà illuminato , e la miglia sapesse in che ora lo la- qua faccia non sosterrae confudro dovesse venire , certo e' sione. Colui , che teme Iddio ,

vegghierebbe , e starebbe av-visato di guardare la casa sua . Quel sommo "chiavaio Piero" chi tie-Apostolo dice : Fratelli miei , ne le siate sobri, e vigilate, peroc- chiavi che I vostro avversario Diabolo, come leone rugghiante va cercando come ci possa divorare. Niuno tra' scrpenti abita \* forse con sicurtà . Colui , ch' è più san- aug to, e più savio, più teme, impercincehe colul, ch'è più alto, cadendo , maggiore percossa riceve . L'esca del diavolo alletta , ei de' peccatori non si cura , perclocch'egli gli ha in sua balia. Quello grande savio Salamone cadde per peccato: ancora cad-de lo suo padre David, benche fosse da Dio eletto. Abbiate timore, fratelli, ancor da capo vi priego, che da ogni parte abbiate paura, perocche beato è quell'uomo, che sempre sta nel divino timore, perclocche per tut-to ciò, che 'l mondo può dare di male, non si dee il cuore da Dio partire. Se persecuzioni, o battaglie pervengono, allora si dee avere maggiore speranza. Il perfetto timore di Dio nulla avversitade può temere , la carità non teme nulla cosa mondana, la carità, e il divino timore sono una medesima cosa. Considerando queste cose il Profeta diceva gridando : Si-" acene gnore Iddio, "attuta per timore la mia carne. Quale di voi che ora lo ladro, cioè il Di- desidera di vedere i di perfet-monio, ci venga a tentare, im- ti, cioè la beata gioria, venga

fara ogni bene, e l' anima sue sarà in perfetta consolazione, e per eredità nel mondo di lui rimarrà memoria, imperciocche Dio è fermamento di tutti coloro, che di buono cuore l'a-mano, e il suo testamento è di manifestare a loro ogni suo segreto . Se alcuna buona operazione fate, siate cauti, perocchè molti fanno buone operazioni, e lo loro frutto è appetito di vanagloria . Diece furono le vergini , e nondimeno la metà furono private d'entrare alle nozze del Cielo . Guai! quanti sono oggi de' Cristiani battezzati, i quali hanno solo il nome, e non l' opera-zioni! de' quall lo loro merlio sarebbe di mai non essere nati; perocche voglio, che to sappi , che nello 'nferno le pene de' Pagani sono sanza comperazione molto minori, che quelle, che sostengono i Cristiani. Dio il voglia, che la maggior par-te non sieno di quelli. Nave salda un picciolo foro , che avvegna, la fa pericolare . Gli uomini in questa aspra solitudine della presente vita errano, alquanti sommettendo il loro collo al siono dell' avarinia : altri involgendosi, come porci in fango , nella brutta lussuria ; altri in diversi , e molti vizi inviluppati di cose inutili , e vane, non come uomini con ra-gione, ma come bestie sanza sentimento, si volgono in essentimento, si volgono il es-se, non cercando, ne volendo invenire la via della nnova cittade celestiale Ierusalem , Nel Perchè narri tu la mia iustizia,

reame del Cielo mullo peccarore può entrare, e molto è malagevole la via per venirvi , avvegnadioche larga, e agevole sia e chi si dispone a seguitarla, e sta nel vero timore di Dio. Centurione soldato avendo in se questo timore merie quel Regolo presuntuoso non fu degno, che Cristo andasse a lui. Veramente pochi sono oggi , ch' ubbidiscano alia Legge Evanselica. Diceva i' Apostolo: Verrà tempo, nel quale gli uomini non sosterranno le santa dot-trina. Moiti sono i predicatori, ma pochi gli operatori . Il stanno contenti alla verità loro predicata. Sono molti, che a piccioli peccati danno grandi penitennie, e i grandi lieve-mente passano. Il falso dot-tore è come il coltello, che ta-glia da due parti, dall' una natte taglie per parte taglie per opere , ed esemplo , e dall' aitra parte percuote, e uccide con paro-le dolose, e inique. Come il finoco aluta il freddo. e acqua dona il caldo ? L' uomo lussurioso come predicherà castitade ? e se la predica , poco pro fa agli uditori. Che nuò dire colui , che l'ode ? Tu predichi di quello, che tu non fai . L'uomo, che buone cose par-la, e vive male, di fatto condanna se medesimo , e come a Dio sia accetta tale predica-zione, odi, che dice il Selmi-sta: Disse Iddio el peccatore,

DI S. GIROLAMO e nomini lo mio testamento per la parola di Dio, la quale è la tua bocca? ma tu hai avu- cibo di ciastuna anima, che la to in odio la disciplina, e li riceve, mettendola ad esecuparlano sottilmente, e ornatamente, acciocche dal popolo sieno onorati, e chiamati mae-stri, ma nell' opere niente se-guono ciò, che dicono . Li cuori si muovono a credere più per la sancità della vita, che per li ornati parlari . Imprima fate , e poi predicate, e così Giesú imprima fece, e poi cominciò a predicare. Che è utile il fare sanza predicare, ovvero il predicare sanza il fare? Disse Iddio: Colui, che predicherà, e farà la volontà del Padre mio, sarà besto. Non vitupero la predicazione, ma vitupero quegli, che predica quello, che non fa; e lo dottore delle sottili parole, e non dell'opere è come una lieve enfizgione zgli orecebi, ed oun funto d' una vana verità , il quale tosto trapassa sanza frutto. Intendete, fratelli, intendete quelle cose, ch'io vi di-co. Molto più merita chi fa, e predica, che colul, che fa, e non predica, perocchè i santi predicatori , e ammaestratori del bene sono luce illuminativa, perocchè per la loro dottrina i cuori scurati ne' peccati illuminano collo retto lu-

me Cristo, il quale luce nelle tenebre, cioè in questa pre-

is us noncea y ma tu nai avue cibo di ciascuna anima, che la to in odio il dicipilina, e il riceve, mettendola ad esecumiei comandazmeni i' hai gie- zione. E quegli, che sa lo be- tati dopo le spalle. Molti ne e none ammaetta altrul leggono le grandi core, e im- sara tenuto di rendere ragione parano le grandi, e sottili a Dio, siccome dice l'Apostrocose, e d'e see disputano ... lo Giovanni; che colui, che ha le ricchezze, e vede lo suo fratello in necessitade, e nol sovviene, è micidiale, e la carità di Dio non è con lui; quanto maggiormente quegli, che vede lo suo prossimo erra-re, e cadere nelle miserie de' peccati mortali, e nol correg-ge, per buona dottrina ammacstrandolo, è micidia e di quel-l'anima ? O dottori del popolo . temete voi , a' quali Idd commesso la predicazione della parola divina, e che al suo popolo ministriate. Per certo tutti quelli, che per vostra ne-gligenzia, o per malo esemplo periranno, di tutti vi converra rendere ragione a Dio; e quanto voi siete di più alto stato, ve tormento, perocche voi non siete Signori, ma pastori . Il Signore è uno, e uno è il principale pastore, il quale conosce le sue pecore, e vorranne vedere ragione dalle mani di vessere ragione datie main di cui elle sieno commesse. Guai! quanti nella Chiesa non sono pastori oggi, ma mercenari, a'quali non s' appartiene d'es-sere guardiani delle pecore di Ciario. Cristo asserable non Giesù Cristo , perocchè . sono come lupi divoratori d'esse ! tenebre, cioè in questa pre- Per certo non è peggiore cosa, sente vita, e sono sale a condire ne più abominevole, che coTom, IV. B

sostenne, e portò con somma pa zienzia, e umilitade, nella cui casa, e regno sono ricchezze loeffabili , e sempiternale gloria ; e volle nascere povero , e mendico , e coil vivette, e con morì, e fu sesi vivette, e con mori, e in se-polto poverissimo, onde egli disse: Le volpi della terra, e gli uccelli hanno loro tane, e loro nidi, e 'l Figliuolo della Vergine non ha ove il suo ca-po reclini. Alli suoi Apostoli comando, che non portassono sacco, nè borsa; e a quello sa-vio diè per consiglio, che vendesse ogni sua cosa , e desse a' poveri . Se voi credete in Giesú Cristo vero Iddio, e cre-dete, ch' egli non può falla-re, che è coà, e altrimenti non sarebbe Iddio, e così fedelmente credere , e tenere dobbia-mo ; adunque lui dobbiamo seguitare. Impossiblle è nelle ricchesze abbondare, e Cristo seguitare . Contra natura è , che uno contrario possa stare coll' altro , o io erro ; ma per derrà, si troverrà ingannaso, perciocche queste ricchezae si cambieranno in somma povertade. Quel ricco in questo mondo stava continuamente in conviti, e venito di porpore, e di quel panno lino nobilissimo, e non volendo credere a Moi-sè, e a' Profeti, dopo la sua morte fu posto in diversi tor-menti . E perciò chi a Dio vuole acreire perfettamente, non s'impacci di queste cose to, il quale essendo Iddio, essa, terrene. Noo sarà salvo il Re e ogni contunelia in questa vita per molta sua vertude, nè l'iric-

S. GIROLAMO. co per la sua grande ricchezza. Le a siegno ; e perciò beneche pa-ricchezze sono un cavalio fallace la , che Dio alcuna volta non alla via della saluto. Non è la superbia congunta colle ricchezze? e ove è superbia, ivi è ogni male, peroceh è radice, e prin-cipio d'ogni male. Quando i uo-000 è cominciato ad arricchibia, e quando egli e bene insuperbito , si contaminano le sue vie , e sempre va di peccato in peccato, e allora sedendo con gli altri ricchi, colle'n-sidio occulte pensa d'necidere lo innocente; i suoi occhi insidiano il povero ragguardandolo in occulto, e ingegnandosi d'ingannario come leone nel suo pensiero, dicendo nel suo cuore: Iddio Tha dimenticato, e hagli volta la faccia, acciorche più nol guati, Iddio fa alcuna voka, come quegli, che'l chiaretto per lo vino (1) ovvero come quegli, che dorme. Quando Iddio più a' indugia, conviend avere pazienzia, perocche 'l suo ugio è per non darti il suo finale iudicio; e quando cu ti scandalezzi , allora Iddio più s'inebria , d'ira , e però non si dee l' uomo disperare , perchè lungo tempo sostenga avversità, perchè da Dio non sia atato, come vorrebbe; perocche Iddio

alcuna voita permette, che' buo-

ni uomini sieno offesi, e afflit-

ti dagli rei, e iniqui, accioc-che sieno ancudini de peccato-

ri, e allora promuovono Iddio

Ca

si ricordi de' huoni, pure in fine avrà di loro cura , e misericordia, perciocche egli è sempre aiutatore de pupilli, ma agli superbi resiste, e hagli in odio, e agli umili da la sua re, e continuamente multipli- grazia. Egli abbatte la potenzia ca la sustanzia delle sue posses- del peccatori, e de maligoi, sioni, sempre si leva in super- e l'orazione de' giusti esaudisce, faccendo diritto giudicio al popilio, e all' umile, accioc-che non si avanzi, o magnifichi l'uomo superbo sopra la terra. Per la qual cosa, figlianli miei. se vai siete veri poveri, umiliatevi sotto la potenzia della mano di Dio, acciocche voi non lasciate quelle cose, che si deb-bono fare, e non y impacciate in quelle cose, che si debbono lasciare. Nel cospetto di Die la povertà sanza l'umiltà non b graziosa , perciocche Iddio vol-le prendere earne umana della gioriosa Vergine Maria , più per la sua umilitade, che per qualunque altra virtu, che in lei fosse. E siccome la superbia è radice d'ogni male, così l'umiltà è radice d'ogni bene. Imparate dal Salvatore, il quale fu umile, e di cnore mansueto, e per nostra salute umiliò se medesimo con somma ubbidenzia infino alla morte delia Croce. Per la qual cagione iudico, che se volete essere veri umili , siate serventi , e sug-getti a ogni nomo per l'amore di Dio ; e considerate , figliuoli carissimi, ebe significa il vocabolo del Manaco; tanto è a dire Monaco quanto uno. Non si conviene al Monaco volere avere, e non avere. Salvo che il peccare , vo'bene , ch'a voi sia volere, e non volere, cioè l'uno nelle buone, e liete cose, e oneste con vera , e perfetta obbedienzia mettendo a eseguizione sanza nulta negligenzia tutte le cose . che vi sono comandate, e mai non aspettiate più ch' uno comandamen-to. Dicesi, che al comandamento d'una sola voce di Cristo, Pietro , e Andrea abbandonarono le reti, e ciò, che possedevano , e seguitaronio . La ve- pace .

ra obbedienzia ouesto sempre, di giammai non consentire alla sua propria voluntade, ma reverentemente essere pronto a obbedire altrui . Certo , che esemplo di ciò Cristo ci dimostrò quando nell' ultima cena lavando i piedi a i suoi Discepoli, disse a Piero, perchè non si voleva lasciare lavare : che se non fosse obbediente, che non avrebbe parte con lui. E imperciò, dilettissimi figliuoli, come a voi il nome è uno , così sia uno non volere, e un volere : buona, e gioconda cosa è i fratelli abitare insieme in unita

#### Ammonizioni a' frati .

N<sup>E</sup> non voglio, che in voi sia maggiore, o minore, ma colui , che vuole essere il maggiore , sia vostro servo ,acciocche colui , che vuole soprastare, e signoreggiare in voi, tion si possa levare in superbia per arroganza; ma per esem-plo del sommo Re Giesú Cristo, il maggiore diventi per umiltà , come il minore , ac-ciocche agli altri dea bunno esemplo. Adunque sia il vostro prelato compagno del giovane per umiltà , quando e' fa bene , ma fallando sia rigido contra 'l vizio per zelo di giustizia. Niuno sia compagno dell'uomo vizioso; in tal maniera si vnole amare l'uomo , che 'l suo vizio s' abbia in ndio . Grande segno d' amore è di riprondere l' uo-

mo quantunque il difetto sia piccolo. Non grave peccato spesse volte nuoce molto. La soperchia umiltade di non punire i vizi non è vera umilità . Dice Isaia: Non cessare di gridare, e e annunzia al popolo mio le lo-ro scelleratezze. Volesse Idro scelleratezze . Volesse Id-dio , che ciascheduno riprendesse l'uno l'altro de' peccati . perocche se'l peccatore non teme Dio, almeno temerebbe gli uomini , la qual cosa l' Apostolo ammaestrando dice: Addiratevi, e non vogliate peccare; non si corichi il sole, che voi non abbiate perdonata l'ira. Il Signore è giusto, e ama la giu-stizia, e la sua faccia ha compiacenzia nella equitade. S'egli e giusto, e voi dovete essere g'u-

giusti . L' umiltà del pastore Dio , e se tu a vuol essere sì prudente, che' lupi non ardiscano d'appressarsi alle pecore . Ragguardate nel volto di Dio , appo Dio non è accezione di persone . Dovunque vi ritrovste , operate be-ne ; la vera giustizia rende a ciascuno quello, ch'è suo. Di necessitade si convieue ubbidire a Dio, e non agli uo-mini. Se voi tacete is verità per paura degli uomini potenti, giudicate voi medesimi , e siete fattı giudici delle vostre cogitazioni , e non è più la giustizia vostra, che sia quella degli Scribi, e de Farisei. Non onorate più il ricco, che l povero, se non in quanto è migliore secondo Iddio; ma eziandio di pari bontà iudico , che più onoriate il povero, che'i ricco, perocchè nel povero riluce l' îmmagine di Giesù Cristo, e nel ricco l'immsgine del mondo . Tutti siamo generati d' uno estrale principio, tutti insterne stano membri d' un cor-po, il quale è Cristo Giesù. Perchè adunque merita più onore l' uomo ricco , e potente , che il povero ? Fassi perch' è ricco , e possence . Or se questo è dovuto di fare , perchè noi abbiamo le ricchezze del mondo in detestazione, perchè pre-dichiamo la gloria mondana es-sere dispregiata? Io penso al certo, che nullo dee essere onorato per male uso. Adunque se tu onori il ricco per le ricchezze , più che 'l povero , tu innanzi poni il mondo a innanzi poni il mondo a Tom, IV. Ba

Dio, e se tu ami alcuna cosa in questa vita più, che Dio, non se' degno di lui. Priegovi, che voi rendiate a Dio quelle cose, che sono sue, e quelle del mondo lasciate al mondo. La bontà dovunque è, dee es-sere onorata, e ogni malizia mo . Quelli , che si gloriano in questo caduche ricchesze , e fetida carne , che dopo poco tempo tornerà in cenere , or pongano in esta la loro nobilth, e potenzia, e dignitade, che leggiermente passa via Stolti sono tutti coloro, che questi cotali amano , anzi sono sì accecati , che si fanno beffe di coloro, che queste cose dispregiano, e vedendosi perve-nire a quella eternale gioria, la quale il pietoso Signore Iddio bse apparecchiata a' soli umili, e dispregianti questo mondo, onde di loro è scritto : Guai guai a voi , i quali vi apparecchiate d' andare colle ricchezze al reame del Cie-lo , imperocche più è impossi-bile entrare lo ricco in Paradiso, che il cammello passare per la cruna dell' ago. Queste non sono mie parole, ma sono di Cristo, il quale disse : Innanzi verrà meno il Cielo la terra, che le mie psrole manchino. O miseri, urlate voi, ch' avete posto la vostra speranza in questi beni fallaci sottoposti alla fortuna; voi nobili , e potenti , che vi fate beffe de' dispregiatori delle cose vane, che voi amate, e con-

culcategli come ignobili , e da nulla, perche siete accecati dal fumo de falsi onori, e dignitadi di questo mondo , e non vi avvedete come brievemente tranassa il tempo della vostra vita, e trapasserete in iscuritade profonda, e 'n sempiternale notte in Inferno semere ivi tormentati . vivendo in quelle peoe, e desiderando di morire, e noo po-trete. Allora sarà vacua ogni vostra potenzia, e gloria, colla quale ora vivete in ocore, e sanza fatiche, e non lasciate vivere que', che le sostengo-no, e imperciò non cogli uo-mini, ma colle demonia sarremini , ma colle demonia sarete fragellati . E quanto in questo mondo avrete avuto maggiore gloria, e diletti, tanto maggiori pene , e tormenti sosterrete nello 'nierno . Ma che dirò ? Cristo ebbe dodici Apostoli , del quale collegio solo Bartolommeo fu di nobile nazione , e Matteo fu ricco , anzichè ricevesse l' Apostolato , tutti eli altri furono poverissimi pescatori . Questo perchè v' ho detto? Ora attendete:Se Cristo è verità , e se queste cose disse non sono bugie , le quali leggiamo nel Santo Evangelio , per certo di mille l'uno di que', che posseggono, e amano i beni temporali , non perverranno a stato di salute ; ma forseche colui , il quale per essi beni terreni essendo accecato del inme della verità si maraviglia di ciò, che dico, sì rispondo, e dico . Or non crediamo noi , che chi nuore con un solo pec-

A cato mortale è dannato alle peoe dello 'nferno ? Adunque quanto maggiormente è da pensare di que', che muoiono con molti? Or che cosa è l'uomo molti? Or che cosa e i uomo ricco? altro, che cosa morta-le, il quale si notrica d'una insaziabile fame, ed uno va-so puzzolente d'ogni peccato, ove l'avarizia è ne ricchi, nobili , e posseoti , i quali sono ladroni , che violeotemente ru-bano quello , ch'è de poveri , e quegli oppressaco, e affogano, quali avendo ricevuto dell' abbondanza di Dio , e ooo d' altroode, le ricchezze, acciocchè ne sovvengaco i suoi poveri nelle loro necessitadi , ed egli-no sono sì crudeli , che gli lasciaco morire di freddo avendo essi vestimenta in grande abbondanza, murando i palagi, e' grandi edifici, acciocche sieno contemplati dagli occhi umani , e' poveri si muoiono , non avendo ridotto , se non nelle piazze; e fanno spesso convità simi cibi , acciocch' essi possano bene empiere li loro ventri e li poveri si muoiono di fame . Che è la loro vita altro . che peccati? Se i loro ventri sono beo pieni di cibi, non seguita, che di presente in loro sia lussuria ? Che dirò io più ? conciossiacosache ogni mortale lineua ci verrebbe meno in raccontare le infinite cose di molti peccati , che commettono i miseri amatori del mondo , i quali noo conostono Iddio , se non come per uno sogno, per-

s. ciocchè , secondoched io mi pen- sordinati mangiari , e lussuria so, non si credono mai morire . Or come è stolto colui , che si crede morire, e non desiste così da offendere colui, ch' e' sa, che 'I dee giudicare , e punire! Dico per certo , ch' io non posso credere, che se in verita questi cotali si credessono morire , e da Dio essere puniti che taota fosse la loro cechitade, ched eglino si dessono a così continuamente peccare... Grande è il loro iudicio . Tutto dì i miseri usano alle Chiese udendo il divino Officio, e predicare la somma veritade della santa Scrittura , e poco pare , che si rimuovano dalle loro male perazioni; ma molti ne sono, che vi usano più per un ben parere, Ovvero peggio, per ve-dere femmine, che per altro buono rispetto , sicche tenehrosi vi vanno, e tenebro-si ne tornano . E così vanno i miseri cercando la pecunia , e le cose terrene con molti affanni navigando per mare, e per molti altri pericoli di , e notte pensando, e vegghiando per ragunarle a loro figliuoli, e spendergli in vani vestimenti, e in giuochi d' armeggiare, e in isquisiti corredi, e l'uno compongono coll'altro lussuriando, e mettendo a eseguizione Ogni loro carnale voloctade; ma guai a loro miseri , che subito sopravviene la morte, che 'l non si pensano, e la roba la-sciano, e le loro anime ne vanno all' eternale inferno. O vanno all' eternale inferno . O quale il giusto Giudice dara nel quanti per il soperchi , e di-B 4

GIROLAMO. 22 re caggiono in diverse infirmitadi , e la loro vita finisce an-zi tempo ! Credendosi i miseri far beffe di Dio, e per certo pure sopra loro tornano, perocche per picciolo tempo d'un poco di diletto, ch'al misero corpo daono, la loro misera anima ahbandonano, onde non si avveggono , che subito perdono l'anima, e 'l corpo; e perciò rallegratevi con gioconditade , e letizia in questo brevissimo spazio di tempo, ch' a-vete, voi miseri mondani, perocche apparecchizto v'è pianto eternale in compagnia delle deeternale in compagnia delle de-monia, che per mostrare vo-stra nobiltade, ed apparere maggiori degli altri, muta-te tuttodi muovi, e vari ve-stiti, i quali vi saranno nel-lo oterno grande confusione, e vergogna . Apparecchiate qui i vostri conviti di dilicati cibi , e preziosi vini, mescolati, e lavorati con mele , e altre spezie , e mangiase , e inebriate , perocchè dopo la morte non potrete più queste eose fare, ma con quel ricco, che continuamente splendidameote viveva, sarete posti ne' tormenti del fuoco, e desidererete d' avere una gocciola d'acqua, e non la potrete avere : usate i vostri sollazzi lussuriando, e mettete bene ad effetto ogni vostra volonth in ogni corruzione, acciocche della corruzione meritiate di ricevere la Divina sentenzia, la

\* mobili andate maladetti nel fuoco eter- queste caduche cose , e movitive, nale apparecchiato al Diavolo , e sgli Angeli suoi. Guai a voi cuor di pietre, se pensate di tale sentenzia essere condennati per così brievi sollazzi di queata vita. Deh oon avete voi paura aspettando quel dì così terribile, e crodele, nel qua-le non sniamente de soperchi vestimenti, e delle ebrietadi, e mangiari soperchi, ma eziandio de mioimi, e vaoi pensie ri ti converrà rendere ragione ! E perchè non ti correggi ? perchè aspetti d'oggi in domane ? Ah misero, convertiti a Dio, e pentiti de' tuoi percati. Vedi, che la morte ti sopravviene per batterti, e continuamente sanza nulla posa vi corri, e'l Diavolo sta apparecchiato a riceverti. Ecco le ricchezze tut ti verranno meoo, ecco i vermini, ch' aspettano il tuo cor-po, il quale hai notricato con tanta diligenzia, per roderlo, benchè ora congiunto coll' anima sostenga moite prise, andando procurando i beni temporali per vanità d'onori mondani, e altri diletti, e cose, nelle quali noo è diett, e cose, neile quali moo e altro, che vanità, e fallacia : ma vuogli avere i veri , e du-rabili gaud)? procura di fare, sicche tu salgbi a quella cele-stiale gloria , alla quale fosti creato. Quivi è ogni perfetta consolazione, che come è scritto, occhio umano con può vedere, nè orecchie udire, nè per cuor d' nomo si può pensare . Onde ti priego, che a acquistare questi attendi , e abbaodona

queste caducae cose, e Travenire, acciocchè possi godere l' eter-ne, e perpetue. Ma che dirò de' miseri ostinati, che nè per timore di Dio, nè per amore d' acoustage i detti beni. nh d'acquistare i detti beni , ne per paura de tormenti , che seguono , da loro peccati non si dipartono, anzi sono dolen-ti, che tutti i loro pessimi desideri non possono mettere a asse-guizione? Dirò, guai, guai a voi miseri, che qui ridete, perocche altrove piagnerete; guai a voi , che desiderate queste temporali letizie, che o vogliate voi, o no sosterrete i tor-meoti dello 'nferno. Poco tempo vi resta, che ciò v' avverrà . Empiete pure le misure delle vostre malizie, sicche sopra voi venga ogni divina indegnazione Usatevi questo vostro poco del tempo, in giuochi, io giostre, e'n torniamenti, e'o golositadi, e in contenzioni, e in compagnie non licite, e non lasciate pasaare una brieve ora di tempo, percati . Ora a che atteodete voi mentre che voi vivete ad acquiatare onore a'vostri figliuoli in ricchenze, e potenze, per ac-crescere la vostra obbità, e fama, e loro inducete a segui-tare le vostre male opere incominciate, sieche alete casione di farli pervenire a sostene-re con vai in inferno gli eternali tormenti? Ma forse tu dirai, Iddio è benigno, e mise-ricordiosa, il quale riceve ogni peccatore, che a lui vuo-le tornare, e fagli misericordia ,

DI S. GIROLAMO.

dia . Veramente ti confesso que- consente, e con seco non sta verità , che troppo Iddio è più benigno , che non si crede , e riceve volentieri , e perdona a chi di buon cuore a lul torna, e ciò in molti si mostra , e come è benignissimo , il quale sostiene tante ingiurie da peccatori, dando loro spazio di tempo, acciocche si ammendino. Ma voglio , che questo ti sia manifesto, che come egli è beni-gno in sostenere, così è giu-sto in punire. Ma forse si potra ancora dire, che l' uomo , il quale tutto il tempo della vita sua è vivuto in peccato, vegnendo a morte si penterà, e pigliera de licera e rice-vera Iddio costui a misericor-dia. Guai, come è vana questa speranza, e molti se ne truovano ingannati , perocche que-sta grazia è molto incerta! e pochi se ne truovano, che ab-biano sempre menata vita rea, che la loro fine sia stata buona; e questo è giusto iudicio , pe-rocche l' nomo , che sempre s'è dato a fare ogni male, nè mai ha voluto rimanersi de peceati, ne di Dio ricordarsi ; nella morte veggendosi avviluppato in essi, e l'angoscia della in-fermitade, e'figliuoli d'intorno, e le ricchezze male acquis Profeta dice: Preziona è la mor-state, che la coscienzia il ri-morde, che si debban rende-re, e l'amore de' figliuoli no'l pessima.

può portare, e il dolore della morte, ch' è in su quel punto, è forte cosa, ch' egli possa avere vera contrizione come si richiede, a volere che Dio gli abbia misericordia. Sicchè conchiudendo, a chi si reca a questo fine, molto è gran dubbio di sua salute. E però ti dico, che mentrechè se' sano, e giova-ne, il timore di Dio sia in te, e sempre ti guarda di non of-fenderio. Pigliuoli miei dilettissimi, or come credete voi che sia accetta a Dio quella penitenzia di colui , che vede , che non può più vivere , ne usare le ricchezze, che ha acqui-state d' usura , o d' altro mai acquisto, e lascia, che sieno ristituite? Assai ne sono di queli, che credonsi morire, e banno fatti grandi lasci, e presa pe-nitenzia, e poi è avvenuto, che sono gueriti del corpo, e hanno fatto peggio, che prima.
Onde questo tengo, e questo
penso, che sia variende, e per molta esperienzia l'ho imparato che di colui non è buono il suo fine, al quale avanza la sua vita rea per volontà, cioè, che mai non si vergogna, ne pentesi di peccare; e pertanto il

## Ammonizione a' suoi frati.

de quali abbiamo già mostrato, e detto la loro miseria, e giudicto, ch'è tanta, che per lin-gua umana dire non si può. Non abhiate paura d'operare giustizsa per tema di nulla potenzia umana. Colui è beato, e ben gli iocontrerà, il quale è perseguitato per iustiria; e e io questo stato muore, sara a Dio accetto. E imperciò è preziosa la morte de Santi nel cospetto di Dio . Se tu disideri di vivere con Cristo, noo temere di morte per lo suo amore; tu non puoi tante pene sostenere per amore di Cristo, che sieno condegne per rispetto dell' eternale gloria, e letizia, che se ne riceve, la quale si manifesterae quando saremo beatl in Cielo, che ora non si può per noi mortali vedere, ob comprendere. Non abbia spe-ranza della predetta gloria colui , che non s'e affaticato nell'opere di Dio. Non basta solamente d'avere il nome del Cristiano, se non si fa l' opera seguitando Cristo ; anzi il Cristiano, che seguita il diavolo, molto maggiore giudicio riceverà, che con essendo Cristia- oite a udire me, e narrerovvi no, e siccome dice l' Apostolo cose, ch' io vidi, e conobbi, Giovanni: Non è Cristiano, ma e li vostri padri le raccootaro-

E Imperciò, figliuoli miei di- Anticristo. Ciò dico a voi , a fortezza, e siste figliuoli pos- vi vi dico, che Anticristo è senzi in Dio, e non vogliare no latri Anticristo. Vuo' tu astere di quelli miseri ricchi, dunque regatare con Cirito? o sostieni l'avversitadi con lui . Se Crisco Signore, e Re convenne, volendo entrare nella gloria sua, che sostenesse tutti i dì, ch'egli stette in questo mondo , pena , fatiche, fame, e sete, e mor-te così penosa; tu credevi entrare sanza fatiche? Ingannati siamo per certo a credere quaggiu godere col mondo, e poi in Ciclo regnare con Cristo, Il Segnore v' entrò ignudo , e il servo carico d' abbondanza di vestimenti , e d' oro , e pietre preziose v' enterrà ? Segnore digiunando, e il servo tutto pieno di golosità, e di lussuria? Il Segnore per lo suo servo in sulla Croce morendo, ed egli nel diucato letto dormenso? quello, che non fa il Segnore, presume di fare il servo? Promise esso Cristo a' figliuoli di Zebedeo il suo reame, se il calice della passione, the doven bere eglino volessero bere. E così gli stolti uomini del mondo con non diritto giudicio, e non conoscenti della veritade dicono, che 'l bene è male, e lo male è bene . Ma tornate al vostro cuore, e ve-

DI S. GIROLAMO. no a me, acciocche non sieno sericordia, l' altro non occulte a figliuoli degli uomini. e questo è, perche l' e operare secondo il nostro capo Cristo, che per noi puose l'anima sua. Così s'è bisogno, far dobbiamo noi ; la nostra anima dare a ogni tormento, e morte per lo suo amore. Chi seguita, e ama la sua sensualità in questo mondo fuore del debito della ragione, condanna l' anima sua . Cristo per noi sostenne passione, e morte, lasciandoci esemplo, che noi seguitiamo le sue vestigie. Non si pensi il Cristiano, che non si truova apparecchiato di morire per amore di Cristo, d'essere suo servo. Colui, che ministra a Cristo, lui seguití . Di' tu uomo , che solo nel nome, o nelle pa-role se Gristiano: Io ho la fede di Cristo ,e predichi sì , che buona cosa è; ma dimmi, dove sono l' opere ? La fede sanza l' opere è morta . Certo io di-rò, che solamente tu lodi iddio colla bocca , ma non coil' operazioni; e così dicendo , e non operando lo nieghi , pere non operando lo nieghi , per-ciocchè se tu gli credessi le cose, ch' e' dice, sì 'l temeresti, e de' tuoi peccati, e difetti correggerestiti . E se tu credi , e fai maie , per certo se' degno di maggiore punizione , che quel , che non ha conoscimenche to , perocche lo peccato , che si commette per certa malizia , troppo è maggiore, che quello, che si commette per igno-ranza, L' Angelo pecco, l' uomo peccò ; l'uno potè avere mi-

Accostarsi a Dio è cosa buona, gelo peccò per propria malizia, e l' uomo peccò per diabolica tentazione. Ma tu forse dirai; Perche permetto Id-dio, ch' io sia tentato ? che se non fosse lo 'nganno dei diavolo, io non peccherei ? A questo io ti rispondo, e dico: Se tu non combattessi, perchè meriteresti tu il premio ? Non si ispone il cavaliere terreno a ogni pericolo per piacere al suo mon-dano Re e impertanto niuna scusa puoi avere dicendo, che solo pecchi per la tentazione che 'l diavolo ti mette, perocche tu non hai simile scusa. A colui, al quale fu fatto un solo comandamento, che non mangiasse di quel pome, anche non conosceva, che fosse ingannato per industria del diavolo, siccome nuovo di quelle cose, e si-mile non sapeva quasto fosse in dispiacere il peccato di quella prevaricazione nel cospetto di Dio; e tu secondoche di', conosci, e ben credi offendere Iddio, e sai come gli dispiace il peccato; e nondimeno sempre pecchi in migliaia di pec-cati? Non se' vero Gristiano se non di parole, ma coll' opere, e col cuore se' peggio, che quegli, che non conosce Cristo . Per certo , che 'l cuore tuo non è diritto con Dio , e non hai frde nel suo testamento. Chi ama Gristo, e chi è vero Cristiano, e spezialmente il Sacerdote, e'l Monaco, ne qua-

quali come in ispecchio dee ri- lizie vi si crede andare; ed un lucere ogni perfezione, non so-lamente rinunzi a quelle cose, che possiede ,ma a se medesimo , sicche al tutto sia al mondo morto, imperciocchè se il gra-nello dei grano, che si semina, non si mortifica, non fa frutto. Que', che vive alle cose mondane, è morto a Dio ; ma chi vuole perfettamente vivere in Dio, di necessità conviene, che sia morto al mondo, acciocche come morto niuno sentimento abbia delle cose terrene, sicchè possa dire coli' Apostolo : La conversazione nostra è in Cielo. E anche: Vivo io, e non già io, ma vive in me Cristo. E imperciò quegli, ch' è veramonte giusto, la sua vita è morta al mondo, e non ha paura di perderla , acciocche quella vita, ia quale e Cristo, possa tro-vare debitamente, e non teme coloro, che solo il corpo pos-sono uccidere, ma non i' anima, e volentieri sostiene qui ie tribulzaioni, che sa, che in breve passano, per acquistare quelle ietzie, che sempre durano. Questa è sola quella via, per la quale si va alla celestia-le patria. Per certo se per altro viottolo vi si potesse andaze Iddio sarebbe mendace , per-ciocebe le parole , ch' io vi di-co , io non l' ebbi , ne non ie imparai da uomo, ma dal Vangelio di Cristo; e imperciò ci conviene, per molte tribolaziodi Dio. Colui erra la via, il per parlenzia, come l'oro si quale per ricchezze, e per de- pruova per lo fuoco. Colui,

segnale manifesto è della perdizione di colui , il quale ha in questo mondo ogni suo pia-cere, ed è amato dal mondo. Coloro , che Dio ama , sempre gli corregge , e gastiga ; e se nel mondo vi volete gloriare , abbiate gloria nelle vostre tri-bulazioni, e avversitadi , perbulazioni, e avversitadi , per-ciocche Cristo promise questo a' suoi Discepoli, i quali sempre amóe, e in segno di gran dile-aione nell' ultima cena disse loro: In verich vi dico, che voi piagnerete, e il mondo si rai-legrera ; rallegratevi figliuoli miei dilettissimi , quando il miei dilettissimi , quando il mondo vi ha in odio , e desi-derate d' essere ingiuriati , e scherniti dagli uomini , percioc-, perciocche allora sarete beati , quando gli uomini vi maladiranno, perreguiteranno, e contra voi diranno ogni oborobrio, dicendo menaogne del Figliuolo di Dio, allora vi rallegrate, ed Dio, allora vi rallegrate, ca esultate, perciocrhò la vostra mercede è copiosa in Gielo . Dio il voglia, che tutto que-no mondo si lievi contra voi . imperocche se vi ha in odio sappiate, che se voi foste del mondo, il mondo vi amerebbe come suol . Quando voi sostenete in questo mondo molti vituperi, e avversitati , tele per nno grande dono, sap-piendo, che la fortezza, e la piendo. La pazienzia è operazione per lei , e la virtu si pruova nell' uomo

DIS. Salvatore dicea : In sola pazienzia presederete le vostre ani-me. L'uomo paziente ha in se un legame di fortezza dell'animo, e della mente, per la quale dispregia tutti i beni di questa vita. Servate la pazienaia nella mente; e quando è ovvero a com bisogno, l'osservate in operazio- gnevoli parole,

GIROLAMO. che ha ogni vertu sansa la pa- ne . La pazienzia è quel prizienzia, porta l' oro ne' vaselli mo remo , per lo quale la nosittivi, cioè non veri; onde il stra nave, cioè la nostra vita, in questo mondo si difende d'ogni nnda d' avversitadi; di qua-lunque parte sofiano venti , da tutti si difende , e sicuramente navica, niuno pericoln temendo, nullo inducendo a venderra, e a odio avere contra al prossimo. ovvero a commuovere rampo-

#### Ammonizione a' suoi frati.

Slate misericordiosi , come è il vostro Padre Iddio , il quale manda la sua pinva sopra i giusti, e' peccatori, e 'i e i rei. Giudicio sanza misericordia sarà fatto a colui , che non fa altrui misericordia . La misericordia esalta il giudicio . Se voi non perdonerete col vostro cuore a coloro, che vi ofendono , ne il vostro Padre Iddio non perdonerà a voi . Indarno domanda a Dio miseri-cardia, chi airrul mm la fece. Onde l'Apostolo dice : Sostenete colui, che vi fa servi, e colui, che vi percuote nella faccia. Qui si mostra la vostra ferma virrà : oul è tutta la mercè, e "l premio: che voi amiate gli amici , e' nemici per amo-re di Dio . Quello malvagio servo, siccome dice il Vangelio, ricevuta misericordia dal suo Signore, la negò al suo servo, e imperciò meritò di ricevere 25-

misericordia è crudeltade. La nostra legge è tutta fondata in misericordia. Iddio per sua giustizia tutti el può per lo peccato dannare , il quale per la sua misericordia molti ne salva. Chi non è misericordioso, non è vero Cristiano, Impossibile è, che picl' uomo misericordioso, e toso non aumili l' ira di Dio . Beati coloro , che sono misericordiosi, perchè da Dio ricerdnte, e il Monaco, ch'è sancerdnte, e il Monaco, ch'è san-na misericordia, è come nave, sh'è in mezzo del pelago da o-gni parte fermata . Vana è quella religione , la quale è annza misericordia . Poco fa pro per essere isvariato di vestimenti da' secolari, e concordarsi con loro d' una medesima vita. Non solo fanno i vestimen-ti il Prete, e 'l Monaco, ma la vita. Or che dirò io? Spes-se volte per grande abbondanza di tristizia l' uomo parla moite copra iustizia . Giustizia sanza se, e l' uomo pauroso teme da

ogni parte ; perciò in questo mondo milla bestia è sì crudele, come uno mai Prete, o uno reo Monato, perocche non vuole sofferire d'essere correc-to, ne non può udire la verica; e brievemente parlando soprammodo abbondano in maliz.a questi cotali Sacerdoti, e Monaci, sicche hanno sola-mente l'absto, e'l nome, ma per certo la loro religione e vana. La religione monda, e immacolata appo Dio Padre è questa : Visitare I pupilli , e le vedove nelle loro tribula-aioni, e conservarsi in ogni puritade in questa vita. Guai quelli spirituali , che hanno il nome, e l'abito della religione , e in loro abbonda la cupidità , ovvero avarazia! che per cer-to sono lupi rapaci in vestimeoto di pecore . Fuggite dovunque voi trovate il Prete , o il Monaco avaro, e sanza mi-sericordia, più che 'l aerpente . Sooo certi , che stimano per uno maravigicoso modo po-tere torre il frutto delle Chiese, e de Monasteri, e quello, che si dee dare a' poveri; nel quali è tanta avariaia, che si pensano, che la terra, e ogni cosa venga lor meno, e quindi è la loro mente, e il loro studio, che possano votare l'altrui borse, e per mostrarsi zelanti dell' onore di Dio, edificano Chiel'onore et Dio, ettorio Chiese e, « Monatero Chiese e, « Monatero Chiese e se su de certa de celi ha da potersi artifo), de quali dice il Salail rovrenire. E fore tu misevoi, etè edicate gii: Gual a ro dirai Questo è mio, impevoi, etè edicate gii: Tuala ro dirai Questo è mio, impevoi, etè edicate gii: Tuala ro dirai Questo è mio, impevoi, etè edicate gii: Tuala ro dirai que di minide l'rofeti. Le prodette opere in
licitation. E lo si riore di

vista paiono buone ; ma se fanno misericordia a poveri, è bene. Vuo tu, che la tua operazione piac-cia a Dio? fa' che' poveri ne sentano . Qual cosa è a piu accetta, che l' uomo? Di-ce l'Apostolo : Voi siete tempio di Dio. Quando vol fate la limosina al povero, ovvero gli sovvenite nelle loro necessigit sovvenite nelle foro necessi-tadi, e riducete a diritta via colui, ch' erra, oh come edi-ficate a Dio maraviglioso, e grande Tempio, e accettabile! Dà del tuo pane al povero, e sovvieni il bisognoso, e menalo alla tua casa , e nessuno iscusi dicendo: lo oon ho che dare al mio fratello povero . Dicoti : se Vestimento, o altra cosa hai oltre alla strema tua necessità, e non sovvieni al bisognoso povero, tu se' furo, e ladro-ne. Figliuo'i miei dilettissimi, noi siamo nelle cose temporali solamente dispensatori non posseditori ; ciò , che noi possediamo oltre alla nostra ne-cessitade, e nol diamo al bisognoso, noi lo mboliamo. Ancora è peggio, che sono molti , che tolgono a quelli , che so-no in necessitade ; e sono certi , ch' oltre alla loro vita hanno tanto , che cento ne viverebbono, che si muolono di fame; e però alcuno è, che imbola a uno, ma costul imbola a tanti, quanti hanno ne-cessitade, ed egli ha da poter-li sovvenire. E forse tu mise-

DI S. GIROLAMO. Come te l'Issciarono, che non veduta umana, e d'essere da-potevano, che non era loro ? gli uomini lodari, pensando copotevano, che non era loro ? gli uomini lodari, pensando co-E se tu dirai: Egli era loro, do me vani, che 'l viato sia tutta mandoti, onde egli l'ebbono, loro giustizia? Sono ancora cer-e chi il dib loro ? Vegnendo ti, i quali offerano a Dio, topossiamo appropriare niente ; e però nulla scusa avemo delle sustanzie , che ci avanzano , che le dovemo dispensare a' pomo, per cereo nel di del giu-dicio ce ne converrà rendere ragione dinanzi agli occhi della divina instizia. Chi ha orecchi da udire, m' oda, e guai a chi non m' intenderà , ne crederà , perocchè tosto si zitroverrà le sue ricchenze mutate in grandissima povertà d' eterno tor-mento. La legge naturale quemento. La rege naturate questo comanda, che quello, che noi voienimo per mai, la faccia, mo ad altrui. Che altro predica la legge Mosaica, ovvero la Vangelica? Non altro. Veramente nel cospetto del divino giudi-cio saranno in testimonanza,

eglino nel mondo recaronci e- gliendo con rapina il sudore gino nulla? No. Dunque da nol de poveri, e edificandone Mona-non avemo niente, sicche quel-steri, le quali oblazioni sono lo, che ci è conceduto, da Dio molto abbominevoli nel coppetl' avemo, e a lui n' avemo a to della divina ciemensa , pe-rendere ragione, e a noi non rocchè non hanno l' occhio a gloria di Dio, ma a vana pompa del mondo. Ma se alcuno dicesse: Or non e buona cosa a edificare Monasteri , acciocche Dio vi sia onorato ? A questo rispondo: Buona cosa è , pregiudicando alcuna violenza per questo fatta a' poveri , ne al-tra offesa di Dio . Come posso io Tempio, o Chiesa edificare a Dio, o a' suoi Santi di quella pecunia, della quale i pove-ri piangono? Che iustiaia può essere quella , reguidardonare à morti, e li vivi spogliare, e della necessità de' poveri fare a Dio sì fatte offerso? Per certo se quesco a Dio piacesse, seguiterebbe, che la giustizia fosse compagna della violenza; e so questa oblazione Dio volesse da cio saranno in testimonamaza, noi, seguierebbe, ched egli Adunque, che dira lo a coloro, che solamente ragianno questo non potrebbe sesere, pepietre, e murano in altezza, rocchè a Dio dispiace, e a' suoi
a fine solo, e per apparenza della Santi.

## Ammonizione a suoi frati.

PEr la qualcosa, figliuoli dilet-tissimi, dispognendo ogni ma-lizia, e dolo, e simulazione, gionevoli, sanza malizia deside rate

rate il latte, acciocche cresciate in salute; e pertanto gu-state, che il Signore è doi-ce. Veramente se voi non diventerete come parvoli , non enterrete nel reame del Cielo . Il fanciullo veggendo la bella femmina, non vi ai diletta per concupiscenzia; ragguardando i preziosi vestimenti,non v' ha desiderio; nell' iracundia non persevera, dell' offesa non si ricorda, ne non ha odio, il padre, ov-vero la madre non abbandona; e imperció niuno si pensi di potere pervenire al reame del Cielo, se non si studia di pervenire, e seguitare questa innocenzia, e simplicità di par-vuli, cioè d' avere castità, di spregiare il mondo, amare il prossimo, avere pazienzia, e seguitare il sommo Padre Giesù Cristo , e sempre riposarsi nel grembo della sua santa madre Ecclesia . O dilettissimi spogliate il vecchio uomo, cioè il demonio, e vestitevi del-l'arme di Dio, acciocche possiate contastare all' insidie del diavolo . Il diavolo nulla cosa

possiede nel mondo . Adunque

spogliatevi di queste mondane e mutabili cose, che tosto transiscono, come ombra, sicche possiate combattere collo ignudo demonio. Colui, ch'è vestito, e scherza collo ignudo, tosto è gitrato da lui a terra , perocche ha da potere essere preso , e rattenuto. Vuo' tu fermamente essere vincitore col diavolo, ispogliati i vestimenti , accioc-che tu non sia messo a terra . Tutte le cose terrene sono certi vestimenti dell'anima, sicche chi più ne possiede, più tosto sara vinto. Le vostre arme da combattere sono queste : Castità , patienzia umilità , e carita queste sono perfette armi con-tro alle malizie del diavolo , delle quali se ne sarete armati saranno cinti li vostri lombi di gran fortezza, e simile le vo-stre braccia molto forti . La fortezza, e la bellegga sarà il vostro vestimento, per tanto che(i) ridrete nelle harraglie, e non sommero per treddo di ne-ve, ne per sommento di venti , perocche la vostra casa sarà fondara sopra la ferma pietra ,

# la quala è Cristo. Come eli ammonisce del vizzo della lusturia.

A spada del diarolo al b la gite questo visio perocchè como la husuria. Casti quanti non i averginità e la figuil gillo amortori da questa pessima bettia! gell , anal chi perfettamente Nullo altro peccato è, del quan la conserva, è più che Angale il diavolo sta così vincitore lo , conì la lussuria fa l' uomo, di noi, come di questo. Fug-più che betta, e diendo più

(x) cosi dice .

DIS. GIRGLAMO.

proprio , molto più peggio diventa, che bestia. Per nullo altro peccato si legge, che Dio dicesso, che si pentesse d'avere fatto l'uomo, altro che di quesco. Questo peccato fa queste operazioni a chi n' è compre-so : indebolisce il corpo per tale modo , che "l' avaccia a morire , toglie la fama , vota la borsa, da a furare, e induce a fare omicidio, ingrossa la memoria, toglic altrui il cuore; cioè, che fa l'uomo codardo; gli occhi del corpo, e que'dell' anima accieca, e sopra tutti gli altri peccati provoca Iddio a ira, e il suo origine nasce dal vizio della gola. Per nullo altro peccato fece Iddio così manifesta giustizia sanza misericordia, come per questo; onde si legge, che per questo per-cato Iddio mando nel Mondo il diluvio, Sodonia, e Gomorra arse , e molti altri uomini per questo peccato ha gravemente iudicati. Questa è la rete del diavolo, e chi da questo vizio è preso, non se ne scioglie in fretta. In questa si grave hattaglia non si può vincere se non fuggendo, e domando la sua carne. Colui, che usa il so-perchio vino, porta in grembo il fuoco; onde l'Apostolo dice: Non inchriate nel vino, nel cuale è la lussuria . Questa battaglia vincere non si può, se non per astinenzia, e per digiuno. Ben nuoce il vino ad accenderla, ma per un cento più la veduta del viso delle femmine. La femmina è saetta Tom. IV.

del diavolo, per la quale l'uo-mo subito discorre in lussuria. Nullo uomo vivente in questo si confidi . Se' santo ? si ; non se' perciò sicuro infinochè se' in carne. La femmina piglia l'anima preziosa dell'uomo, ne puo-te l'uomo nascondere il fuoco nel suo seno, che i suoi vesti-"l'affretta menti non ardano, o andare sopra la bracia, che le sue piante non si cuocano. L'uo-mo, e la femmina è il fuoco, e la paglia, e 'l diavolo mai non cessa di soffiare , acciocchè s'accenda. Di questa battaglia per certo non sarà vincitore, se non colui, che fugge; ma l'uomo insieme colla femmina non abbian lunghi parlari, Grande sia la necessitade, che insieme a parlare sia a solo uomo con femmina. L' uomo dispregi ogni presentuzzo di femmina, e ogni sua parola lusinghevole, se non vuole es-sere preso da lacciuoli della Iussuria. Tanta sia la conversazione rada tra l'uonso, e la fommina, che l' uno non sap-pia I nome dell' altro. Assai uomini di santissima vita sono caduti in questo peccato per troppo assicurarsi. Figliuoll, se negli aitri peccati è da temere. negu autri peccăti e da temere, in questo vie più; ma vera-mente oggi questo timore in molti ci ha poco luogo, anzi peggio, che sotto nome di spi-tito si componente autri. rito si commette nuovi modi di fornicazioni da più persone; di che dirò io, che oggi non si vergognano gli uomini di questo vizio essere colpevoli, ma

34 eziandio se ne gloriano, ed è tanto cresciuto questo vizio, che quegli è reputato stolto, il quale in questo vizio non è bene inviluppato; anzi è loro questa una loro festa, e per questo spasseggiano alle Chiese . e alle prediche, per vedere le femmine, e per potere loro parlare, e usare, incitando in ciò questo maladetto vizio. Ma perchè misero como ti giori in questa misera ? fallo tu per-chè tu se' potente nella iniquitade? per certo non se' più potente, che Dio, che t' ha a punire; e sappi che tu nomo molto più gravemente pecchi, che la femmina. La femmina è cosa molle, e tu stimi te forte? ella si siede in casa, e tu vai trovando ben mille modi a incitaria a male, e alcunt volta la vi conduci per forza. Queste cose fai, perche hai la potenzia, e Dio ti lascia fare a tuo riudicio: ma tempo verrà, che tarà egli, e ordinerà contra a to il suo fudicio, e la tua potenzia sarà annullata . Onde, figliuoli, siate prudenti come serpenti, e semplici co-me colombe, e combattete francamente contro all'antico ser-pente . Sieno i vostri lombi precinti , e le lucerne accese nelle vostre mani acciocchè vigorosamente operiate contro a coloro, che vi combatteranno, e confortinsi i vostri cuori , imperciocchè allora farete opere di vertù in Dio, il quale annulierà ogni potenzia de'

amatevi insieme, siccome il Salvatore c'insegna, siccome è acritto, che disse a' suoi Discepoli: Quesco e il mio comandamento, che lo vi fo, che voi vi amiate insieme . In questa vi amiate insieme . In questa dilexione dell'amarsi insieme abita ogni bene de vertù. Come da una radice molti rami procedono, così dalla carità tutte vertù si generano; onde l' Apostolo dice: Se con tutte le lingue degli uomini, e degli An-Ogni profezia, e conoscessi tut-ti i ministeri, e avessi ogni scienzia, e avessi ogni fede, tanta, ch'io facessi muovere i monti, e non ho carità, non sono nulla. Colui, ch' averà carità , è benigno , e paziente , e non ama il prossimo solo per amore di parentado , e di car-ne , come fanno gli Ennici , e' Pubblicani, ma così ama io nemico, come l'amico, ha salute, e per questo si può l'uomo conoscere, se egli è in carità vera . S'egli ama lo suo avversario, certo qui è molto da avere, che questo amare sia secondo Iddio, perocchè sono certi, che amano disordinatamente che perdono l'amore di Dio, perocchècolui, che ama alcuna cosa piu, che Dio, non è buono amore il suo, e non è degno. In tutte le vertudi si richiede la temperanza; ogni virtù sempre vuole mezzo; il troppo amore è vizio, e così il poco; ma amare, come vuole ragio-ne, è bene. Ogni nocivo amovostri nomici. Prediletti miei, re è da schifare. Per troppo diDIS. GIROLAMO.

tordinato amore si cade in lus- piate, che se voi non avete suria, alquanti in invidia; cer- perfetta caritade, voi siete sot-to questo adiviene per lo soper- to la potestà del diavolo, sicchio amore , perocche sempre quella cosa , che ama , vorrebbe guatare , e lo soperchio è stolto amore, sieche non conosce la giustizia, e la veritade , perocche è privato della razione per modo, che non può pensare di altro, se non di quello, che ama. Questo cotale amore non prende sollazzo per la impossi-bilitade, ne rimedio per la grande difficultade. Impossibile è, che l' uomo, che ha que-sto amore, che a Dio possa fare orazione , che gli sia accet-ta , perocchè questo amore non è carità . Gli uomini si vogliono amare, intantoche la loro bonta sia esaltata, e lo loro vizio sia corretto. La vera caritade vuole, che noi amiamo Iddio con tutto il cuore, e con tutta la mente, e con ogni nostra forza , e così in singulari-tade nulla cosa amiamo più, che lul, e 'l prossimo nostro, come noi medesimi. In questi due comandamenti tutta la legge de' Profeti dipende . Colui , ch' è sanza caritade , è sanza Iddio , perciocche Iddio è caritade; quegli, ch'è in caritade, già comincia ad abitare in Cielo, che in Cielo si è una perfetta caritade . Beati ove è veracissima carità di beatitudine ; ivi non è invidia, ivi non è ambizione, nè murmurazione, nè detrazione, ne irrisione, ma di tutti non sieno tenebre, che vi comquanti è una medesima volon- prendano, andate a esso pietra tade. Fratelli mici, questo sap- viva da' mondani uomini ripro-

35 che con voi Iddio non abita, e quegli , ch' è sanza Iddio , è nello 'nferno . Impertanto , figliuoli miei predilettissimi, confortovi, che, mentrerbè avete il tempo, non riceviate in vano la grazia di Dio . La grazia di Dio è data ad ogni uo-mo per la morte del suo Flgliuolo; mentrechè noi viviamo in questo mondo,ch'è così brevissimo tempo, seminiamo, sicchè poi nell'altra vita possiamo ri-cogliere. Brievi di sono quelli della nostra vita. La vita no-stra è precisa, e l' amore vie-ne come ladrone subito. I ric-chi logorano i lor di in minimi beni , e la un punto allo 'nferno discendono. Ciascuno ri-ceverà secondoche egli avrà operato. Di rado può interve-nire, che colui faccia buona morte, la cui vita sempre fu rea. O suogli male, o vuogli bene , che in questo tempo della presente vita avremo operato, quel medesimo dopo la fine no stra ci ritroveremo . Questo è il tempo accettabile; mentre-che voi avete il di, non anda-te di notte, che chi va di not-te non sa dove si vada . Cristo è la nostra luce , la quale risplende nelle tenebre, e illumina ogni uomo, che viene in questo mondo; acciocche siate figliuoli della luce, e in vol vata, ed eletto da Dio suo Padre, e come pietre vive vi ponete soura il suo edificio , e in tutte le cose voi medesimi disponete, come ministri di Dio in molta panienzia, in tribula-zinni, in necessitadi, in angustie, in battiture, in carcere, in sedizioni, in fatiche, in vigilie, in digiuni, in castità, in iscienzia, in longanimità, in iscienzia, in in suavita , in Spirito Santo , in carità non fitta, in parole di verità, in virtà di Dio. Non sieno tra voi parole di busie. L' uomo bugiardo è abominevole a Dio , perocchè Dio è verità, e la bugia è un osta-culo della verità . Fussite ogni parola oaiosa, perocche d' ogni parola vana, e oziosa ci converrà renderne ragione 2 Dio . Amate il silenzio. Ov'è il molto parlare , quivi si è l' assai mentire, e dove il mentire, ivi è percato. Il parlare dimostra chente e l'uomo . Nella bucca del Prete, o del Monaro mai non sia parola, la quale non suoni il nonse di Cristo , e che non sempre ragioni sopra la divina legge ; imperciocche colui , che dee meditare continuo, non dee andare nel consiglio degli empi, ne nella via de' peccatori ; anzi dee essere come arbore piantato allato al rivo dell' acqua, le cui foglie non caschino, anai renda frutto al tempo suo, e tutte le sue operazioni abbiano sempre prosperità. Al certo abbiate, che nulla cosa nuoce tanto all' uomo, quanto la mala compagnia. Tale di-

Yenta l' uomo, com' è la sua usanza. Lo lupo non usa mai coll' agnello . L' nomo casto fugge la compagnia de' lussuriosi. E ancora mi penso, che molto è impossibile, che l'uoma possa lungo tempo perseverare in bunne operazioni, il quale usa, e conversa in compa-gnia de' rei uomini ; onde il Salmista di cio ci ammaestra dicendo: Col Santo usando, sarai Santo ; e se conversi con l' uomo innocente , sarai innocente, e coll' uomo eletto, sarai eletto; e se usi col perverso , sarai perverso : E come nuo-ce la mala usanza , così la buona fa prode. Nulla cosa si può assimigliare a questo tesoro. Chi truova la buona compagnia, truova vita con abbondanza di ricchezze . Per certo io dirò meglio il vero: Di rado l'uomn, o buono, o reo, che sia , non è se non per usanza o bunna, o rea . Il cuore del fanciullo è come una tavola, nella quale non sia dipinto nulla: A iunque ciò, ch' egli ap-parerà dalla compagnia, sem-pre infino in vecchiezza il tiene a mente, o bene, o male, che sia; e imperciò si conver-rebbe, che i giovani di rado usassono l' uno con l' altro, perocche accozzandosi fuoco a fuocn, non si spegne il caldo, ma notricasi . Abbia l' uomo quella compagnia, che alla sapienza diletta, di maggiore età di se, altrimenti se si da a usare con alcra continua compagnia cade di stoltizia in istoltizia: Ans-

### Ammonizione a' suoi frati.

Figlicoli miei, proponete in- feta gli avez detta da parte di nanzi a ogni cosa, che al Dio. Susanna di quel giudicio, parole sieno si, e noi. La boc- lia mindo iddio la piora dal ca di colui, fo espeno giura. Celeo, si quale era chiuse tre in quell' como ha poco cono-sami, e sei mesi. E però se scimento o, o amore di Dio, avete alcuno biospo, ricorrepercio cobi uno no e quello, per lo colle lagrime, e col-perchò lo giuro, in inegol'esse le orazioni, non diabitando re di Dio. Il comundamento niente della fede; perocchè co-di Dio dice i Non prendeze il liu, fol' ava le de quanto è uno diabitando di Dio dice i Non prendeze il liu, fol' ava le de quanto è uno nome di Dio in vano . State nome di 100 il viato o . satte graziroti un menogo di vici con presente di presente di presente di presente di si con considera il cono di terra di presente di presente di si vota orazione, perocchè ella ricco, e tutti coloro, che decongiugolo ai Cieto, e fallo sola. La votra sperana, il voco Do pariarira, e ricevere da tro gasolo, il votro persiatore, con Dio patriari, e ricevere da tro gasolo, il votro pensiatore, lui grazia , essendo divota , e affettuosa, e mescolata con lagrime di vera compunzione. Execchia ebbe incontamento grazie da Dio per le sue orazioni, lo quate et moviamo, e deb-e lacrime, intantochè rimutà biamo l'essere, e sanza lui la sentenzia, la quate il Pro- son possiamo essere nulla.

F nanzi a ogni cota , che ai Dio. Sustana di quer giusicio , portutto non giuriate no per chi era condennata, per l'ora-Cielo, nè per terra , nè per aione, e per le lagrime sue fu null' altra cota, ma le vostre liberata. Per l'orazione d'E-parole sieno sì , e nò. La boo-lia mandò iddio la piova dal granello di senspe, di ciò, che addomanderà, di presente sarà e ogni vostro desiderio sia sem-, essendo divota, e e ogni vostro essanto a mani-e mescolata con la-vera compunzione, e pre in Dio, perciocchè da lui, e in lui, e per lui è ogni bbe incontainnes gra-o per le sue orazioni, lo quale viviamo, per lo quale ci moviamo, e deb-

## Come fa loro memoria della morte.

do venni , e perció mi conviene partire da voi , ma io non ne patrire da voi , ma io non ia: ovvero vivendo viviamo a vorrei estere nato, s' io non Dio,ovvero , se moiamo, moiamo dovessi morire. Iddio non la a Dio ; e inspertano o viperdonò al suo poporio Figliuno- vi , o morti di Dio siamo. Per io, ma per tutti noi il face questa cagione Cristo è chia- Tom. IV. C 3

L'Igliuoli miei, oggimai poco morire nel legno della Croce, tempo vi parierò. L'ora per la cui morte la nostra è vennta, per la quale nascen-morte è morta; nullo è di noi . che viva a se medesimo , e muo-ia : ovvero vivendo viviamo a Signore, e perció noi morre-mo; e s' egli è resuscitato, abbiamo speranza fermissima, che noi risusciteremo; e se Cristo risuscitò, che mai più non debbia morire, e certo è così, noi dopo la nostra resurrezione mai non morremo, ma sempre con lui staremo in perpetuale gloria . Conciofiossecosache Cristo uomo fosse morto , acciocchè disfacesse il corpo del percato , per noi unire con lui; però se risuscitò, e noi risusciteremo, perocche siamo sue membra; e se Cristo mai non morra .e cosi noi simigliantemente non morremo: per la qual cosa, figliuoli mież dilettissimi, io o-ra morendo credo, che 'l mio Redentore vive, e nel di tultimo dell' iudicio debbo della terra suscitare , e un' altra volta circundare la mia anima con questo mio corpo, e in so nostro Salvatore , il quale io mederimo debbo vedere , che aguale parlò con voi, il quale voi vedete ora morire , e non per certo altri il vedrà in mio luogo , e questi miei propri occhi, co quali io vi veggio, esso debbono vedere. Onde, dilettissimi miei fieliuoli , vedete come cautamente andate , non quasi come uomeni non savi, ma come savj , e non vogliate andare secondo l' appetito della

mato Signore de' vivi , e de' ma seguitate lo spirito , mor-morti. Se Cristo morì , certo tibicando l'operazioni carnali , e il servo non è maggiore del suo con me cantate , e rallegratevi , e spogliatevi d' ogni tristizia, sì gittate la cenere de vostri capi , e fate giubbilazioni a Dio , dicendogli Salmi al suo nome , e dandogli gloria di perfette laudi , perocchè infino a ora io sono passato per fuoco, e acqua, ma ecco, ch' ora lo Signore mi mena in gran refri-gerio; io enterro nella casa di Dio per rendere i miei voti a lui di di in die. Oh che guadagno m'è il morire, perciocchè la mia vita da quinci innanzi sarà Cristo! Ecco , che questa casa d' abitazione terrena si dissolve, e succede all' anima abitazione eterna celestiale, non fatta con mani umane. Ecco non questo mortale vestimento, del quale io mi spoglio , sarà ve-stito d'uno eternale di perpe-tua vita . Infino a ora ho pellegrinato, oggimai zitorno alla mia pattin; ecco il palio, il quale ho avuto, per lo quale correndo sono stato in grandi agonie; ecco che ora sono giunto al porto, il quale cotanto bo desiderato; ecco che io passo da tenebre a luce, da pericolo a sicurtà , di poverta a ricchezza, di battaglia a magna vittoria, da tristizia a perfet-ta letizia, da temporale vita a perpetuale, da fetore a odore suavissimo. Qui in questo mondo sono cieco, e in Cielo sarò illuminato; quì da ogni parte carne ; imperciocche se seguite- del mio corpo sono piagato , e rete le cose carnali , morrete , lassù sarò perfettamente sanato;

out)

ul sempre sono stato con tre- mente qui vivendo la vita mia stiria,, ed ecco che già ne è stata morta, e già comin-viene la consolazione. Vera- cio a vivere della vera vita.

## Come dispresia la presente vita.

OH vita del mondo, non se' dani sono presi alle tue reti! vita, ma morte, vita fallace, vita trista, deboie, e omfragile, vita mutabile, e caduca, la quale quanto più cresci, tanto più diminuisci, e come vai innanzi, più t' appressi alla morte! Oh vita piena di lacciuoli, quanti uomeni mon-

quanti sono, che già per te sosee, vita trues, genoue, e om-bratica, vita bogiarda, or fo Quanto è besto colui; il quale risci, e incontamente ti secchi; conosce le tur faintadi l'Oome-vita, la quale privi d'eterna besto colui, che non si cu-cuta la la esi accora, vita ra delle tue vane lusingbe, fondal a rai accora. stengono tormenti infernali ! e come beatissimo colui , che bene privato di te, la sua mercatanzía è migliore, che l' riento, e che l'oro, e i suoi frut-ti sono i primi, e purissimi.

#### Come commenda la morte.

OH morte dolce, e giocon-da, non se'tu quella, che doni vita vera, la quale hai a fare fuggire le tebbri, e ogni altro dolore del corpo, e spe-gni ogni usa fame, e sete! Oh morte giustissima, la quale se pietosa a' buoni , e aspra a rel: tu aumili il possente , e 'l superbo ricco , ed esalti l' umile ; per te sono saziati i poveri. Quando uccidi lo ricco avaro, tu dai tormento a' rei, e a' giusti eternale premio. Vienne sirocchia mia, sposa mia, amica C 4

per più prolungamenti di via, Lievati su gloria mia, e porgi-mi la tua mano, e tirami do-po te; perocchè il mio cuore, è apparecchiato a correre dopo te per l'odore de tuoi unguenti , infinoactautochè tu mi meneral nella camera del mio Dio per esultarmi, e rallegrarmi quando apparirò dinanzi alla sua faccia, e allora canterò, e sal-meggerò al mio Iddio. Ecco, che tu se' bella , amica mia , non t' indugiare più oggimai ; ecco che' di miel sono passati a momia, diletta mia, dimostrami que-gli, che ama l'anima mia, inse-gnami dove abita il mio Signo-to sono esultato trovandoti, e re, ove si riposa Giesú Cristo in te mi sono dilettato tutto I mio, e non mi lasciare isviare tempo della vita mia ; ricevi

, imperciocche quando lui ricevesti, allora salvasti me , e me vivificasti . Ragguarda me, e fammi sai-vo, e liberami da' peccati, e dalle mani de' dimonj; trai l'anima mia di carcere , e resti-tuscila alla grazia , la quale operasti ricevendo il mio Signore, onde è sbandita la colpa, la quale avea commessa il uni genitore Adamo. lo verro per te nel giardino del mio diletto, accioccii io possa mangiare de frutti de suo pomi. I mie di sono venuti meno a modo del sono venuti meno a mono dei fumo, e la mia carne è disec-cata, come fieno. Ecco che ora è venuti il tempo d'aver-mi misericordia. Non ti indu-giare; affrettati a pigliarmi, perciocch' io languisco del tuo amore. Oh buona morte, per te riceviamo il premio de beni, che noi in questa vita facciamo, e cognosciamo la remunerazione, che noi speriamo, Innanzi, che tu venghi, in alcuno modo conosciamo Iddio; quando tu se' venuca, perfetta mente il veggiamo, com' egli è in sua propria essenaia, Benchè tu sia nera, se' formosa, tu se' bella, e decora, e la tua bocca è un fiale instillante mele, e se' terribile. Chi si è quegli, che a te possa resistere, conclossiacosache a'Re, e Principi del mondo tu sia terribile? tezaa degli archi, e scudi, e

Tu togli lo spirito a tutti i Sign ri, to fai manifesta la tua vertù , e potenzia agli uomini u-mili , tu spezzi I corni de' peccatori , ed esalti quelli de' sti. Le tue novità scherni tutto il mondo; veggendo que sto la terra è commossa . Aprimi , dolce serocchia mia , e amica, le porti della vita, le quali mi promettesti d' aprire quando tu fosti col mio Iddio, acciocchè 'l mio luogo sia in pace, e 'n riposo, e la mia beati-tudine sia nel monte di Sion, Spogliami di questa mortale mia gonnella, della quale sono vestito, acciocche io sia vestito di vestimenti di letizia. L' anima mia è tutta liquefatta per desiderio di potere trovare lo mio diletto, lo quale molto in questo mondo hoe addomandato, e non l' ho trovato. Le guardie mi trovarono in questa solitudine, e coloro , che (1) raccerchiano la Città , m' hanno percosso , e fedito, e le guard mura m'hanno tolto il mio mantello . lo sono stato battuto . e umiliato di dolore per le boci de' peccatori, li quali come ni-mici moito m' banno oltraggia-to, parlando con lingue dolose contra me, e con parole odiose attorniandomi, e cacciando mi senza cagione, e opponendo contro a me male per bene, e odio per amore. Abbatti la for-

<sup>(</sup>t) le parole della Cannica, a simiglianza di cui è questo luogo, sono : Invenerunt me vigiles , qui custodiunt civita-

DI S. GIROLAMO. 41
coltelli, e ogni battaglia. Se quinci questo figliuolo afirmapiù t'indugi, il mio spitito to, posto in estrema regione, e moltitudine de manca per la miei dolori , ma le tue consolazioni oggi letifichino l'anima mia . Tu, udendo la mia boce, non indurare lo tuo cuore; io verrò, e apparirò dinanzi alla tua faccia, Iddio mio, per abitare nella tua casa in secula seculorum. Nella miseria di questa vita furono a me le mie lagrime il dì, e la notte siccome pane, con fatiche, ingiutie, afflizioni, pe-ne, fame, e sete, digiuni, vigilie, tentazioni, e pestilen-zie. Piacciati d' udire i pianti di questo legato, e sciollo da tante miserie di legami. Leva

tendilo al suo padre. Ricevi questo, ch'è pieno di piaghe, e alluogalo nel seno d'Abraam Patriarea; fammi intrare nella viena di Dio Sabaot, acciocchè io non istia quì ozioso . Trámi di queste tenebte, e ombra di morte, e compi l miei legami de piedi, e allumina il cieco, dirizza l'attratto, guarda, e aiuta il pellegtino, e il popil-lo, che siede , e abita nelle 10, che siede, e abita nelle tenebre, e in regione d'ombra mortale; illuminalo del tuo lume, acciocche giammai più non dorma in morte.

#### Parole di lamento de' suoi frati.

dolore, e la tristizia di tutti quelli, che intorno gli erano, per modo, che niuno delle lagrime si potea ritenere, ma di tuttiquanti era una voce, che con pianto dicevano: Che faremo noi , Padre , sanza te , ed ove andremo? tu recasti questa vigna dell' Egitto, e hála piantata, perchè rivolgi la faccia tua da essa? Noi andavamo in virtù del tuo lume, tu eti gloria d'ogni nostro bene. Guai a noi, che faremo oggimai sanza te! Tu Padre, tu Dottore, e refugio, tu esemplo d'in- che tagliava I lor denti nelle nocenzia. A Dio piacesse, che lor bocche, macinando, e con-noi con teco fosse licito di mo- fringendo, e menando quelli

Ueste sopraddette, e simi- rire; già ci veggiamo venuti al glianti parole dicendo niente, siccome pecore sanza santissimo uomo, crebbe il pascore, e a nulla torneremo come acqua, che corre. Non sarà chi ci consigli, 1 tuoi figliuoli diventeranno orfani, e sosterranno fame, e come cani ri-cercandoti d' ogni parte, non ti troveranno. Guai a noi, a' quali cade sopra sì cocente fuoco ! O Sole imlendiente . non ti vedremo più d' ora innanzi ; or che farà la congregazione de' fedeli Cristiani, non avendo te ? Tu eri colui, che dispergevi gli Eretici, e coi coltello della tua lingua gli uccidevi; tu eri il martello , e la scura , che tagliava i lor denti nelle lor bocche, macinando, e conleoni nel pozzo della loro con- sto, e conder

reun nei pozeo esua 1070 consto, e condeneramon il sengionione; ora si rillegreramo, gue innocente, ciòò la cua siue faramo letrizia, e umilieranno il popolo tuo, e construeco della loro malitra il Tempioramo la tua eredirà, e canceramo copra l'anama dei giu
Do, e lacerramo la vertà
ramo copra l'anama dei giu
della fede.

## Com' celi consola i suoi frati .

A Llora egli commosso per le sarò, e voi sarete in gaudio predette parole, un poco il quale gaudio non vi pot lacrimo ; secondamente come sempre fu misericordioso in Dio abbondevolmente , rivolto a loro per questa cagione , che piagnevano, disse a buoni cavaliers di Cristo : Abbiate confidanza in Dio, e nella potenza della sua vertu, e non abbiate paura; che se avrete ferma speranza in lui, egli vi porgerà della sua misericordia , poichè egli è pietoso, e misericordioso, e non abbandona nullo, che in lui si coofidi. Egli v' ordinerà, e nella sua legge vi dirizzerà, e non vi darà nelle mani de' vostri persecutori . Adunque valentremente operate, e confortate i vostri cuori, e sostenete il Signore Iddio, che in Cielo è pietoso, e molto misericordioso, e in mille mod: sa atare i suoi servi. Non si turbino i vostri cuori , e non abbiate paura; abbiate speranza in Dio , e aprite i cuori vostri dinanzi a lui , perocchè sarà vostro aiutatore. Ancora mi vedrete, e goderete insieme ; perciocchè

il quale gaudio non vi potra essere tolto. Ricordivi, figliuoli carissimi, che dopo la morte di Moisè, Iddio elesse Gesue per duca , e rettore del suo popolo , ed Eiía elevato nuvola nel carro del fuoco in Cielo, fece Eliséo Profeta nel popolo, nel quale si riposò lo spirito d' Elia a doppio. Adun-que sarebbe la mano di Dio dimenticata di fare misericordia arretrerebbe per alcuna ira la sua misericordia ? Iddio sarà parte dell' ereditate, e delle vostre passioni consola-tore; esso vi ristituerà la voatra eredstà, e farà di voi un altro pastore; al quale darà potenzia di vangelizzare, e sara sanza difetto , e operatore giustizia; a io priego Iddio mio . il quale mi trasse, e recò alla sua volonta, che se in me è stata alcuna vertuosa operazione in ubbidire i suoi comandamenti, che in questo eletto pastore, il quale vi manderà, sia in lui doppio il mio spirito. Or non avete voi Eusebio amantissimo mio figliuolo appo voi ? dopo non molti di dopo la mia il quale vi prego, che come andata, voi verrete dov' io me udiate, e sara a voi come pa-

DI S. GIROLAMO. te a lui; e sì vi priego, che siate solleciti d'osservare insieme unità di spirito in lezame di pace; siate un cuore, e uno spirito, come siete eletti in una speranza della vostra vocazione. Uno è lo Dio Padre in una fraternità. Adunque siate seguitatori di lui come ca-

padre ; e voi priego , che lui , me Cristo per noi , amandoci , se come figliaoli abbidiate in ca- medesimo dispuose alla morte rità, e con ogni umilità, e per noi ricomperare, ed acciocchè manunetndine, e pazienzia, e nni seguitandolo per le buone in ogni vostra necessità ricorria- operazioni ci faccia di lui partefici della sua gioria , ed io lui priegn, che gli piaccia a ciascuno di voi donare la sua grazia, secondo la misura della sua larghezza, e sì vi dea in abbondanzia della rugiada del suo Santo Spirito , acciocche abd'ogni cosa Gierà Cristo, al quabiate i vostri cuori ardenti, e
le desiderate di piacere insiememente, e di vivere solamente pra quelli a disposizione d'osservare la sua legge, e i suni comandamenti, e lui conoscere rissimi figliuoli, e state in per- in fare la sua volontà, accioc-fetta dilezione, e amore; e co- chè mai egli non vi abbandoni.

## Come e' parla a Eurebio.

sia suddito a Dio, e di lni mai non mormorare, perciocche faresti iniquamente , perocchè da lui non può nascere altrn, che sommo bene, ed egli sarà la vostra salute in semoiterno . Non manchi la tua giustieia; sil umile a ogni persona; ragguar-da sempre co' ruoi occhi Iddio, e la sua legge sempre sia nel tuo cuore . Non temere la vergogna degli uomini, e non ti curare delle loro bestemmie. Se curare delle loro destemmine. Se gnila, acciocche un urvengin, tu avrai speriana in Dio, u e disiacci, e dinipi, e disperça prenderai forbeara, e parratti d'essa ogni vizio, e ni vi cid-avere penne d'aquila, e vol- fichi, e painti ngal vertuti; on-rai, e non verrai meno. Secu-tamente amunita la legge di Dio sibile, perocche male può cor-

A Dunque tu figliuol mio Eu
Dunque tu figliuol mio Eu
di fortezza; sempre far, che tu perciocche Dio è sempre con

di suddito a Dio, e di lui mai luro, ne' quali è la verità, e
non mommorare, perciocche far- con loro peransse infinin alla fossa, e legati ne' vincoli non gli lascia perire, e sì gli difen-de da' loro traditori, ed è loro aiutatore, e protettore nel tempo delle tribolazioni . Certamente poco teme questa morte, anzi dirò meglio, che ha in odio questa vita colui , che bene aopera. Ecco ch' io t' ordino pasture di questa compa-gnia, acciocche tu divelghi, e disfacci, e dissipi, e disperga "A real aireal colai, a an e le good die chi à corretto:
Or tu perchi fu queto, di det ni corretto:
Or tu perchi fu queto, di dei ni corretto:
Or tu perchi fu queto, di dei ni di di regimento, pai il permodi regimento, pai il permodi ni nagiore. Se cabrio, pai di perveri, a monactut ogni gnica, con
on fitze violenza a permota, en
gliore sempre più. Non estre
il prese prespiratore, ma modesto, e
prese prespiratore, ma modesto, e
re presentation, a chi di presidente di 
sectiona, a che di predichi ,
correctiona, a che di predichi ,

e insegni, perocchè moico è necessaria, e fruttuosa; e ingegnati d' acquistare per Orazio-ne la dottrina , che tu vuogli predicare, e ammaestrare, perocche molto vale per allumi-nare le menti degli auditori, correggendo, e ammaestrando secondo giustizia , acciocche que' che l' udiranno, ne divengano bene ammaestrati in ogni buone operazioni . E Cristo Giesù siede in Cielo dalla mano diritta del Padre, rivelando i suol misterj, e insegnando a colo-ro, che in lui sperano, la sua scienzia. In tutte queste cose, figliuolo dilettissimo, disponi te medesimo a seguitare virtuosamente , e santamente ; impe-rocche quando il capo è infermo, tutte le membra ne indeboliscono . Adunque brievemente insegnandori , se temerai Iddio , farai ogni bene . Al mio Pa-dre reverendissimo Vescovo di

Portuensia, scrivendogli, farágli memoria di me, e dirágli,

T A che si ricordi di me nelle me orazioni, e che non lasci guastare quella operazione , la quale con tanta fatica ordinai, e compuosi, e che guardi con gran prudenzia la Ecclesia; perocche molti rei uomini si leveranno con diversi inganni per riducere a loro le semplici anime, gli quali io con molta fatica m' ho isforzato di recare nella diritta via; i quali rei uomini parlando con le loro bocche, hanno nelle loro labbra il coltello d' ogni iniquitade, ed io sono ammutolato, e tengo silenzio a tutti loro, e dormendo sono gittato nel munimento; ma spero nel Signore, che so, ch' è beni-gno, e non abbandona i suoi fedeli. Grande allegrezza, e iedeti, Grande allegrezza, e conforto è in coluit, che con-sidera, e conosce la misericor-dia di Dio, e in essa spera; e sì vi notifico, che dopo me la-scio Agostino Vescovo d' Ipposcio Agostino Vescovo d' Ippo-nensia, il quale è uomo mira-bile, e di molta scienzia, e bontà, nel quale ho molta spe-ranza. Egli aiutera sostenere la vostra fede in Casso Giesù, al quale scriverete, e fa retegli memoria di me, di questo massimamente pregandolo, che come fedele cavaliere, valorosa-mente combatta, acciocche pericolo non v' avvenga , anzi si dilunghi , e vada via dalla vostra gente; e raccomandami a Teodonio Senatore di Roma, e

a tutti gli altri fratelli in Cri-

sto Giesu .

#### Come bastiò i susi fratelli .

pressandosi, distendendo egli le sue braccia lo meglio , che po-

Finite le predette parole , il tè , tutti a uno a uno abbracció, santissimo uomo si rivolse e basció ; e poi dicendo in meza' suoi fratelli, e con grande za voce, e col volto piacevole, voce disse: Appressatemivi tut- e giocondo distendendo le mani ti, figliuoli miei, sicche io vi al cielo, e rivolti gli occhi possa toccare primachè da voi verso Dio, con abbondevoli lami parta. Al quale tutti ap- crime di letizia disse queste parole:

Orazione, che disse, mostrando il grande suo desiderio d' essere con Cristo .

O Pietoso Giesu , tu se' la ver-tu mia , tu se' il mio re-fugio , tu se' quegli , che mi dei ricevere, e se' il mio liberatore, e se' la mia laude, nel quale io ho avuto la mia speranza, il quale ho credoto, e amato. O somma dolcezza, . torre di fortezza, e ogni mia speranza, e duca della vira mia; chiamami, e io opera-zione delle tue mani tl risponderò. O Creatore d' ogni cosa, tu mi formasti del limo della terra ,faccendomi d' ossa , e di nervi, al quale hai dato vita, e misericordia. Porzimi la mano diritta della tua clemenzia . Signore, comanda, e non t' in-dugiare, perciocchè tempo è, che la polvere ritorni in polvere . e lo spirito ritorni a te Salvatore, il quale per questa cagione il mandasti . Aprigli le porte della vita, imperciocchè

della Croce per me,come ladrone, tu mi promettesti di ricevere lo spirito mio. Diletto mio vienne, io ti terrò, e non ti lascerò; menami nella casa tua; tu se il mio recettore, e so la mia gloria; tu esalterai il ca-po mio, tu se' la mia salute, e la mia benedizione. Ricevi-mi. Iddia minustrordioso, seconmi , Iddia mieritoreron , and do la moltitudine delle tue misericordie, perocchè tu morendo in Groce ricevesti il drone, che ricorse a te. O beatitudine sempiterna, io ti pos-sederò; illumina il cieco, che grida allato alla via , dicendo : Giesù Figliuolo di David , abbi misericordia di me , del lume della tua eternale visione, o invisibile luce, la Tubbia non avendo gridava: Che gaudio poss' so avere , conciossiacosachè io segga in tenebre , e non vegga il lume del Ciequando tu peodesti nel legoo lo? O luce, sanza la quale noo

è verità , ne discrezione , ne sapienzia, ne bonta , illumina gli occhi miei , acciocche non mi addormenti nella morte , sicche il mio nemico non pos-sa dire: Io ho potuto più di lui. All' anima mia è rincrescinto il vivere, onde patlerò in amaritudine. Io sono aggravato nella infermità, e la mia vita è infermata in povertà; l' ossa mie sono tutte conquassate. e imperció ricorro a te, sommo medico. Signore sana me, e saró sano, fammi salvo, e coaì sarò, e perciocch' io mi contido in te , non mi fare vergoena. O pirtoso Iddio , che sono lo, che così arditamente ti parlo? che sono peccatore , e tutto nato, e generato, e tricato in peccato, cosa putrida, e vasello tetido, ed esca di vetmini! O Signore, guai a me, che vittoria potrei io avere combattendo teco, che sono meno, ch' un piccolo fuscello dinamai 41 vento > Perdonami tutti li miei peccati, e trai il povero della feccia delle sue miserie. Per certo Iddio , se ti piace , dirò: Dei tu cacciare quegli, che a te ricorre? tu se il mio Dio, e la tua carne è della mia carne, e le tue ossa sono dell' ossa mie, e per questo non abbandonando la mano diritta del tno Padre t' accostasti alla mia umanità fatto uomo, e Dio essendo, come prima t'eri in una medesima cosa col tuo Padre Iddio; e questo così malagevole, e cosa, che non era in oroi-

e , facesti solo per darmi confidenzia, e acciocche io ricorressi a te, come a fratello, desiderando di donarmi la tua divinith più misericordievolmente : per la qual cagione vieni , e aiutami, Signore; vieni, e non mi cacciare; come il cerbio desidera la fonte dell' acqua, così l' anima mia assetata desidera te vivo fonte , per artignere l' acqua con gaudio del-le fonti tue, mio Salvatore, ac-ciocche mai più non abbia sete. Quando ella verrà , e ap-parirà dinanzi alla faccia tua , Signote mio? quando mi guarderai , e restituerai l' anima mia da queste operazioni, e la mia tunica spartirai da' leoni? a te Dio mio piacesse, che i miei pec-cati fossono disfatti, per li quali merito la tua ira, e la miseria , la quale sostengo nel mio corpo, che m'è più grave, che non è la rena del mare, onde se ancora t'indugi, sosterrò tribu-Inviene, a dolore. Vienne leche jo mi diletti in te ; mostrami la tua via, letizia del cuor mio, io ti terrò desidetio mio . Come il servo desidera il fine della sua fatica, così io desidero te. La petizione mia venga nel tuo cospetto , Signoz mio, acciocche la tua mano mi faccia salvo. Ecco l' uomo , il quale descende di Gerico; preso sono da' ladroni, e fedito, sicche come mezzo morto m' hanno lasciato, tu Sammaritano pietoso ricevimi. Io ho molto peccato nella vita mia , e contro

a te .

a te ho fatti molti mali ho conosciuto, e de tuoi benefici sono stato molto ingrato, ne non t' ho lodato, come si conviene, e forse molte volte ho taciuta la verità; quando tu spiravi nel cuor mio le sante spirazioni , sono stato pigro a riceverle con debita reverenzia, con troppo grande affecto bo amato il corpo mio puzzolente, il quale trapassa, come ombra, ho parlato parole vane, e la mia mente non è aempre stata attenta a osservare la tua legge, e gli occhi miei non ho guardati di non vedere le vanitadi, e gli orecchi miei hanno udite a diletto cose disutili , le mie mani non ho atese, come si dee, alle neces-sità, e bisogni dei prossimo, e co'l piedi ho corso alle iniquitadi ; e che dirò più , se non che dalle piance de' piedi infino al cocuzzolo del capo, in me non è sanità di nullo beme ? onde se quegli , che per me morì nel legno della Cro-ce, non mi aiuta, l' anima mia e degna dello 'nferno . O pie-toso Giesù io sono degno d' essere partefice di quel pietoso , e prezioso Sangue, che per me ti degnasti di spargere . Piacciati per lo merito d'esso di non rifintarmi : io sono pecora , che ho errato, tu aiccome bueno pastore cerca di me, e pommi nel tuo peculio, acciocch'io teco aia , sicche sieno verificate le tue promesse, che dicesti, che in qualunque ora il peccatore avesse contrizione de' suoi piena di pianto, e d'ogni miseria.

S. GIROLAMO. non peccati, tu il salveresti. Molto tuoi mi duole di quelli, e ben gli conosco, e le mie iniquitadi mi stanno sempre innanzi . Veramente io non sono degno d'essere chiamato tuo figliuolo, perciocch' io ho peccato in Cielo, e innanzi a te . Da' gaudio, e letizia alle mie parole, leva la faccia tua da' miei peccati, disfa' la mia iniquitade . secondo la tua grande miseri-cordia non mi cacciare della tua faccia, e non mi fare secondo la mia iniquitade, e non mi giudicare secondo i miei peccati; ma aiutami, Iddio mio, per onore del nome tuo salvami , benignamente mi nella tua buona volontade , acciocch' io ahiti nella tua casa , sempre lodando te insiememen te con gli ahitatori di quella in secula seculorum, Lievatí su , e affrettati, dolcissimo Sposo dell'anima mia, e non l'avere a schifa, perch' ella sie hera de' peccati, ma mostrale ia tua faccia, e falla hianca . Risuoni la voce tua ne' suoi orecchi, e la tua dolce, e bella faccia non la rivolgere da me, e non abban-donare in quest ora me tuo aervo , e non dare l'anima mia nelle mani de miei perseguitatori . Signore lo t'aspetto, e credo vede-re la tua gloria nella terra di coloro , che vivono . Adunque vieni diletto mio, e interremo nel campo,e vedremo se la vigna è fiorita: muta il mio pianco in letizia, e inchina a me i tuoi orecchi , e affrettati di trarmi di questa valle

Vendo dette le sopraddet- rerò vegnendo. Ignudo ci ven-A te parole, il santissimo uomo, con continue lagrime, e colle mani a cielo levate un poco si racchetò , e ragguar-dando i frati disse : Figliuoli miei dilettissimi , io vi comando per la virtu, e per lo no-me del nostro Signore Giesu Cristo, che quando la mia anima sarà partita dal corpo , che esso corpo sotterriate ignudo nella terra aliato al Presepio del mio Signore, acciocche quello ne porti seco tornando , che morte.

ni, e ignudo voglio ritornare . La terra accompagni la terra . Non e convenevole, che la ter-ra sia in compagnia colle pie-tre. Naturalmente l' uomo simile desidera il suo simile . Ancora vi priego, che voi mi rechiate il Corpo del mio Signore acciocche per lo suo lumo io sia illuminato; fermando sopra me gli occhi suoi, si midia intelletto, e ammaestrimi in questo passo della via della

# Came il Corpo di Cristo gli fu portate .

Cristo, il quale come uomo di \* aiutan- Dio il potè vedere . \*Attandol dolo noi si gittò boccone in terra gridando con voce, e con lagrime quanto poteva: Signo-re, che son io, che sia degno, che tu entri nella casa mia? L'uomo peccatore, come me-rita questo? Certo , Signor min , io non ne sono degno. Son io migliore, che tutti gli altri miel nadri del vecchio Testamento? A Moisè non ti volesti mostrare per lo spazio d' un batter ora d' occhio; perchè "aguale tanto t'aumili, che tu degni a uno

Llora uno de' frati recò comandi di volere essere da lo Santissimo Corpo di lui mangiato? Ed essendorli presso il Prete, ch' avea l' Eucaristia, il glorioso uomo si rizzò ginocchione, essendo atato da noi, e levò il capo in suso, e con molte lacrime, e sospiri per più volte percotendo il petto si disse: Tu se'il mio Iddio e 'l mio Signore, il quale per me sostenesti passione, e non altri. Certamente tu se' colui, il quale fosti, e se' Iddio col tuo Padre eternale innanzi a tutti i seculi, sanza principio ge-nito dal tuo Padre Iddio d'eternale, e investigabile genera-zione, il quale con esso Padre, t'aumil, che tu digni a uno zione, il quate con cuo France, umon pubblicano, e peccatore e Spirito Santo se' uno Iddio, venire, e non sofamente vuo-permanente quel medesimo, che gli con lui mangiare, ma tu prima eri; e così ze' ora, il DI S. GIROLAMO.

quale ti riochiudesti nel corpo d'una fanciulia , diventando uomo , come son in . Veramente tu se'Iddin , e uomo ; e così ricevesti umanità nel ventre virginale; per la qual cosa, essendo Iddio vnlesti essere uomo . Avvegnadiochè la divinità non sia umanità , ne la umanità non sia divinità, oon son le nature con-fuse, benchè sia in te una medesima persona. Non se' tu mia carne , e mio fratello ? veramente tu avesti fame, e sete, piagnesti, e sostenesti le mie in-fermitadi, come io. Ma noo fu in te la infermith, e il di-fettn del peccatn, come in me, e non potesti peccare, come io . In te fu, ed è enrocalmente ogni plenitudine di grazia; non fu data a te la grazia a misura . La tua anima, iocontacente che fu unita enl enrpn , perfettamente seppe ogni cosa, e fu unita inseparabilmente culla divinità, e canta pote, quanto puote essa divinità . Quanto alla natura divina, ch' è io te, tu se' iguale allo eternale tuo Padre Iddio ; ma per quell' umanità , la quale prendesti per nostra redenzione , se' minore ; ne per questo canto locorri in alcuno biasimo . Tu se' cnlui, il quale nel fiume Ginrdano battezzandoti Giovanni di subito da voce paterna di Cielo si grido diceodo : Questi è il min figliuola diletto , nel quale è ogni mia complacenzia, esso udite; e lo Spirito Santo discendendo sopra te in ispezie di colomba, dichiarò te Tom IV D Tom, IV.

cosa col Padre insiememente. O buon Giesh , tu sosteoesti il tnr-mento della Croce per me , così aspro in questo presente cnrpo, il quale io tengo, acciocche disfacessi la morte eterna , nella quale era incorso per li miei peccati , e l' anime degli antichi del vecchio testameoto le quali per diavolica podestà miseramente erano venute nelle infernali mansioni, ricoverasti . e tutta l' umana natura . la quale era incnrsa nella eternale morte, rivocasti pacificata col tuo Padre, per la quale spargesti il tun prezioso Sangue, e a quella vita , la quale mai non avrà termine , la recasti ; e la qual vita coofermasti il terzo di risuscitando di quello monumento, nel quale tre di giacesti morto, dandoci perciò termissima certezza della nostra fede, e speranza; che come tu veramente risuscitasti incorruttibile, impassibile, e immortale, cusì simigliantemente e ooi sisusciterenio. Adunque tu, pietoso, e buon Signore, dopn la tua maravigliosa , e singulare Resurrezione , compiuti i qua-ranta di , per li quali la dichiarasti per chiara sperienza di molti argomenti, e vivo al-In 'nferno discendesti, e accioc-che nulla dubitazione calunoiosa nascesse, in Cielo per tua prosa nascesse, in cieto per cus pro-pia virtú salisti, vedente turti li tuoi Discepoli, e a me apri-sti le porti del Paradiso, e sa-tisti dalla mano diritta del sun Padre Iddin onnipotente, ove permatu saoza fine . To adun-

que

e buon Giesà , eletto dal tuo Padre giudice a giudicare i vi-vi , e'morti , come in quel di dell' Ascensione in Gielo salisti, così discenderai in quel di tercosì discendera in quei di ter-ribile, e di tremore a giudica-re i vivi, e' morti, rendendo a tutti secondo le loro opera-zioni, e dinanzi a te saranno i Re, e brievemente ogni uma-

\* publi- na signoria , e tutte le creatuna signoria, e tutte le creatu-re. Allera tutti coloro si teme-ranno, i quali avale ti di-spregiano. Allora che diran-no li miseri peccatori, i qua-li aguale si gioriano delle loro rie operazioni, i quali vedranno , che tu ogni cosa conosci , a' quali- non sarà più rimedio di misericordia ? Che adunque \* forse nel tuo cospetto "saranno i pec-

cata

no catori miseri , raeguardando la tua potenzia , a ta giudicanta solamente per giustizia , i quali mente per giustiria , i quali hanno perduto il tempo nella vanitade , e miseria del mon-do, più accostandosi alle riccher-se fallaci che a te, più aman-do i loro figliuoli , figliuole , che te , più desiderando la mu-

tabile gioria del mondo , che te, riguardando il tuo volto adirato enntro a loro, aspet tando cosi crudele sentenzia, conciossia-cosache la loro propria coscienzia gli accuserà d' ogni piccolo

pensiero ? Vedranno le schiere de dimonj apparecchiate a offendergli, come egli hanno offe-so te . Vedranno incontanente dopo la "piuvicata sentenzia se essere messi col corpo , e col-l' anima insiememente nello 'nferno co' diavoli a tormentare, l quale tormento mai non avrà fine , non aspettando in perpetuo mai nullo refrigerio. Guai, guai adunque , miseri , i quali in così brieve tempo , a per così vilissimi beni temporali , i quali solamente non saziano della sete i loro passessori , ma fannogli più affamati ! gusì a co-loro , che non si rimangono di peccare almeno per amore di questa paura , e non si riman-gono di provocare la tua ira-

Orazione, che fece anzi la Comunione.

non veduto ; se' quel medesimo e conservando ogni cosa , e'l tuo

MA tu , Signor mio Giesà in Cielo dalla mano diritta del pietoso, del quale è tan- tuo Padre , e se' beatitudine di a magnificenza, che dira non tutti i supernali cittadini , e loro si puote, il quale il Cielo, e il gloria. Colui, che contempla mare, e ciò, che in quello si l'altezza della tua sapienzia. gloria. Colui , che contempla l'altezza della tua sapienzia , mare, e cio, ce in question i attezza unta cua sapienta -, contiene, non è sofficiente à considera, che quel medesimo te laudare, il quale se tutto, e tu puto fare in terra , e quel presente in ciastumo iuogo , ne medesimo puto conchiudere in dentro nascosto, nè di fuori mare, e nello abisso, reggendo,

cundia , henche non vogliano per lo tuo amore , come debbono !

DI S. GIROLAMO. colla tua poteoxia nello 'nfer-Somo così piccola brevitade di pane ti contieni non particularmente, ma interamente, e perfettamente, e inseparabil-mente. Oh ineffabile maravi-glia! Oh novità d'ogni novità! Gli occhi veggono in te la bellezza , il gusto seote il sapore , il naso sente l'odore , il tatto sente la sottilitade , ma quelii non essere accidenti . In te certo , e per te sono gli accidenti sanza soggetto , i quali non si conoscono , nè non si veggono dasli umani sentimeose' Cristo Giesa, come se' io Cielo resedente dalla mano di-Pane se' ma totto lotero . ritta del tuo Padre , Iddio , e uomo. Dio ti salvi, paoe di vita, il quale sceodesti del Cielo , dando a coloro , che degnameote ti prendono, vita eternale . Tu non se' come quella serto a nostri padri , della quale tutti quelli, che ne maogiarono, sono morti. Certo chi ti prende degnamente, qualunque morte corporale faccia , l' aoima noo morrà in eterno ; perciocche quella separazione , che fa l'anima dal corpo, non è morte, ma è uo trapassamento da morte a vita; onde chi degnamente ti manuca nel mondo, morendo comincia teco a vivere eternalmente ; quella è preziosa morpane degli Angeli , che per la

rifrigeri ; tu se' l' esca dell'anima, non iograssando il corpo malameote . Colui , che io te non iograssa di virtu, giace in grande iofermith; tu trasmuti in te medesimo colui, che ti , che ti mangia degnamente, per tua participazione il fai diveotare simigliante a te, e non ti trasmuti, come fa l'altra corporale esca. Ma gual a coloro, i quali indegnamente ti prendono . Certo a lor pona , e a lor tormento , e per lor peccato un' altra volta ti crocifiggono ; non che a te sia niente questo difettuosamente prenderti , perocchè se' impassibile , e immortale . Oh grande , e inscrutabile misterio ! Gll accidenti del pane si rompono per le sue parti , e nondimeno in ciascuna particella tutto intero è Cristo, com' era dinanzi in tutta l' ostia . O illusione dell'umano senso ? Romponsi que-eli accidenti i suali e e si veggono per umano vedere , e noodimeno tu noo ti rompi oè ogo ricevi alcuoa lesione : pare che' denti ti mastichino come pane materiale , e ocodi meno mai non se' masticato. O nobile coovito; nel quale sot-to un' apparenza di paoe, e di vino tutto Cristo Iddio , e uo-mo pigliamo . E con se tutto nell' apparenas del pane , e in ciascuna particella dell' ostia , a simigliantemente ocl vioo in te; dopo la quale gli comini ciascuna gocciola d'esto, e tut-cominciano a vivere. Tu se'il to se'intero, e perfetto Cristo sotto quella spezie del pane , e

que si sia minima particella . e ouel medesimo se' tutto sotto qualunque gocciola del vino . O esca sacratissima , la quale quegli , che debitamente ti mangia, diventa Iddio, secondo quella parola, che dice: Io ho detto, che voi siete Iddii, e tutti figliuoli dello eccelso; e imperò quegli, che degnamente si comunica, è diliberato dal male, ed è ripieno del bene , e sanza dub-bio diventa immortale . O santo viaggio della nostra peregrinazione , per lo quale di questo iniquo seculo si perviene alía compagnia della celestiale Gernsalem ! I padri nostri nel diserto benche mangiassono la manna manna, non pervennono alla Terra di promissione, Colui. che religiosamente ti prende , perla tua fortezza andra infino al monte di Dio Oreb, cioè fino al Cielo . Oh mangiare dilicatissimo! nel quale è soaviodore , ogni diletto , ogni medicina , ogni sostentazione , e ogni riposo di fatica , e brievemente ogni bene , che desi-derare si puote . Per certo, tu se' quella vita, per la quale vive ogni creatura, e sanza la quale si muore; tu se' vita perpetus , dolce , amabile , e gioconda . La tua vita del suo odore ricrea gl'infermi, e il tuo sapore fa forti I deboli, e sì gli sana ; tu se quella luce in-comprensibile , la quale illumina ogni uomo, che viene iu questo mondo . Signor mio , tna rileyato alla eternale gloria .

è ogni potenzia , tuo è ogni reame ; innanzi a te s' inginocchierà ogni generazione ; tu fai ciò , che tu vuogli in Cielo , e in terra, in mare, e nello a-bisso. Nella cosa è, che possa resistere alla tuz volontà ; in te , da te , per te è ogni cosa , e sanza te nulia è . Adunque o fedele anima, rallegrati, e fa'convito; non t' indugiare, pasciti di questo dilicato cibo, non essere pigra di mangiare in questo convito, nel quale non si mangia carne di becco, o di toro, secondamente che si faceva nella vecchia Legge ; ma etti posto innansi per man-giare il Corpo del Salvatore quale non si può pensare! Che è, che sia uno medesimo il datore, e quella cosa, ch'è da-ta, e il donatore è quel medesimo, che I dono? Signore.come è grande la tua dolcezza , la quale hai nascosta a coloro, patente a coloro, che in te spe-rano! O escellentissimo ferculo , degno di riverenza , degno d' essere coltivato , e d' essere adorato , e glorificato , e d'essere abbracciato, e con ogni escellentissime laude magnificato, e con ogni cantico sempre esaltato, e d'essere affettuosa-mente ritenuto nelle interiori degli umani cuori , e nella meute a perpetuale memoria ! L' uomo primo cadde in percato di gola, mangiando il cibo dell'arbore a lui vietato , e per te è

DI S. GIROL AMO. 53 Certamente tu abiti in quelli ravigliosi segni ; nella quale è uomini , che sono di diritta , e matura intenzione . Tu hai in detestazione il ricco, misero, arrogante , e superbo , lui la-sciando voto , e sanza frutto di te affamato; tu sazi il povero, giusto, pietoso, e umile, riem-piendo d'ogni ricchezze, e abbondanzie della tua casa; in te , e per te si dirizza ogni giute, e per te si dirizza ogni giu-dicio, ed equitade; teco è ogni prudenzia, e fortezza, e ogni vittoria; per te i San-ti regnano in Cielo, per te predicano i dottori, per te l'uomo giusto combatte valentremente contra i demonj; tu abbatti il superbo , e il potente della sedia , ed esalti l'umile . Tu ami coloro, che amano te; colopuro cuore, ti truovano, perciocche tu usi co' semplici , che hanno diritta intenzione ; tug se' solo innanzi a ogni principio , e se' solo sanza tempo eternamente generato da Dio Padre . Come sono beati coloro , che t'amano ; pe-rocche non desiderano altra cosa , che te , e sempre pensauo di te , e degnamente ti mangiano, sempre teco stando, e i tuoi comandamenti d' ogni tempo osservano! Per certo coloro, che ti truovano, truovano la vita, e acquistano salute eterna . O maravigliosa esca , e stupenda , delettabile , e gioconda , sicurissima, e sopra ogni altra cosa desiderabile, nella quale sono il suo cuore ti loderà. O lu-mutati, e rinnovati tanti ma- ce invisibile, e veramente illu-T. IV. D 3

ogni dilettamento, e per la qua-le pervegniamo ad accrescimenle perveguamo an accrescusoris-to di tutte le grazie; com'e sin-gulare, e inaudita la tua libe-ralitade? come soprabondan-tissima, e larga la tua cortesia, che lai di te a ogni persona parte , se non a colui , che di-spregia di venire a te ! Adunque se giovane è , sicuramente venga a te , e mangiandoti diventera uomo perfetto, lascian-do i costumi della giovinezza, e andrà per la via della prudenzia; se debole, prendati sicuramente , e diventera forte ; se è infermo, sarà sanato; se sarà morto, se vorrà viverà la vita interminabile; prendati, e fia vivificato. Ma colui, che è forte, e grande, ancora non ti lasci di prendere, perocchè sempre troverà in te abbondante pastura . Per certo nullo sanza te può vivere . Quanto in te abbondante pastura è un bat-tere d' occbio! Tu solo dai vita a ogni creatura , e imper-ciò tutto il cuore mi viene meno, e la mia carne. Iddio mio, in te solo si diletta il mio cuore, e in te si rallegra l'ani-ma mia; a te solo la mia mente desidera d'accostarsi, imperciocche chi si dilunga da te , perisce. Ma tu , Signor mio , non allungare il tuo aiuto da me , e inchina gli orecchi della tua misericordia a me . Adunque il povero hisognoso ti mangi , e sarà satollo , e vivendo, il suo cuore ti loderà . O luminativa , a questo cieco mendicante qui allato alla via abbigli miserleordia , figliuolo di David , il quale grida Rendigli il vedere , acciocche ti veggia . Signore , priegoti , che tu ti facci presso a questo peccatore , acciocche tu mi sie in aiuto, faccendomi salvo; e anora andando per mezzo dell' ombra della morte, noo temerò oullo male, essendo tu meco. O pietoso Giesa , io giaccio morto; lievati su, e risuscitami, e confesserò il tuo nome, lo sono infermo , e languido , nella cui carne non è più santà ; tu se' medico, sanami. Sono ignudo, e tremo per lo freddo; tu se ricco , vestimi . In questa solitudine p-risco di fame : tu se' cibo, saziami . Ho sete , tu se' be-

T veraggio salutifero , inebriani. lo sono fitto nell' intimo del profondo, e noo m'è rimasa sustanzia ; sono venuto nell'alto mare , e la tempesta m' ha sommerso, e gridando mi sono afia-ticato, e la mia boce è affioca-ta; glà aono entrate l'acque infino all'anima mia; trámi di questo pericolo , protettore mio, e governatore mio, Nel-le tue mani raccomando lo splrito mio , il quale ricomperasti nel legoo della Croce, e al quale desti vita , e misericordia . Signore, riguarda la mia umilta, e oon mi dare nelle mani de ni-mici. Oggi, se ti piace, enterro teco nel mirabile tuo tabernacolo , per abitare nella tua casa per lunghezza d'infiniti di .

## Come ricevette il Santissimo Corpo di Cristo.

O finite le predette parole, ricevette il Saotissimo Corno di Cristo, e ritornato in terra supino , acconciossi colle mani a modo di croce sopra 'I petto , cantando il cantico di Simeone , cioè : Nune dimittie zervum tuum, Domine . Il quale finito, ch' ebbe di dire, tutti quelli , ch' erano presenti , viddono di subito nel luogo , owe glaceva, risprendere tanta divina, e mirabile luce, che se tutti i raggi solari vi fossomo atatl presenti, non gli avrebbero così copiosamente abbagliati , oè udirono voce ; ma udirono intantoche per nullo modo la bene finita la predetta voce ,

Uando il glorioso uomo eb- gloriosa anima potr uno vedere gioriosa Zaima potr 4:30 vedere alifre z. cislo i la quale loce permanendo per certo spazlo di tempo, certi di quelli, ch' era-no d' intorno, yiddono quivi schiere d' Aogeli discorreoti d' ogoi parte a modo di fiaccole . Alquanti altri non vidono i predetti Angeli ; ma udirono voce di cielo , la quale disse : Vieni , diletto mio , egli è tempo , che tu riceva premio del-la tua fatica , che per lo mio amore valorosameote hai tanta portata . Alquanti vi furono , che oco viddoco Acgeli , cè udirono roce ; ma udirono che 'l

DI S. GIROLAMO.

che il batto Girolamo rispost: Ecco, chi lo vergo, pietono Gionali, riceri me, che mi ricomali, riceri me, che mi ricomali, riceri me, che mi ricomali di calcinali di calcina

ROLLAMO.

intere fone nativities for the interest fone nativities for the interest for the

### Visione mirabile, ch' adivenne nella morte di S. Girolamo.

Arissimi Padri , e Signori l'ora è l'ultima del dì , nel quale questo glorioso uomo pasquesta vita , nella quale Iddio pletoso Signore la sua gloria magnissima dimentro a tutti coloro, che abitano nella unità della Chiesa, proferendo lume chiaro in questo mondo . Il transito di questo Girolamo revelò il Signore al Vescovo Cirillo in questo modo . Essendo nella detta ora il detto Vescovo nella sua piccola cella io sue divote orazioni, fu ratto in ispirito, e in esta-si, e di subito vidde una via, la quale teneva dal Monisterio, nel quale era passato il Santo, infino al cielo, molto mirabile , e bellissima , nella quale vide il Beato Girolamo io tan-D 4

ta belletas che portis qui marche la prefetta che presente del manual de per que marriglia, che au santità, e per que marriglia, che per que del presente del pre

do , che si facevano discenden-do incontro a' predetti; il quaaspettava per domandare quello , che fosse questo ; ma era sì stupefatto , che non sapea, che si dire. In questo aspettando guardo, e vide la gioriosa anima di Santo Girolamo in mezzo di tutti quegli Angeli adornata con maravigliose bellezze, dalla cui mano diritta era il Salvatore venendo con lei; e come giunse, dov' era il Vescovo Citillo, si fermò , e sì gli disse: Conosci-mi tu ? Ed ei rispuose: Nò, E Citillo gli disse : Chl se' tu , che se' così onorato? E que' rispuose : Avesti mal alcuna dimesticheaza con Gitolamo ? E que' rispuose: Certo, colui, che tu nomini, io amo di singulare amore , e carità . Ma domando io a te : Se' tu desso ? E que' disse: Io sono l' anima sua, la quale già ricevo la gloria, la quale sperava. Va' a' mies fratelli , e sì annunzia loro utel-lo , ch' hai veduto , acciocche da loro si parta ogni tristizia delca ioro si parta ogni tristizia del-la mia separazione, ed abbiano allegrezza del mio stato, lo quale io m' bo eletto. Le qua-lli parole compiute, quella bea-ta visione disparve da' suoi oc-chi. E ritornando Cirillo in sè

° erede

tutta quella notte non si pote ritenere di piagnere . Adunque come per questo si dimostra Iddio maraviglioso! l'ha esaltato facendo manifesto le sue vertudi a' popoli , siccome egli usa di fare sempre a' suoi santi ! O grandezza del divino amore, o abbondanza della di-vina allegrezza, che più d'o-oore, e di grazia potè fare a questo suo figliuolo Santo Girolamo, conciossiacosachè nella vita, e nella morte abbia in lui mostrata tanta, e sì copio-sa magnincenzia ? Iddio gli ha dato eterna chiarità , e fatto I ha " reda de suoi eternali gaudi , nelli quali in sempiterno permarrà. Che singolare onore, e maravigliosa gloria è quel-la di quello Beato , la quale quasi eccede l' onore, e la glo-ria degli altri Santi , pensan-do , che la sua santissima ari-ma non solamente fu accompagnara da tueri i celestiali spiriti , ma presenzialmente vi fu esso proprio nostro Salvatore ; e perciò non è dubbio, che quel-la santissima anima è collocata in singulare dignitade , il cui corpo in terra non cessa di risplendere di molti miracoli , alla narrazione de' quali è conmedesimo , rimase in tanta abvenevole di tornare.

anza di letizia , che in

## Del suo santissimo fine , e de miracoli , che fece .

PAssato lo spirito del corpo Compieta , d'esso corpo uscia PAssato lo spirito esi corpo dompiera, e esso corpo di questo santissimo, co- tanto odore, che ivi parea, che me è detto, nell'ora della fossosio tutte l'odorifere spezio del

DI S. GIROLAMO. del mondo; e noi tutta quella di coloro, ch' ebbono in di-notte vegghiammo ivi, stando spregio la sua santa vita, e notte vegghiammo ivi, stando in gran lamento per lo dolore del danno ricevuto di lui, benche nella sua gloria molto ci contentavamo, la quale glà in parte ci era manifesta, Patto il dì, ordinato, come si conve-niva, i ministri per fare l'ossequio di debito onore, seppel-limmolo in Beleem, allato al Presepe, nel quale Cristo nacque per noi della intemerata Vergine Maria; coprendo quel Santissimo Corpo solamente d' un telo di sacco, e dentro la terra il mettemmo . Nel presente di quanti innumerabili miracoli Iddio per questo suo eletto fi gliuolo mostrò, non sarebbe suf-bciente lingua umana a narrar-gli; ma alquanti de' molti ne conterò per non prolungare molto lo nostro parlare. Uno, lo quale infino dalla sua nativith sempre era stato cieco, il di della sua sepultura, toccato ch'ebbe il suo Santississo Gor-po, subito ricevecte il beneficio del vedere. Uno giovane, ch'era sordo, e mutolo, bacia-to ch'ebbe il Santissimo Corpo, subito udi e parlò; e certo molto era convenevole, che quegli, che vivendo, colle sue dottrine , ed esempli molti avea illuminati, e redutti da tenebre alla vera luce di Cristo, il corpo suo morto avesse verti di divine medicine, e sanasse li ciechi, e' mutoli del corpo umano, acciocchè confessassono in lui essere la vera fede Cattolica, a confusione lucidi segnali risplendono in

gloriosa fine. Molti renderono testimonianza, che odirono nel luogo, dov'era sepolto lo cor-po di questo glorioso, gridare nomini indemoniati, che diceano: O Santo Girolamo, perchè el perseguiti, essendo morto, come sempre vivo fosti nostro fragello? e così dicendo si partirono di quegli uomini , e rimasono liberi . Fu uno Eretico, che bestemmiò Santo Girolamo, e disse, che il suo cor-po era degno d'essere arso; e subito ciò detto, a terrore de-gli altri Eretici, per divino giudicio diventò un legno, e subito vedendolo molti, che v'erano presente, discese fuoco di cielo, ch'arselo per modo, ch' e' divenne cenere. Onde per questo grande moltitodine d'Eretici, vedendo tanta sperien-za della sua Santità, e tanti, e tali, e aperti indizi di seeni, ritornarono, come uomini chiamati, al lume della verità della santissima Fede . E che più diremo ? per certo non si potrebbono dire quelle cose , che Dio ha mostrate per lui per farlo magnificare , e onorare a suoi fedeli . Come è grande costui , il quale per lui Dio mostra sì maravigliose cose, il quale secondo le sue operazioni nullo l'avanza ? Grandi , grandissime cose di costui si dimostrano nel mondo; la sua fama è glorioso trionto, e ma-nifesto in ogni terra, e li suol

ogni

18 ogni parte, e la perfetta fede fortifica per la moltitudine de' suoi miracoli. Non si potrebbe narrare a quanti infermi ha renduta perfetta sanità , porocche vi mancherebbe il tempo, e ogni senno umano vo-gliendo raccontare ogni cosa, ch' egli ha fatte a' nostri di , le quali cose non sono nascose, ma molto aperte, e manifeste. A-dunque tutto il collegio de fedeli si rallegri, e con alta voce captino canto di letizia, ed esultazione, che di loro è proceduta questa beata stella , i raggi della quale gli dirizza ad andare alla celestiale patria Certamente la santissima vita di costui è disciplina di tutti . I suoi costumi sono perfetto or-dine di tutti i fedeli. Adunque per lo partimento di tale figliuo-lo si debbono spargere pietose lagrime, e per tanta sua gloria avere gaudio inestimabile, moue six lecito alla pietosa madre di fare pierosi lamenti .
vedendosi privata di tal figliuolo, come vedova di sì caro marito, e rimasa a uomeni impotenti . avendo perduto il suo capitano, il quale molte sante cose piantò, e cultivò nei campo della fede Cristiana . Priegovi , che non mi reputiate a riprensione, perch'io forse tra-acorra in dire di questo mio santo Padre, e Maestro, più che non si confa a me, perocchè spesse volte per troppa abbondanza di dolore si dice più che non si dee. O carissimi padri, e signori, come è grande

mio dolore , guardandomi d'intorno in ogni parte per vedere, se potessi rivedere il mio Padre Girolamo, il quale m'ha toito la crudele morte, e non truovo quegli , il qual era l'anima mia, per lo cui amore tanto mi doigo, e languisco; onde a me rincresce oggimai di vivere , perciocche m' e tolto colui , ch' era la mia vita , sicchè sono iscosso come grillo, e la vertii mia e dinndata, e diventata arida, ed ho perduto il vedere degli occhi mici. Che letizia posso oggimai più avere in questo mondo, conclossiacosache io non posso vedere quegli , ch' era il mio lume , Scurato è il mio sole, e la luna non seguita il suo ordine. Che farh la pecces infra' lupi , priva ta della guardia del pastore ? come sta l'albore, la cui radice è tagliata? O malvagia morte, in quanti guai m'hai som merso, perchè togliendo il pa-dre non pensasti com hai la-sciato il figlicolo così mendico d'onni bene! Crudele morte, togliendo lui non lo ingiuriasti , ma sì me , e quasi tutta Ecclesia . Or perche non ancora ti fossi indugiato a torloci, e un poco da lui ti fossi dilangata? Or vuogli udire quello, che tu hai fatto? tu ci hai tolto con tanta velocità coloi, che nel mon-do non era simile in virtà, nè di sì santa dottrina. Per certo egli era il principe della pace, duca di giustizia , dottore di verità , e d' equità , e arma-rio della immaculata fede ; il

re contro a tutti veral miù dicendo . gii Eretici, la cui saetta mai non diegli e Carissimo Girolamo, io si volse addietro, no il mo scu- sono sanza il tuo consigiio a do in battaglia mai non si piegò, e la sua asta sempre è sta-ta ritta . O perferti Cristiani , piagnete , perocchè è morto il vostro duca, e sieno le vostre voci siccome furono quelle, che misono quelle madri per quelli loro figliuoli innocenti, che furono morti da Erode per Criaro. Pianga ia Chiesa, perocchè molti cani già l'hanno intorneata, e assedieralla il con-siglio de maligni, perocche 'l suo difensore s'è molto dilungato, e non può essere presen-te alla sua difesa. La tribula-zione s' apparecchia, e non è, chi aiuti, peroccho nel sepolero derla, sieche non si levera più contra quelli maligni, che l' han-no persegultata . E imperciògrida, Madre pietosa, in cilicio, e'n pianto, e'véstiti di vestimen ti viduili, che se' privata di figliuolo così caro. Ora profe-teranno i falsi Profeti buziarde visioni, e frodolenti, e ingan-ni, e divinazioni co loro malvagi cuori contra noi , sicchè se Dio non ci soccorre, in gran pericolo corriamo . Secesta è la fonte della vita, ed è sparita la vena dell' acqua viva. Ma che dira' tu , Padre carissimo Da-maso? ov'è Girolamo , lo quale tu amavi più, che te mede-simo? ov'è il tuo consigliere, simp ove el tuo viaggio, la questo è proceduto da Dio, on-tua guida, e 'l tuo rettore de verso lui mi dolgo, e di-ov'è ico l'ogginati non gli scri- co: O buon Giesa, come con

modo, come il membro tagliato dal corpo suo; io ti priego, che tu mi scrivi, e non ti peritare, che beneche la che beneche la \*zer tua presensia sia da me molto dilunga, è da me molto desiderata , sicche non possendoti vedere corporalmente , almeno mi sia frequente la memoria tua veggendo spesso le graziose tue lettere; e Dio chiamo per te-stimone, che in nullo uomo vivente ho ferma l'ancora della mia speranza, altro che in te. Adunque piagni, e gli nuoi occhi ii di, e in notte gettino iagrime, perciocchè ve-nuto è meno ii refugio della giaco quegli , ch'è usato di difen- tua speranza ; di verità è secca come fisno la mano del tuo divoto scrittore, sieche a te cesserà la ciò la sua memoria ; e la sua voce dolce , e gioconda , ia qual era negli orecchi de' fedeli come dolcissimo mele, non paria più. O com' bai perduto il tuo consigliatore, e il tuo siuto, e non è chi ti dea del pane della vita! Per certo , che speranza è la lucerna nel mezzo della Chiesa militante, la quale non ci da più splendore, ma a se me-desimo, non risplende al mondo , ma al cielo ? Adunque , che dirò? a cui mi raccomanderò? onde aspetto l' aiuto per conso-larmi ? Veramente conosco, che

14

tunta velocità hai tu tolto alla tua Chiesa figliuolo tanto valoroso , la quale prendesti per isposa, morendo in croce; ed essendo egli così buono combattitore contro a' suoi nemici, l'hai re, non avevi hisogno di fui, bench' a lui snyvenisti , m noi nrfani lasciasti . Non dico , che tu facessi altro, che equità , e giustizia , perocch' egli meritava d'avere fine alle sue fatiche in questo mondo, riposandosi teco . Ma dolgomi del-la Chiesa , ch'è incorsa in tanto danno per la sua dipartenza. Vorrei, se ti piacesse, che'l ci rendessi, acciocche reggesse, e difendesse la tua Chiesa con ra usato di fare. O huon Signore, or come faranno da quinci innanzi i suoi figliuoli, i quali sono affamati, e asseta-ti, e andranno cercando, come cani, del pane per la città e non troveranno chi ne dia loro, cioè del divino ammaestramento? Sono rimasi come pecore erranti sanza pastore, e come discepoli sanza maestro, e come ciechi sanza guidature. Guai a noi sanza te, Padre pietoso. Girolamo hastone del nostro sostenimento, ove se'tu? insegnaccio. Perche è il tuo corpo ora compagno della terra, che in te nulla cosa volesti terrena possedere, ne ama-sti? O Beleem, o Beleem, Citth di Giudea, tu hai ricevuto in te non uno de minori, anzi de' maggiori Prencipi della santa Ecclesia. Che hai tu fatto?

T A rendici il nostro Padre, che tu tieni . Ma tu terra , perche ardi-sci di ritenere quell' uomo , che non è tuo, il quale non amò mai cose terrene, ne carnali ? e certo la sua carne, perch'era tutta pura, rendeva grandissimo odore. O pictusissimo Teodo-nio, contempla con la tua mente, e non partendoti dal pietoso lagrimare, quando ti ri-cordi del tuo diletto Girolacordi del tuo diletto Girola-mo, il quale hai con meno, co-tanto ti sia l'affetto del dolo-re, quanto fu l'amore, e tan-to il lamento, quanto il dan-no. Ma quale lingua potrebbe raccontare il danno ricevuto della separazione di sì fatto uomo? Egli vivendo, a tutta Chiesa de icdeli era utile, e singulare sicurta, e fortezza a ogni Cristiano . Era dispersione , e distruggimento di tutti gli Eretiei, ma a tutti i fedeli Cattolici era amabile, e benigno; e imperció per lo suo partimen-to a ogni singulare fedele è licito di piagnere, e dolersi di tanto danno. E però non prolungando troppo il postro re . ma brievemente conchiudendo quelle cose, che per nostro danno della sua essenzia ci seguita, e dell'utilità, che a-vendo lui ci seguitava, tanto dee essere in noi il dolore , che dire non si puote. Ma poiche per dolerci, lui non possiamo riavere , ma non cessandosi noi le trestizia sarebbe accrescimento di danno, e infrut-tuoso; onde se noi amiamo il nostro Padre, rallegrianci del-

GIROLAMO. la sua grande utilità, perocchè non è vero amore quello, il quale trae solo al proprio suo utile: e però se nol ci dolghiamo del danno, che per lo suo parti-re ce ne segne, or ci ralle-griamo per amore de' gaudi, ch'egli ha ricevnti. Adunque oggi ci sia cagione di grande allegrezas , cantando tutti a Dio novello canto , e giubbilo di consonanti voci, e così popolo Cristiano tutto con noi faccia festa di sommo gaudio, perocche oggi il nostro campione Girolamo ha ricevuto quello coranto rempo desiderato, oggi ha ricevuto securo trionfo degli sconfitti nemici, sono terminate tutte le sa fatiche in infiniro riposo, sicche mal non avrà più fame, nè se-te, nè sentirà penoso caldo, nè freddo . Tolto gli è da' suoi occhi ogni lagrima di dolore , e di trestizia, e ha ricevuta la mer-cede, per la quale tutto il tempo della vita sua s'è così affa-ticato. Adunque el racconsoe rendiamo grazie al liamo , e rendiamo grazie al nostro Signore Iddio , percioc-chè tutte le sue operazioni sono perfette, e tatte le sue vie sono vere. Confessiamlo, e sì il lodiamo, perocch' egli è il nostro vero Iddio, e Salvatore, il quale non abbandona mai i suoi amici, ma sempre gli aiu-ta in ogni loro tribulazione, e coloro , che nell' agonia di questa misera vità in lui si soberandogli dalle male lingue, e se questa vita temporale si

che parlano bugie . E così il suo Santo Girolamo ha collocato nella sua celestiale mansione eterna , ov'è la beata, e gloriosa refezione, ov'è ogni gau-dio, ogni soavità, ogni dilet-to, che si può detiderare, la quale hanno le beate anime dopo le loro avversitadi, e fatiche : Ivi è la dolce solennità degli Angeli, ivi è la compagnia di tutti i cittadini celestiali, ripieni di perfetta carità, non timore, ne dolore, ne nullo shigottimento: ivi non si conosce, ne può essere niuna angoscia, ovvero tribulazione, ne avversitade, ne infermità Niuno è ingannato del suo desi-derio, ne di morte vi si teme, ned essa gloria non temono, che menomi, ma eziandio sperano, che cresca, cioè quando sarà l'uni-versale refezione de loro propri corpi , che si congiugnerà ciascuno colla sua propia beata anima , ricevendo insiememente con essa la predetta beatitu-dine , la quale sempre possedranno. Quale Angelo, o uo-mo sarebbe sofficiente a narrare, quanta sia la minore particella di gaudio , e di gloria , che ivi è quale intelletto sarebbe di tanto intendimento, che potesse comprendere quelle cose, le quali nè orchi posso-no valera, nè orechi udire, rè per cuor d'nomo si possono pensare? Certo se si considerano questi gaudi quanti sono , no confidati, sì gli ha difesi, tutte queste core terrene ci par-ed è fatto loro protettore, li- ranno più vili, che lo sterco,

61

potesse comprendere con quelia, e a quella agguagliare, per-chè ciascuno desiderasse di vivervi certo non sarebbe da maravigliare . Ma questo non è , perocchè questa chiaramente vedemo, ch'è vita caduca, e mutabile, e fallace, e ogni mondana cosa, e letizia è vana , e un grave peso amarissimo, e gravissima soma, la qual soma ha lasciata il Santissimo Girolamo , e si ha eletta quella ottima parte , la quale mai non gli potrà essere toita. Onde vi priego, che vi ralle-griate, ed esultiate cantando Salmi, e laude a Dio, perocchè il nostro Padre glorioso Giro-lamo è giunto al sicuro porte del celestiale Regno colla sua nave carica delle ricchezze ce-lestiali, le quali s' ha acquistate, e meritate bene operando, sicche ha fermato l'áncora della sua speranza in somma, e tranquilla pace. Certamente egli è giunto al palio, per lo quale avere ha tanto corso in questo presente seculo, astenendosi da ogni cosa inlicita. Già con triunfale vittoria di tutti i suoi nemici regna, contra li quali vacollo scudo del timore di Dio armato ha tanto combattuto . Egli ha ricevuto il danaio, per lo quale ha tanto lavorato nella vigna della Santa Chiesa, e già ha ricevu-to la mercede del reame del Cielo per lo talento doplicato, che ha rassegnato al suo Signore. Per la qual cosa con mol- tore, e combattitore solennis-to gaudio mi rallegrerò, e can- simo ha stirpati gli Eretici, e

T A terò al diletto mio Padre nuovo canto di laude, acciocchè sia sempre in suo opore nella Chiesa di Dio. Ecco il diletto Padre, candido, bellissimo, e chiaro, nel quale non è nulla macula, e pascesi tra' fiori nella vigna del Signore; ecco il giglio del campo, e la bella rosa, della quale esce il grande odore traspiantata dell' orto della Chiesa nel giardino di Dio; ecco il cipresso alto nel cielo, il cui nome è divolgato nell'isole longinque, acciocche in eterno permanga la sua memoria in benedicione . Adunque, carissimi padri, e signori, rallegratevi, e con esultazioni lodare il Signore, il quale è degno d'essere sempre laudato per le sue maravigliose cose, in ch'egli si dimostra, e masuma-mente ne suoi santi. Rallegrisi adunque tutto il mondo vergogninsi i perfidi , e failaci Eretici , e già si conoscano essere venuti a nulla; perocche questo loro perseguitatore non e morto , com'e' si pensano , anai veramente regna vittorioso nella terra de viventi. Gia per certo risplende la sua claritade nello eterno palagio; è despo-gliato dall'arme fragili, e vecchie, ed & vestito delle nuove, e perpetuali. Orei si faccia in ogni parte del popolo Cristiano letizia, e principalmente la tutta la Santa Ecclesia, della quale questo suo glorioso figliuolo, e coltivatore, e ama-

DI S. GIROLAMO. 63
le lore false dottrine del campo lassù in clelo possiamo venire a
della fede Cattolica, onde risplende come sole di santissine, che tu hai. della fede Cattolica , onde ripossedere teco queta orattuansplende come sole di santissine e de te tu bi
me dottrine , e di chiari miraeoli tralle schiere de besti , del bato Eusebio, la goal manAdunque Dio ti salvi , glorioso dò a Damaso Vercovo di Porservoceil tralle schiere de besti . de la commande Dio ti salvi , glorioto do a Damaso Vercovo di Por-fordiamo , piscetti di averci tenne, e a Teodonio Senatore in memoris dinanni a Dio, ac-ciocche per li mol pietosi pire. rioto Mestere Sano Girolamo Confessore , e Dottore magnighi , e meriti , per sua gra-zia quaggiù ci possismo difendere da ogni cosa nociva , sicchè

Comincia qui la Pistola, la quale S. Apostino Vescovo di Iponensia mandò al venerabile Cirillo Vescovo di Gernsalem delle magnificenzie del predetto Santo Girolamo .

Le cumpione della Sanza Ma-piere constatano, el ilo parder Ecciatis, re ella glo- il·. Al certo vici io parter generale della superiori della glo- il·. Al certo vici io parter generale della globa della constituciono cin tutto della giorna con stabile a boncho ora forte, il quale bencho io si compara della giorna con segmenta della giorna con segmenta della giorna della doccio Giorna Sacredore, al ca del poccator rendere lost; colle a giorna della doccio Giorna Sacredore, al ca del poccator rendere lost; colle a giorna della doccio Giorna Sacredore, al ca del poccator rendere lost; collega e y Versorbia della collega e per cerco non militare della collega e per cerco non militare della collega della collega e per cerco non militare della collega della collega e per cerco non militare della collega della rillo , si debbono rendere laude , e non pensare , che sia da tacerle ; perocchè non in-tendo , che a dare laude a sì estellente nomo si parli con lingua di fanciulto, che balbetti, ne d' uomo scilinguato. I Cieli narrano la gloria di Dio, e tutte le cose, che Dio ha fat-te il lodano ne' suoi Santi. A-

nondimeno per certo non mi ri-marrò , ch' lo non lo lodi . La nostra mano adunque non si fermi, e la nostra lingua non si accosti al palato, perciocche questi è grande santissimo nomo , e maraviglioso , e da essere tenuto sopra tutti gli altri , i quali sono in queste no-stre circustanzie . E certo egli è grande in santità di escellendunque la creatura ragioneyo- tissima vita, e grande in pro-le dec stare sampre cheta, e fundità d'ineffahile saplenzia; non lodare Iddio, conciossiaco- ma ora sì è grande in quantità sachè la non ragionevole sempre di maggiore gloria, e in cose ma-"la loda? Adunque tacerò io, o ravigliose non usate, da somma-pailerò? perciocchè tacendo le mente essere temuto, per la p0+

potenzia a lui conceduta da Dio . Come questi sia grande, possolo con verità testificare , e dire per la santità della sua escel-lentissima vita, ch' 10 so, che egli ha menata, la quale sarebbe impossibile a splicare per lingua umana . Adunque è licito di dire , che questi sia un altro Elia , un altro Samuello , un altro S. Ginvanni Batista per santità, ed escellenzia della sua vita. Elia, e Giovanni furono romiti, e macerarnno la inro carne con grande asprezza di vestimenti, e di cibi . Non fu Girnlamo glorioso in vita di minore asprezza , perocche egli stette nel discr-zo tralle fiere salvatiche quazanta anni rimito , benche per le lettere ricevute dinanzi dal venerabile Eusebio, dica, che cinquanta anni egli vi stette. E benche Giovanni non gustas-se vino in alcun modo, Girolamo di ogni carne, e pesce s'astenne di mangiare, intantoche appena le ricordava nel predetto tempo, e nulla cuci-na mangiò, salvoche nell'ul-tima infermità due volte, e sempre macerando la sua carne in cilicio, e col sacco, coprendosi di sopra cun vilissimo panno , intantochè diventò la sua come sono que' di Teopia. Il sun letto era la nuda terra, sempremai non mangiava il di più che una volta dopo Vespro, e'l suo cibo erano frutti, o foglie d'erbe sanza radice, e'n continue orazioni molto frequentandosi e con-

tinuamente vegghiando infino alla seconda ora della notte , e poi abbattuto dal sonno dormiya in terra infino a megga notte , e continuamente sempre a quell'ora si levava , e si esercitàva leggendo, e studiando nelle sante Scritture, delle quali per lui tutta la Chiesa n'è illuminata, come di pierre prezinsissime, e in questo studio perdurava infino alla predetta ora di Vespro. Così piagneva i peccati levissimi veniali , che chi l' avesse udito non conoscendolo, avrebbe pensato, che avesse morto un uomo. Tre volte il di flagellava sua carne in dure battiture . intantoche tutto s'insanguinava, e fuggiva ogni paroluzza nzinta come cosa orribile ; mai non istava nzioso, e sempre o leggeva, o scrivea , o insegnava , e così sempre si esercitava ; e tanto dico, che cercando a uno a uno la vita degli altri Santi , io mi penso, che nullo troverai mag-giore di lui. Ma perciocche di supra abbiamo nominato, che costui fosso simigliante a Samuello, veggiamin. Questi per certo è quel Samuello , il quale per vani studi di scienzia fu tratto, e per battiture rivoca-to da Dio al vero connecimento della sua vera scienzia , e diputato al ministerio della sanra Scrittura, nel lume del cui volto a lui influente, per la divina grazia conosciamo il vec-chio, el nuovo Testamento; nel-la cui fortezza delle sue braccia grandissima parte d' Eretlei

è di-

mente è gloria di nostra virtù, il quale translatò l'uno, e l'altro Testamento di lingua. Ebrea in Greca , e in Latina , quello dispognendo a tutti coloro, che dopo lui sono seguiioro, che dopo lui sono segui-tati, e seguiteranno, dichia-rando d'esso ceni profondità, e scurità, e dubbi, e ogni co-sa ritrovò, e fu il trovatore del divino Officio, e principio a tutti i Ministri della Chiesa, e quasi tutta da capo esso redifi-co la Chiesa; onde ben si mostra la sua grandezas per la profondità della ineffabile sa-pienzia. Tanta fu la sufficienzia in lui di tutto le liberali arti, che per relazione degli altri saancora nullo intino a ora gli è simigliante, Questo ho coper esperienza delle nosciuto sante Scritture, cioè per mol-te pistole, che m'ha maodate; di che mai non conobbi simile a lui . Egli seppe la lingua, e scien-zia Ebraica, la Greca, Caldea, di Persia, e di Media, e d' Arabia, e quasi di tutte le ge-nerazioni, come se fosse nato di loro; e che più seppe ? dico, che quello, che per natura Girolamo non conobbe, nullo uomo giammai seppe. O venerabile padre , non ti pensare , che 'n questo , ch' io dico , ch' io non sappia, che la vita, e la vir-tu di Girolamo a te non sieno note, non manco, che a me, conciossiacosache io so, che molto tempo tu fosti suo compagno, ma voglio a Dio rende-Tom, IV, E

b I S. G I R O L A M O. 65 è dispersa. Coscui per la gra- re testimonianna, perocchè io zia della virrù divina certa- non potrei, se volessi, tacere la non potrei , se volessi , tacere la santità di tale, e sì maraviglio-so uomo. E se i cieli manifestano, e confessano le maraviglie, e la sua escellenza, nelli quaabita in grandezaa, e quantità di maggiore gloria che pochi altri Santi , che vi sieno sanza fine, per certo s nullo sia dubbio , ch' esso in-fra le mansioni del Padre celestiale b, e in una delle maggiori sedie; conciossiacosachè l' uomo è premiato secondo le sue operazioni ; e costui fu quasi di così gran perfeaione di vita, come di nullo altro , quale chiaramente si manifesta; e perciò è uno de' maggiori , e de' più alti santi di vita eterna, e questo da noi pienamente , e certamente si crede , perciocche nel mondo a età non si ricorda nostra un altro tanto maraviglioso , e di tanta magnificenzia, e che per lui Iddio abbia facti tanti per itii 16dio abbia tatti tanti miracoli, de' quali alquanti il venerabile Eusebio per sue let-tere m' ha narrati, e di altre maraviglie, che continuamen-te ivi, dov'e il suo santissimo corpo, si fanno, le quaii inten-do da molti . Onde , carissimo Padre, ti priego con gran deside-rio, che l' odi, acciocche in brieve volume ragunati que' ve-ri ,e utili miracoli , secondo la possibilità della mia facultà , tu non dinieghi d' avere devozio-ne al suo santissimo Girolamo; ma acciocched e' suoi meriti non sieno nascost , sì ti

glio

quello , revelazione il di della sua рагтаге lui s' udi per divina morte.

### Visione, ch' ebbe santo Agostino di Santo Girolamo.

mo fu spogl ato della putredine, e immundizia della carne, e vestito del vestimento della perpetuale immortalità , e incstimabile letizia, e gloria, ri-posandomi io nella mia cella in Ipponessa, peosaodo con grao desiderio, che quantità di gloria, e di letizia è quella, che ricevono io sommo gaudio con Cristo l' anime de beati, e desiderando di questa materia comporre un breve trattato, del quale era pregato dal nostro fedele servo, discepolo ch' era suto del veoerabile Martioo Vescovo di Turonensi ; presa ch' ebbi la carta, e la penna, e 'I calamaio, vogliendo scrivere una brieve pistola al santissimo Girolamo, che quello, che di questo sentisse, a me rispondes-se; perocche lo sapeva, che da nullo uomo vivente piu chiaramente oe poteva essere ammaestrato sopra così malagevole questione : e aveodo già cominciato a scrivere la salutazione a Girolamo, subitamente uo lume grandissimo, che mai sì fatto grandissimo, che mai li tatto ne udite ; e in me modessimo lo con avea veduto, apparre, prossimó ció, che questo foi chiarare non porrel, con uso queste parole: Augustino, das colore; come di trute l'odorre gustino, che dimandi ta? O fiere core, che in questa pre-sente vita odorare i proessono, in uso picor vasello, e di rin-sente vita odorare i proessono, in uso picor vasello, e di rin-

IN goel di, e in quell' ora, e questo fu nell' ora della Com-nella quale il Beato Girola- pieta. La qual cosa da me veduta, commosso per lo spupore di tanta maraviglia, perdet su-bito la forza de' membri, e dello spirito; e oon sapeva io ancora, che la destra maravi-gliosa di Dio avesse esaltato il suo servo, facceodo notorio al popolo le sue vertudi, e che egli avesse disciolta dal cor-po l'anima di questo suo fedele servo , e così alta sedia in Cielo gli avesse apparecchiata; e certo anche non sapeva le investigabili vie di Dio, e i tesori della sua infinita sapienzia, e scienzia, e non cocosceva i segreti giudi-ci suoi, perciocche la ma saci suoi, perciocche la sua sa-pienzia fa venire coloro, ch' epienzia la venire coioro, en e-gli ha predestinati a cognizione di se, e loro chiama, e loro giustifica, e beatifica, come conosce di fare; e impercioc-che mai io noo avea veduta tanta chiarità, e il mio odorato oon ayea sentito tanto odore , era tutto stupefatto per la oovità di cose taoto maravi-gliose, e mai noo provate, ne udite; e in me medesimo

chine

DI S. GIRÔLAMO. terra nel pugno, e di fermare il cielo, che non si muova com'è usato ? Credi tu vedere quelle cose, che mai oullo uomo potè vedere, e udire quello, che mai non fu udito, nè sognato, e intendere cosa, la qual mai per cuore umano pote esse-re intesa, ne pensata? E stimi tu di poterla inteodere? E chente sarà il fine delle infinite cose? e con che misura credi tu misurare le grandissime cose, ovvero tutto il mare rinchiudere in uno stesso vasello, o in uno piccolo pugno fare, che vi capesse tutta la terra, ovve-ro fare ritenere il cielo dal suo cootinuo movimento ? Or pensa, che più ti sarebbe posshile di fare le predette cose, che di potere intendere una piccola particella degli eterni gaudi, e gioria dell' anime beate, se tu da me ool sapessi per esperienzia; e però non ti curare di questo volere iovestigare, ne sapere ; e per così brieve spazio di tempo non ti sfor-zare di volore sapere, ne fare cose impossibili , infinoattanto-ch' avrai compiuto il corso della vita tua , e non volere quì sapere quello , che altrove ricevono l' anime beate ; ma studiati di fare tali operazioni in questa vita, che poi cell' altra tu ricevi quello, che tu ora desideri di sapere; che chi lassu entra , vi permane lo eterno . A queste parole io timi-do della maraviglia mai non più veduta, e quasi oscito di

E a

me medesimo, avendo perduto ogni vigore, e forza, prend.n-do alcuoa sicurtà, dissi queste parole con tremante voce : Volesse Iddio, che a me fosse lecito di sapere chi tu se' così beato, e così giorioso , il qua-le vai così onorato a quelli perpetuali gaudi, e il quale così dolci cose hai parlate! deh noo mi ti celare . E que' rispuose : Tu domandi del mio nome; or sappi, ch' io sono quel Girolamo prete, ai quale tu già hai incominciata la Pistola per a lui mandare, la cui anima in quest' ora il suo corpo ha lasciata in Beleem di Giudea a Cristo , accompagoa-ta da tutta la sua celestial corte, adornata d'ogni hellezza, con allegrezza, coo triun-fo di tutti i heni, e con coro-oa d'ogni preziosa pietra, e così adornata ne va al reame del Cielo, ove permarrà per-petualmente, e da quinci innanzi oggimai noo aspetta mancamento di gioria , ma sì ac-cressmeoto , cioè quandó mi congiugnerò al tempo dell' universale resurrezione col corpo glorioso , il quale mai più noo morra ; e questo pensando, vie più mi cresce gau-dio, e allegrezas. Allora io ciò udito, per grande allegrez-za di lagrime noo mi pote' tenere, e sì gli dissi : O vo-lesse Iddio, o escellentissimo uomo sopra tutti gli altri , che io meritassi le tue vestizie tere segnitare ; ma piacciati , che ti ricordi di me tuo vilis-

simo servo, il quale con tanta carità in questo mondo hai tanto amato, acciocche per le tue orazioni , e meriti io riceva orazioni , e meriti 10 ricera grazia di perdono dall' altissi-mo iddio de miei peccati , e che per tua gubernazione, e aiuto 10 possa procedere per lo diritto cammino, e difendermi dai nemici, che sempre m' insidiano, sicche per lo tuo condotto io possa pervenire al por-to dell' eterna beatitudine. Molto mi sarebbe a grado, se a te piacesse, che mi dichiarassi di prel. E que' rispuose : Sicura-mente mi di' quello, che desideri di sapere, perocche io so-no apparecchiato a consolarti d' ogni tua dimanda. E io allora dissi : lo vorrei sapere . se l'anime beate possono, o desiderano più gloria, ch' a lo-ro sia conceduta. Ed egli rispuose: Agostino, una cosa vogio, che tu sappi, che l' ani-me beate aono sì confermate con Dio in quella eterna glo-ria, che nulla altra volonta è in loro, se non quella, che a Dio in loro, se non quenta, coma non piace; per la qual cora non possono volere altro, che quel-lo, che Iddio vuole, e imper-ciò quello, che vogliono, pos-dio vnole sono avere, e Idáio vuole ciò, che vogliono, e così lo loro volere adempie ; e niuno di noi è ingannato di ane immaginazioni, perciocche niuno forse di voi desidera nulla cosa oltre noi al volere di Dio, e però I no-

T A rillo, molto sarebbe lungo, se ogni cosa, che quella santissima anima mi manifestò, io ti scrivessi in questa pistola ; ma perche io ho speranza in Dio concedendoglimi, di quì a pochi anni venire in Beleem a visivisi tare quelle reliquie sante , allora ti dirò a bocca le predette udite cose, e molte altre, che quella gloriosissima anima ivi stando con meco per più ore mi dichiarò , cioè l' Unità della Santa Trinità , e la Trinità dei l' Unità , e la generazione del Figliuolo procedente dal Padre, e come lo Spirito Santo descende dal Padre, e dal Fi-glinolo, e le gerarchie, e ordini degli Angeli, e gli mini-steri di quelli beati spiriti . sterj di quelli besti spiriti, e la gloria dell'anime beate, e ite altre cose utili , e sottili agli umani intendimenti potere intendere , apertamente , e maravigliosamente mi dichiaro onde ti dico, che avendo le lingue di tutti gli uomini, non potrei queste cose così sottili esplicare. B dotte che m' ebbe le dette cose, subito quella luce disparve da miei occhi . ma rimasevi uno santissirmo odore . Adunque com'è coscui maraviglioso, del quale si veggono tante maraviglie, e st disn-sati miracoli ? È però a lui colle nostre voci diamo laude d'onore, e di gloria, perocche egli è degno d'ogni onore per tale, the not siamo insofficienal volere di Dio, e però I no-stri desideri sono sempre adem-piuti. O carissimo Padre Gi-bellissimo, ove sanza dubbio

DI S. GIRGLAMO. 69 o in una delle empagni erano uomini Cartoegli è collocato in una delle pru alte escellentissime sedie di quella gloria. E che questo sia vero, chiaramente ancora si manifesta per pen altri testimonj, cioè, che il sopraddetto Severo, il quale è uomo risplen-dente di molta dottrina, e sa-pienzia, essendo nella Città di Turona con tre altri suoi compagni, in quel medesimo di, e ora, 'l giorioso Girolamo passò di questa vita, viddono quella medesima visione, che io, il quale egli solo a me vegnendo per revelarmi, si la mi narzò prima, ch' io a lui niente dicessi della mia, acciocche fosse maggiore testimonanza . Adunque volendo Iddio, che la gloria del gran Girolamo non osse al mondo nascosa, ma in molti modi manifestata, siccome in lui fu grandissima santità di vita, con come di niuno altro, che a quel tempo vivesse; e acciocche coloro, che con diletto il seguitassono, non permanessero in ignoranza del auo premio ricevuto, e non avessono materia di raffreddare del bene incominciato; e perche gli altri ragguardando tanti, e tali doni, e premi s' ac-costassono a seguirlo nelle sue virtà , e santa vita , imper-ciocche la speranza de premi hae a alleviare molto il peso delle fatiche; or disse, che essendo il detto Severo colli pre-detti suoi compagni nell' ora della Compieta , la quale fu l' ora , nella quale il giorioso Girolamo spiro , i quali suoi Tom. IV. E 3

bile Martino; e parlando in-sieme cose divine, si udirono in cielo canti soavissimi mai non uditi e incredibili con infinite voci , e suoni di stormen-ti d'organi , letti , salteri , e sinfonie, e brievemente di tutti altri suoni, a' quali pareva, che 'l cielo, e la terra, e tutto l' universo risonasse, per le melodie de' quali suoni le loro anime pareva, che uscissono de' loro corpi . Per la qual cosa tutti istupefatti, levando insu gli occhi , viddono apertamente tutto il cielo , e le stelle, e ciò, che in quel-lo ambito si contiene, e viddono una luce di sì inestimahile chiarità, che stimarono che fosse sette cotanti più chiara, che il sole, della qua-le usciva odore nobilissimo più, che di turte le spezie. La qual visione così guardando, pre-garono Iddio divotamente, che dichiarasse loro quello , che ciò fosso; a quali una voce da cie- . lo udirono , che disse: Non ab- I quali biate paura, ne ammirazione, perche veggiate, e udiate tali novitadi, imperciocche og-gi il Re de Re, e 'l Signore de Signori Cristo Giesù viene incontro all' anima del suo fedele gloriosissimo Girolamo Prete, la quale in quest' ora s' è partita da questo vano secolo , il quale dimorava in Beleem di Giudea, con gran solennità , per menaria al suo reame in

gran-

lici, e i due erano Monaci del

Monistero, che fu del venera-

aia, e di magnificenzia; perocche come la vita sua è stata di opere dignissime, e san-tissime virtù, così egli oggi la premia nella sua gloria, col quale in sua compagnia sono gli ordini di tutti gli Angeli, con gran festa cantando insiememente, l'un corn all'altro rispondendo, e sonci simigliantemente con lui tutti i Profeti, e Patriarchi , e Santissimi Apostoli, e Martiri, e Confesso-ri, ed ecci la gloriosa Vergine Maria, accompagnata da tutte le Sante Vergini , e brievemente ci sono tutte l' anime de' Beari, e con gran festa, e letinia si fanno incontro al loro cittadino, e compagno. E dette queste parole, la voce si racquetò ; ma poi per ispazio racqueto; ma poi per ispazio d'un'ora duro chiarità, e il canto, e' snoni, e l' odore; onde per certo, Padre mio, per queste predette cose, e molte altre, che Dio ha mostrate di lul, assai è chiaro, e manifesto, ched egli è uno de' mag-giori, e de' più alti Santi di paradiso. Per la qual cosa è da avere in gran reverenzia, e devozione, e nullo dubiti, che può da Dio impetrare grasie appresso a qualunque altro Santo di qualmoque cora e' vuole, che per certo sarà adem piuta dalia divina grazia. E nullo si maravigli di queste lo-

che nullo fosse maggiore; che 'l Batista , non éico io , che questi fosse maggiore di lui; ne che Piero, e Paolo, e gli altri Apostoli da Cristo eletti e santincati, in maggiore gloris sis, che eglino, perocchè giustamente non si può , ne si dee dire; non veggo, che non si possa dire, che iguale a loro non sia in beatitudine conciossiacosache la sua santa vita non si scorda dalla lore; e noi sappiamo, che Iddio remu-nera secondo i meriti della virtuosa, e santa vita degli nomini ; dunque dec seguire che considerando la santa vica di Girolamo, sì per la gravez-sa delle suo fatiche, che durò in traslatare il nuovo Testamento dal Vecchio , recandolo in lingua Latina , e simiglian-temente di recare l' Ufficio divino a ordine, e di molte altre sante cose composte in dichiaramento della Santa Scrittura a utilità non solo di quelli, che al presente sono , ma eziandio di quelli, che verranno, e si-mile dell' aspra, e penitenziale sua corporale vita in tutte cose, considerando ogni cosa, per certo poco si può dire , che sia stata men meritevole , che nulla di null' altro Santo; 00de acciocche a nullo sia dubbio di quello, ch' io dico, di porlo iguale in santità, e in gloria del Batista, e degli Apostoli; quello, che a dichiarazione di di, ch'io gli do, perocche sanquello, che a dichiara az cagione nol fo, sicche non cio Dio me ne mostro, 'audacia mi si reputi per " aldacia; che aneora quattro di compi ciò Dio me ne mostrò , non è uti . ti beneche 'l Salvatore dicesse , vogilo narrare , acciocche non

DI S. GIROLAMO.

mente -non sana, e per molte Santo Geronimo.

sia pascosta la vecità, e non si altre cagioni. E questo, ch' io ereda, ch' io sopraddica di lo- dico, io non l'ebbi da uomo darlo per soperchia amore di mondano, ma è vera revelazione fratellanza , per la quai cosa di Dio, la quale è non per i mie l'uomo spesse volte si svia dal- meriti, ma solo per mostra mi la via della verità, ovvero per la magnificenzia di questo suo

#### Visione , che Santo Asostino chèc di S. Girolamo .

visione, ch' io ho di sopra narrata, pensando io con grande desiderio, com' io potessi discrivere una brieve pistola di Girolamo, e con che materia a sua laude, e reverenza, e così questo pensando di fare, nel mez-zo della notte, sopra ciò vegghiando , il sonno aggravandomi , subito viddi in visione moltitudine d' Angeli , intra' quali e-rano due uomini risplendenti più , che 'i sole, simiglianti, e iguali, che tra loro noo pareva nulla differensia, che i' uoo non si conosceva dall' altro, se noo che l'uno avea in capo tre corone d' oro con pietre prezio-se, e l' altro due, ed ersno vestiti di due vestimenti candidissimi da ogni parte orati , e pieni di gemme preziose , ed e-rano amenduni di tanta bellezas, che per collo si potrebbe dire, nè immaginare, e venendo insieme amenduni a me, stettono un poco in silenzio. Allota quegli, che avez in capo tre bolazioni , affizioni , battitu-corone mi disse queste parole : re, cootumelle, e vitaperi, e O Agostino , che pensi per ren-dirisioni dagli uomini , e tus-dere degne laudi a Girolamo ? te l'altre generazioni d' ingiurie, E 4

A quarta notte, che passò Molto hai in ciò pensato, e an-poiche io ebbi la predetta cora non pare, che l'abbi trovate; onde quì a te siamo ameduni venuti per dimostrarti , e dichitrarti i suoi meriti , e ia sua gloria , e perciò sappi , che questo mio compagno e Gi rolamo, il quale com' egli fu quale in vita, e 'n santità, e io ogni cosa , così m'e iguale in gioria, e quelle cose, ch' io posso fare io, esso può fare, e così quello, ch' io voglio, vuole egli, e io quel modo, che veggo Dio, sì 'I vede egli, e così il conosce,e intende; nella qual cosa è tutta la nostra beatitudine,e gloria, e di tutt'i Santi,e non ha maggiore, o minore gloria un santo, che i' altro, se non quanto più, o meno contempla, o conosce la divina bootà. La terza corona, che tu vedi più a me che a lui , e la laurgola del martirio, per la quale io finii la vita corporale, benchè esso non meno martirio meritorio sostenesse nei mondo, in sostenero molte fatiche di penitenzie, trie di cose gravi con somma paaienzia per l' amore di Dio, intantochit tutto si rallegrava nolle sue infermitadi, e pene; sicche veramente e' iu martire; per la qual cosa non perde il premio del martirio; ma imperciocche la sua vita non fini di coltello non ha la laureola la quale è data in segnale a' maruri L' aitre due corone , che noi abbiamo , sono quelle , che si danno solamente a' vergini, e dottori, acciocche sieno conosciuti dagli altri. Allora io lo domandar, e duss: Signore, chi se' tu ? e que rispuose : lo sono lovanni Batista, il quale sono disceso quaggiu a te per si-gnificarri la gioria di Girolamo, la qual fa', che al postutto tu l'annunzi alle genti; e questo voglio, che tu sappi, che l'onore, e la reverenzia, che si fa in singularità a ciascuno Santo , da tutti è ricevuta ; e non ti pensare, che tra noi in Cie-lo sia invidia, com' è nel mondo, nè che l' uomo ami di si-gnoreggiare l' altro, ne soprastare, come gli uomini del mondo ma ner la smisurata carità. che hanno l' anime beate in somma unità di dilezione, ciascuno è così licto della gloria dell'altro, come della sua propria. Ancora pin : Qualunque fra noi è il maggiore , vorrebbe , che il minore gli fusse iguale, o maggiore, perciocche ranto hanno bene, quanto veggono in molta gloria l' uno l' altro; e co-aì il minore è contento della gloria del maggiore, come l' a- iamo, sicuramente magnifichia-

vesse egii medesimo, e non ia vorrebbe avere in se, dovendo mancare a quello, che ne ha più di lui, anzi più volentieri, se fosse possibile, gli darebbe della aua medesima. Onde la gloria di ciascuno per se è gloria in comunità di tutti, e la gioria di tutta la comunità è di ciascuno in singularità . E dette lo predette parole tutta quella santa compagnia si partì , ed io svegliato dal sonno, aubito sentiti in me tanto riscaidamento di perfetta carità, che mai più non n'avea tanta sentita; e da quell' ora instanzi in me non sentii alcuno movimento d' invidia , ne di superbia , ne di arroganza , ne d' essi vizi alcuno pensiero ; e di cio Iddio m' è testimonio, il quale sa ogni secreto, e tutte le cose inuanzi che si facciano; che per la detta visione a me rimase tanto fervore di came rimase canto tervore di ca-rità, che più mi rallegro del-rità che più mi rallegro del l'aitrui bene, che del propio mio, e più desidero d'essere sottoposto ad altri, che di signoreggiare ; e questo e detto non per acquistare fama di lode, ma perchè non si pensi che questi sieno siccome molti sogni vani , pet li quali spesse volte la mente nostra è bef-fata; e nondimeno anche sappiamo, che Dio per sogni ha manifestati grandi, e secreti suoi musteri . Adunque magnifichiamo le sue operazioni, perocchè tutte sono perfette, e in loro non vi può essere nulla ini-quitade, ed il santo auo GiroDI S. GIROLAMO.

mo , imperciocche io sua vita re , perocche con ogni devooperò magnifiche cose , e così in Cielo l'anima sua riceve in Cielo somma beatitudine, e simil-mente in questo mondo Iddio l' onorifica in belle appariaioni, e in molti miracoli, che ha mostrati alla sua fine per lui nuovi , e laudabili ; per la qual cosa è da avere in gran reverenza, e timore, e onorarlo per la sempiternale gloria a lui da Dio concedut a . Adunque magnifichiamio , imperciocche egli è maggiore, che noi non siamo sofficienti a lui laudare ; e ma-nifestisi per voi a tutti li populi la magnificenzia della sua gloria , e nullo si maravigli , perche noi così lodiamo colui . che Dio ba tanto magnificato . e non si pensi nullo per aggua-gilare Girolamo al Batista Giovanni , e agli Apostoli in san-tità , e in gloria , di fare loro ingiuria , perciocche egiino de-, se fosse possibile , di siderano darli della loro gloria, e san-tità. La sua gloria, e beatitu-dine è loro, e simile la loro è sua ; e con è , che l'onore, e laude, e reverenza, che noi facciamo al beato Girolamo, la facciamo a ciascuno di loro, e quello, che sceveratamente si fa a Girolamo , a tutti si fa . Adunque se tu desideri d'onorare iovanni Batista, e gli Apostoli . onorando Girolamo , ch' è iguale a loro, a tutti fai onore. Però cessi ogni timore a chi l' ha, che Girolamo è iguale al Batista, non dico, ch' egli sia maggio-

zione, e reverenza contessiamo, che nullo fu mai maggiore . Questo mio sermone insofficiente bo compiuto, banch' io sia vilissimo , e quasi nulla ; nondimeno con gran devozione , e re-verenza l'ho fatto , e a te , venerabile Padre , il mando con puro cuore , e con grande affic-zione d' animo divoto , pregandoti , che le mie povere paroluzze del mio piccolo ingrguo, e della mia poca scienzia a loda-re la grandezza di Girolamo, tu le legga, non quelle deridendo, ma comportandole con animo di debita carità ; e in quello manco, cb'ho commesso di non sufficiente laude rondere a sì fatto Santo, impolle alla mia losofficienza, e alia brieve pisto-la, e alia ismisurata profondità delle sue innumerabili cose, imperciocche certamente le lingue tutti zii uomini terreni non sarebbono sofficienti a rendergli debite laude . O venerabile Pa-dre, priegoti, che abbi memo-ria di me peccatore; e quando tu ti ritruovi in quel luogo, nel quale si riposa il sacro corpo dello escelientissimo Girolamo, mi raccomandi a' suo: santi prieghi , imperciocchè nullo dubiti , che quello, ch' esso Girolamo vuole, da Dio pienamente e

Quì finisce la predetta pistola di Santo Agostino Vesco-vo , ch' egli mando al Beato Cirillo Vescovo di Gerusalem . Incomincia qui la pirtola , cis l' predetto Cirillo mandò al predetto Santo Agostino, di certi miracoli di Santo Gerolamo Dottere.

A L venerabile solenne uomo degli altri Vescovi , Ago-stino Vescovo , Girillo Vescovo di Gerusalem , e servo infi-mo di tutti i Sacerdoti . A volere seguitare i vestigi di colui . la cui santità in terra contimuzmente risplende, ciob del beato, e glorioso Girolamo, la memoria del quale sarà per benedizione sempiternale; del quale quanta sia la sua escellenzia tu lo conosci, spezialmen-te ne suoi costumi, a dottrine; e del quale intendo parlare, benchè per tutto sia reprobo, e indegno, e più certo reputo, che in me sia audacia , che dovuto sia di tale magno, e venerabi-le nomo trattare : ma impertanto mi muove l'amore, ch'io t'ho, a scriverti di certi suoi miraco-, i quali sono inauditi , e mirabili , i quali Iddio ha mo-strati per lui magnificare , e gioriare nel mondo, e dimo-strarlo giorioso a ogni genera-zione, i quali spero, che ti saranno consolazione a udire, e a lui gloria, che mi fa trascorrere a narrare quello , di che io non mi sento sofficiente. Ma impertanto confidandomi nelle tue orazioni , comincerò a dire, secondamente che la tua deconcederà per sua grazia , e le molte cose m' ingegnerò d' ab-

L venerabile solenne uomo breviare quanto potrò. Non mi euro troppo di narrarti la mia visione molto maravigliosa, che io ebbi nel di della sua gioriosa morte , imperciocchè quel Reverendo uomo , la cui me-moria non si vuole dimentica-re , cioè Eusebio nobile di Chermona suo discepolo , nel quale risplende la santità del suo Maestro, e tu ben conosci la sua dottrina , e la sua sa-pienza , ed escellenaia , e il quale seguitò nella celestial patria il suo predilettissimo, e Maestro Girolamo, dopo lul due anni partendosi di questa vita misera , secondamente che si dimo-stra per li suoi aperti miraco-li , de quali intendo qui appiè trattare , esso Eusebio scrisse per mie lettere la morte di Santo Girolamo al venerando Pa-dre Damaso Vescovo di Portuensia , e a Teodonio Senatore di Roma , e a Severo sue fratello , e alla santissima don na Eustochio, e a te, e a molti altri , i quali non è al presente necessità nominare ; sicche sappiendo , che tu sai le detre cose , non curo quì più signifi-carleti , ma solo intendo dirti de' suoi miracoli , i quali contiquo non cessano di spandersi , vozione richiede, e Dio mi secondochè la tua devozione addomanda , e in prima ti vo' dire d' Eusebio santissimo predetto .

#### Miracoli del glorioso Santo Girolamo.

Dopo la morte del glorioso Compiuti tre di in digiuni , ecta di reila tra Greci, la tendi cosa maravigilosa, e losa-quale pervenne infano a Laci-dica; la tendi cosa maravigilosa, e losa-ni, la quale si siorzava di nifestameno: provare con false zarional l' anime de beati si doveano un' aitra volta ricongiugnere co' corpi anzi il di dell' universale giudicio, ed etan private versale guacto, ca etan privace della visione, e conoscimento della divinità, nella quale sta tutta la beatitudine de Santi; e dicevano, che il anime de dannati insino a quel di del giudicio non erano per pene termentate, e si ne asseguavano questa, ragione : come l'anima insiememente coogiunta col corpo , pecca , e con merita col corpo di ricevere i premi , ovvero le pene; e se con fosse , seguiterebbe , che Purgatorio non fosse , pel quale l'animo non fosse, nel quale l'anime che noo aranno fatta nel mondo penitenzia de loro peccati, si purgano, e così non si pur-gherebbono. La quale pestifera setta multiplicando, noi Cattolici io tanto dolore incorremmo, che c' era tedio il vivere . Per che c' era tedio il vivere . Per la qual cona pregai tutti i miei compagni Vescovi , e altri uomini Cattolici , che stessono in orazioni , e in diguni , pregando Dio , e Santo Girolamini Cattolici , che stessono in mattina tutti insteme vi riqui-orazioni , e in digiuni ; pre- naute , conì i Cattolici , come gando Dio , e Santo Girola- qua della setta presso al Pro-mo, che sopra ciò ci mandata- sepio del Signore , ove giace il sono aiuto , e consiglio , ac-tiocche la Fede Cattolica non i corpo , e tu ivi fà recate. ciocche la Fede Cattolica non i corpi , et u ivi fa recate. fosse così falsamente impugnata, che in questa notte sono morti

dilectissimo figliuolo Eusebio, il quale stava in orazione, e confortandolo, coo un benigno parlare gli disse: Noo avere paura di questa maladetta setta, pe-rocche tosto avrà fine . Il quale Eusebio ragguardaodolo, che tanto risplendeva, che e' suoi occhi quasi abhagliayano , ondo per dolcezza cominció a piagnere , intantoch' appena po-tea parlare , e sforzandosi quanto poteva , grido : Tu se' lo mio Padre Girolamo , perchè dispregi la mia compagnia ? per certo io ti terro , e non ti lascetuo figliuolo, che cotanto sempre hai amato . Al quale il giorioso Girolamo rispuose : Figliuolo mio dilettissimo, io non ti abbandonerò, confortati, imperocchè tu tosto mi seguiterai , cioè da oggi a venti dì , e insieme coo meco sarai eternal-mente io vita eterna . Va' , o annunzia a Girillo, e a tutti gli altri nostri fratelli, che domattina tutti insieme vi ragu-

سا ٦

questa città , e poi cava nel luogo, dove ponesti il corpo mio , e prendi il sacco , ehe v'è, ch'io tenea indosso, e pollo loro sopra , e di presento risusciteranno, e questo sia radice da stirpare di questa resia . B allora detto ch' ebbe questo . disse; A Dio ti raccomando, e spari via . Fatto che fu dì , il venerabile Eusebio venne a me , ch' era allora in Beleem , e si mi narro tutto ciò , ch'a-vea veduto , e udito del besto Girolamo, onde a Dio, e a lui rende molte grazie ; e raguna-ti tutti i Cattolici nel predetto Inogo, dove il nostro Salvatore nacque per nostra salute della intemerata Vergino Maria , e essendo nel luogo, dov' era se-poito il corpo del beato Girolamo , e fatto recare i predetti corpi di tre uomini , ch'erano morti la notte, essendovi presente molti di quella maladetta setta ( maravigliosa cosa è la miscricordia , e la dispen-sazione di Dio , la quale usa con gli uomini , e per nuovi modi aiuta coloro , che in lui lianno speranza!) quegli Eretici se ne faceano beffe, non avendo fede nella poteonia, e ma-gnificenzia di Dio. Ma ralle-grisi ogni fedele Cristiano, e canti a Dio con voci gioconde, perciocche noi ricevenuno la sua nusericordia nel mezzo del suo Tempio. Appressandosi il venerabile Eusehio al corpo morto di ciascuno per se , inginoc-chiandosi , stese le mani verso il

Cielo . e tutti udendolo , oro,

T e disse queste parole : O Iddio , al quale nulla cosa è impossibile , ne grave , il quale solo tai le grandi maraviglie , e nullo di-spregi , che in te abbia speran-za , esaudi i prieghi de tuol fedeli , acciocche la tua Fede ; la quale hai data al popolo Cristiano, permanga intera, e non corrotta infino alla fine del mondo , e ancora , ehe l'errore si manifesti . Per li meriti , e prieghi del tuo glorioso , e diletto Girolamo , piacin questi corpi , le quali al tuo volere ne traesti . La quale orazione finita, toccando ciascuno de' detti corpi col sacco, il quale santo Girolamo tene-va lungo le earni , di subitol'anima ritornò in ciascuno de' detti tre corpi ; i quali aperti i loro occhi , e tutti gli al-tri segni manifestamente in loro veduti di vera vita , eglino cominciarono apertamente a dire a ogni gente eiò , che avenno veduto dell' anime beate, e le pene de peccatori dannati , le quali sostengono nello 'nierno, e quelle, che sosten-gono quelli, che si partono di-questa vita, che non fanno per-fetta penitenza di loro peccati , in Purgatorio ; e dissono ( domandandogli in , come ciò sape-vano ) che santo Girolamo gli avea menati seco in Paradiso , e in Purgatorio , e in Inferno , acciocche veggendo quello , che ne' predetti luoghi si faceva, il manifestassono a ogni persona di veduta. E disse loro: Voi ri-

tor-

GIROLAMO.

con lui riceverete vita eterna ; grandissima moltitudine di popolo fedele, e ancora di colocolo, e considerando i meriti grandi di Santo Girolamo, con grandissime voci tutti ringraaiarono il Creatore, e sì confessarono il loro errore, e tornarono al perfetto conoscimenvedi, che Dio permette alcuna volta, che la navicella della sua santissima Fede nel mare della presente vita sia percossa dall' onde,cioè dalle lingue de' rei uomini; ma non la lascia affondare . Per la qual cosa ti priego, che tu sie di forte animo, combattendo valorosamente, e non temere di disputare con magnanimità co' persecutori della Fede ti miracoli di Santo Giroladi Cristo, e non temere di po- mo.

secolo a' vostri sere perire sotto l' alie di tancomi, e però fate penitenzia to pietoso, e poderoso Padre de' vostri peccati, imperocche il quale mai non abbandona i in quel dì, ed ora, che l' ve- prieghi de giusti suoi fedeli, nerabile Eusebio ne verrae in che sono farti con puro animo, Cielo, voi da capo morrete, e e perfetta speranza; che se co-se averete fatto bene, insieme sì non sono fatti, dovuto non è, che debhiano essere esauditi, e la qual cosa fecione, secondo- simile quando gli domandiamo che più innanni io ti dirò. Pat- cose inlecite, e non dovute; e to questo così aperto miracolo, imperciò gridiamo a esso Dio non tanto colla bocca, ma con tutto il cuore, quando siamo ro, che difendevano quella set- affitti in alcuna aversità, pre-ta, veduto si manifesto mira- gandolo, che ci sovvenga, secondoche sa , che dee essere lo nostro meglio ; ed esso, che ci signoreggia , e che sa , e può tutto, continuamente ragguardandoci con gli occhi della sua pietate, non ci lascerà tentare oltre narono ai peristro commune de la commune de stro proponimento , ritorniamo alle cose già incominciate . Hai audito come i tre morti sono risuscitati , i quali in quel dì , e ora , che il venerabile Eusebio passò della misera valle di questa vita, essi similmente mostrono ; ora ti voglio dire della morte del venerabile Ensebio ; poi seguirò di dirti di mol-

# Come il Beato Eustbio passò di questa vita .

VEnendo il di , il quale re di questa vita , ebbe inna v come detto è a dietro , ai tre di grandissima febbre , il glorioso Girolamo predis- e volendo seguitare la norma se nella visione al beato Eu- del suo maestro, e padre glo-schio, ch' egli si dovea parti- rioso Girolamo, si fece porro ignuignudo in terra agli suoi fratelli , e confortò ciascheduno de' suoi frati in singularità con benigna consolazione, e ammonigli , che permanessero nell'a-more di Dio ; e fecesi recare sacco , che santo Girolamo ai vestiva, e fecelosi porre ad-dosso, e disse loro, che come fosse morto, seppelissono il suo corpo nella Chiesa, dov' era sepolto il corpo di santo Girolamo suo maestro; e poi si comunicò del Santissimo Corpo di Cristo, a lui raccomandandosi con gran devozione, e a santo Gi-rolamo, e perduta la loquela, e il vedere, stette così tre dì. E gli frati standogli d' intorno lessono il Saltero , e la Passione di Cristo, e molte altre sante cose. Al certo io racconto a tutto il mondo una grandissima paura, che nel dì, che esso mor), due ore anzi, che quella beata anima si partisse dal corpo, esso sece si terribili atti, che i Monaci, che gli erano d' intorno spaventati della paura, tutti caddono in terra, perciocch' egli travolgea gli occhi terribilmente , e simile la faccia , e gridando colle mani giunte , e cussi levandosi a sedere , di ceva con crudeli voci . lo nol farò , io nol farò . Tu menti . tn menti . Dopo questo si gittava colla faccia in terra, gri-dando, Atatemi fratelli miei,

Non vedete voi le schiere delle dimonia , i quali si sforzano di soprastarmi ? Ed egli dissono , che vogliono eglino, che tu facci ? perchè dicevi tu , io nol farò ? Ed egli disse: Voleano , ch' io bestemmiassi Iddio , però io diceva , io nul farò . E quelli lo domandarono : Pa-E quelli lo domandarono : Pa-dre, perchè nascondevi tu la fac-cia in terra? ed egli disse : Per non vedere il loro aspetto , il quale è tanto orribile e sozzo , che tutte le pene di questo mondo sono niente a petto, che loro vedere. E dicendo queste parole , da cspo co-mincio a fare i predetti atti ; e gli Frati, ch' erano presenti, sbigottiti di paura, e di dolore, stavano come morti, non sappiendo, che si fare; e Iddio, il quale è benigno, e maraviglioso nella sua Maiestà , e glorioso ne' suoi Santi, e molto miserlenrdioso verso coloro, li quali il temono, e mai non gli ab-bandona nel tempo della necessità ; venuta l' ultima ora del suo passamento, il glorioso Girolamo ivi gli apparve , e be-nignamente il confortò ; per lo cui avvenimento subito tutta quella infinita turba di dimonj sparì , e andarono via , secon doche più di que' Monaci vid-dono visibilmente per divina dispensazione, e così chiaramente ciò testificano ; ma quedando, Atatemi Iratelli muet, mente cuo testineano; ma que-ch'lo non perisea. La qual co- sta è ancora più pruova di sa veggendo i Monaci, lagrimano-do, e tremando, si il domanda- no d'intorno, udirono dire qua-rono, dicendo: O Padre no-ste voci, cioè, ch' Eusebio dis-tro, che hal' Ed egi inipunco: se: O venerabile Padre, vieni,

per-

DI S. GIROLAMO.

al quale subitamente , udendo obandonerò mai, conciossiacosachè molto t' amo . La qual voce udita , poco stante il ve-nerabile Eusebio spirò ; nella quale ora quelli predetti tre uomini risuscitati morirono , e

perche ti se' tanto indugiato ? pensomi , ch' eglino n' andaro-al quale subitamente , udendo o- no con Eusebio alla celestiale eni gente , una voce rispuote : gloria , imperciocche in quelli Figliuolo aspettami , e non te- venti di dopo la loro resurremere , perocch' io non t' ah- zione , che vivettono . feciono zione, che vivettono, feciono tanta penitenzia, che io non dubito, che sono beati. Non si dee tacere per nostra utilità quello, ch' io udi' da' predet-ti tre uomini risuscitati.

Di molte cose , che i predetti tre uomini risuscitati disseno .

IN que venti dì, che i predet-ti tre uomini vivettono, io m' ingegnai d' usare con loro quanto pote', e molte cose se-grete mi disono dell' altra vica, la quale aspettiamo dopo. questa brieve , e mutabile ; e per desiderio , ch' avea d'udir-, stava alcuna volta con uno di loro da terza infino a vespro ; e henche molte cose udissi da loro, pertanto al pre-sente per cagione di hrevità so-lamente ne dirò alquante, e l'altre lascerò. Una volta addivenne, che giugnendo me al-l' uno di loro, il trovai duramente piagnere, e per nullo modo il poteva racconsolare, e in fine io il pregai , che mi dicesse la cagione di questo suo pianto ; e di ciò domandandolo per più volte , non mi rispondeva : di che io importunamente lo strinsi , che il mi dovesse di-re . Infine rispuose , e disse : Se cu sapessi quelle cose , ch'io

gll dissi : Pregoti , che mi di-chi quello , ch' hai veduto . E quegli un poco tacette , e poi esso mi disse : Oh! chente , e quali ti pensi , che sieno le pene , e' tormenti , che sostengono non solamente i dannati , ma eziandio que' del Purgatorio ? Allo-ra io gli dissi : Dimasi , puómi dare di ciò nulla figura , onde ie potessi meglio comprendere coteste cose incerte, che te narri? Ed egli rispuose : Tutce le pene , e' tormenti , e af-flizioni , che si possono immaginare in questo mondo . spetto di quelle sono sollazzi , e non è nullo , che sapesse che sono quelle pene, che non pren-desse piuttosto di volere in questo mondo essere tormentato insino alla fine del mondo con tutte le pene , che da Adamo in qua banno sostenute tutti gli uomini, che stare un mi-nimo di nello nferno, o in Se cu sapessi quelle cose, ch'io Purgatorio, exiandio con una ho gia provate, sempre avresti ca-gione di piagnere. Allora io no; e però la cagione del mio pianpianto oon è per altro, se non per paura , ch' 10 ho di quelle pene , le quali giustamente sono date a' peccatori . Onde sap-pierido , com' io ho peccato contro al mio Iddio , e so , che io lui è somma lustizia, non dubito, ch' io sarò punito come gli altri, e questa è la cagio-ne del mio pianto; che per certo se tu conoscessi quello , che conosco io , forte ti maraviglieresti , se io non piagnessi O miseri gli uomini , che sono sì acciecati , che non si pensano di mai morire , e con tanta sicurtà sempre offendono Iddio, non curandosi di scampare di si terribili, e crudeli pene! Udi-to ch' io ebbi questo, fu' tocco d'un dolore sì smisurato, che appena potea parlare . Poi gli dissi: Or che guai sono quegli, che tu mi dii! ma priegoti, cae tu mi dii I ma priegoti, che tu mi dichi, che dificren-za ha delle pene dello 'nteren-a quelle del Purgatorio . Ed e-gli mi rispuoso: Ninnz dificrenza non v'ha, perciocche tanto soco grandi le pene del Purgasooo grandi le pene del Purga-torio, quanto quelle dell' in-ferno; sola una cosa v' è, la quale si può dire; che però vi abbia grande differenza, che quegli d' Inferno non aspettano , che le loro pene abbiano mai fine , ma sì accrescimento di pene , cioè nel di dell' universale iudicio, quando insieme i propri corei coll'anime sarantormentati ; ma que' di Purgatorio sono a tempo , perciocche purgati che sieno, cia- delle pene de' miseri dannati, scuno secondo la sua colpa, esco- che benechè tutte l'acime

no indi , e vanno a quegli înfiniti gaudj . Allora io dissi : Sono in Purgatorio a tutti dati iguali tormenti, o havvi diversith? Ed egli mi rispuose : Diversi vi sono, minori, e maggiori secondo la quantità de' peccati; e così similmente in vita eterna l'anime beate secondo i loro meriti , contemplano la divina bonth , io che sta tutta la loro gloria, e ciascuno è conteoto della sua gloria , e non ne può più desiderare, ne volere . che s' abbia , avvegnadioche non sooo iguali in gloria, percioc-che l'uno possiede maggiore gloria, che l'altro, secondo-che più hae operato. Ma se per questo na scesse alcuna ammiramone, che i Santi possano avere maggiore beatitodine l' uno, che l'altro, de'quali solo esso Iddio è conoscitore, e donatore, nel quale mai non potè essere di versità; assai è manifesta la solu-zione del dubbio. Conciossiacosache la divina contemplazione, e conoscimento, ovvero intendimento d'esso Dio sia per merito di gloria in ciascuno Santo , può essere micore , e maggiore secondo le sue operazioni; e imperció benchè tutte l' soime beate veggano Iddio nella sua propria essenzia come egli è, e conoscanlo vera-mente, nondimeno d'essa vedu-ta, e d'esso conoscimento riceye più l'uno, che l'altro mag-giore, e minore gloria, ac-condoche ha meritato. E così è

di que'che sono dannati al- si disporrebbe phittosto a gic-

l' eterna dannazione, sieno in inferno, nondimeno ciascuna riceve pene, e tormento, se-condoch' ha messo mano a più peccati; e sappi, che grande dis-ferenza è quella delle pene, che sostengono i Pagani da i dannati Cristiani, perocchè troppo sono maggiori quelle de falsi Cristiani i e ciò è sinsta cosa, perocchè i Cristiani hanno ricevuto la grazia del vero conoscimento di Dio, e noo l'hanno seguitata, ed eziandio non volutosi ammendare de' loro peccati; e udendo tutto di l'ammaestramento della santa Scrittura, sì l'hanno reputata in vano. Allora io gli dissi: Tu mi di' cose in gran tremore, e molto sarei contento , che questo si conoscesse, e credessesi per tutte le menti umane, acciocche i rei per paura di tante, e tali pene si rimanessono delle male operazioni, non voglien-do per ausore di tanta cloria rimanersene. Ma io anche ti priego, che tu mi dichi quel-lo, che ti adivenne in quelpunto , che la tua anima si parti dal corpo. Alla qual cosa mi rispuose, e disse: Venendo l'ora della mia morte, subito ap-parve nel luogo, dov' io giaceva, tanta moltitudine di spiriti maligni, che animo non potreb-be pensare, de' quali lo loro aspetto era tale, e sì orribi-

Tom. IV.

tarsi in un gran fuoco, che sostenere di guardargli per ispa-zio d'un batter d'occhio; i quali, venendo a me, tutte l'operazioni, ch' io commisi mai contra Dio, le mi recarono a memoria, dicendonii: Non avere più oggimai speranza della misericordia di Dio, il quale hai cerco sappi, che se non ch'essa musericordia di Diom'atóe, io a jutò non avrei potuto resistere contro a loro , e imperò il mio spirito per divina grazia è aiutato . Alle loro parole poco assentiva; e subito pervenne ivi il glorioso Girolamo accompagnato da moltitudine d'Angeli, risplendenti sette cotanti più, che lo splendore del sole, e benignamente mi confortò, e poi disse a que maligol spiri-ti, i quali mi aveano così scan-dalezzato: O spiriti d' ini-quitade, e d' ogni male operatori, perebè siete venuti a co-stui ? non sapevate voi . ch' io

il dovea atare? Di presente vi partite, e lasciatelo, e le vostre insidie si dilunghino da lui quanto è dilunge l'oriente all' occidente. E come ebbe così detto loro , subito tutti si partirono con grandi strida, e crudeli urli, Allora Santo Girolamo disse a una parte di cuegli Angeli, ch'erano con lui; Rimanete qui con costui, e non le, che la pena , che mi git- vi partite ininoattantoch' io tarono pure a vedergli , non torni . E partissi suhito con si potrebbe dire , no immagi- tutti gli altri Angeli ; e gli Annarlo, per tale che l'uomo geli, che rimasono io mia guar-

dia, benignamente mi confortarono dicendo: Non temere, sta' coll'animo forte, e confidati, e spera di Dio, ed egli ti donerà della sua grazia, sicchè nullo inimico ti potrà ouocere. E così stando, venuta l'ora della mia morte, il Beato Girolamo ritornò, e giunse insul sogliare dell'uscio, e disse con gran velocità : Venitene . Allora subito la mia anima si partì dal corpo ; e quanta fosse la certezza, e la gravezza, ch'io senti' al partire la mia anima dal corpo, col potrebbe comprendere mente umana, e eziandio io noi potrei credere, se io noo l'avessi provato; che io ti dico, che se tutto lo 'ntendi-mento umano fosse in uno spirito, e pensasse qualunque pene, o tribulazioni potessono essere, nulla sarebbe a rispetto del dolore, e angoscia, che sente l'anima in quel puoto che si parte dal corpo; e così parlando era già presso a sora . Per la qual cosa sopravvenne caso necessario, che a me convenne partire, onde nol pote' domaodare di quello, che gli adivenne dopo la morte. Ma perciocch' io molto desiderava di ciò sapere sopra ogni altra cosa, il seguente di andal agli altri due predetti suoi compa-gni per udire da loro della predetta materia, desiderando da loro queste cose udire ner più chiarezza, avendo la testimonanza di tre uomini, sicchè con più fermezza la potessi publicare . Ora volcodomi essi

l'altro avea udita, come di so-pra ho detto, dissi loro: Beochè queste cose sieno utili , a me non è bisogno più d'udir-le , perocchè i vostro compagno me l'ha dette; ma quelle cose, che ivi adivennono dopo la morte, vi priego, che mi dichiate. Alla qual domanda rispuose l'uno , e disse : O Cirillo , pure ieri udisti di queste cose ; perchè ne domandi tu piùe i non sono queste cose possibili, che voglio , che sappi , che nol l'avemo vedute chiaramente . Tu sai bene, che tu hai ani-ma; ma perciò non sai, che cosa si sia, e così anche credi, che Dio sia principio saoza fine, dal quale procede ogni cosa, non sai però come si sia fatto, perocchè non si può coooscere per nol, mentrechè siamo lo questa carne corruttibi le, se non per similitudine, e a modo di specchio, e così gli . E così sono molte cose manifestissime , che per natura non si possono intendere per difetto del nostro poco intendimento: or come intenderemo le cose invisibili celestiali , e spirituali , le quali sono impossibili al nostro conoscimento? Ed io allora gli dissi: Vero è ciò, che dici, nondimeno ti priego, che mi dichi ciò, che sai. Ed egli mi disse : lo ti dirò ciò, che desideri, e poco, perocchè non posso; ma sappi, che quegli il sanno, che l'hanno provato, e pruovano, ed essi ne posso-

1

narrare della materia, che dal-

DI S. GIROLAMO.
ossooo rendere testimonianza, niuno modo pot che come tu udisti, ieri l'ani-ma mia quando si parti dal corpo, sanza modo intollerabili pene sentì, e subito io un bat-ter d'occhio fu portata nella presenza di Dio per essere giudicata; ma come, e per che modo questo fosse, noi so conoscere; e al certo non è da maravigliare, perciocch'i sono ora grave per la carne, e allora era sanz'essa; e vedendomi ivi nella presenza di quello sommo Giudice, ebbi paura con tremore grandissimo, dubitando della sentenza, che contra me desse. Guai agli uomini mortali, che nol vogliono credere , perchè tuttodì l'odano dire, che per certo se peosassono, siccome è in verità, quane quale è il terrore dell'anima peccatrice in vedersi innanzi a tale, e sì sommo Giudice, per certo non peccherebbono tutto di , come fanno . Miseri a noi! tutto il tempo della vita oostra non cessiamo di peccare, e non consideria-mo, che Iddio tutti ci vede, e come l'anima giugne ionanzi a lui, tutti gli peccati, che ba commessi, gli mostra aperta-mente per infino al minimo vano pensiere. Or pensa in che terribile paura, e tremore noi eravamo, vedendoci così com-presi dalla nostra coscienza, e sì dalla moltitudine delle demonia, che ci accusavano d'essi nostri peccati, dichiarando il tempo, e'i modo come commessi gli avevamo, sicchè per

dire. In quanto tremore, e paura grandissima stavamo aspettando la sentenzia del giustissimo Gudice, dire non si po-trebbe; e dall' altra parte pareva , che gli nostri peccati gridassono vendetta , sicchè nullo rimedio per noi non era, se oon, che il Giudice \* piuvicas- \* publise la sentenzia. E così stando, casse suhito sopravvenne il glorioso Girolamo risplendiente d'à somma clarità, accompagnato dal Beato Giovanni Battista, e dal sommo Priocipe degli Apostoli Messere San Piero, e da moi-titudine d'Angeli. E giugnendo dinanzi alla sedia del Giudice, impetrò da lui spazio di tempo , che sostenesse sospess la nostra sentenzia, dicendo, come noi l'avevamo avuto in singuiare divozione, e reveren-za, e anche perocchi era nocessario per istirpare il predetto errore, onde gli fu conceduta la detta grazia; e allora esso ci meno con seco, e sì ci dichiarò tutta quella gloria , che hanno quell'anime beate , e tutte le loro in:stimabili , e perpetuali beatitudini , accioc-chè noi di ciò potessimo rendere chiara testimonanza; e simigliantemeote ci menò nel Purgatorio, e nello 'nferno, mostrandoci ciò, che v'era, ed eaiandio volle, che noi pro-vassimo per isperienza di quelle pene. E fatte tutte le pre-

dette cose, venne l'ora, come detto è, che'l venerabile Eu-

sebio tocco i nostri corpi col

niuno modo potevamo contrad-

14cco, che Santo Girolamo si vestiva ; di che Santo Gicolamo ci comandò, che noi cor-nassimo al mondo a' nostri cotpi, comandandoci, che noi dovessimo rendere testimonanza di queste cose vedute, e promettendoci, che da ivi a venti di , se noi facessimo debita penirenza de' nostri peccati commessi, ne andremmo insieme col beato Eusebio a vita eterna, il quale allora egli , e noi dovrem morire. E così come ci ebbe dette le predette parole, le nostre anime furono congiunte con questi nostri corpi; e perciò cer-tamente dico a te. Augustino mio carissimo, che pensando sopra le dette cose udite, gran paura, e terrore è da avere di tanto, e sì grave pericolo; e per certo se gli uomini mortali, i quali discorrono con tanta sollecimidine procurando le terrene cose, e non curando di offendere Iddio, queste cose credessono e non fossono accerati dall' amore d' esse come 'in tanto pericolo si lascerebbono incorrere ? dand' io mi penso , che per questa cechità molti errano; che se queste cose, che udite ho da costoro, le quali mi sono più certe, e chiate . ch'altra cosa, le sapessono, e credessono, se non fossono al tutto accecati, si dovrebbono guardare di non venire in tanto e sì grave giudicio pet sì vane, e brievi cose. Ora udendo, secondoche pet le tue lettere mi scrivi , come di quà intendi d'essere di presente; non vo-

glio di queste cose più dirti, na allora ti dirò a bocca ogni cosa più distintamente. Ma ritorniamo a dire della sepoltura del venetabile Eusebio, per seguitare poi i miracoli, che già di sopra ho incominciati . morte sua, e de' sopraddetti tre uomini, il più brieve, che bo potuto tel' ho significato. Restano a dire certe cose, che mi penso, che ti piaceranno. Dopo 1a morte del predetto venerabile Eusebio molti miracoli fece Iddio pet lui , per mostrare come la sua santissima vita gli era ac-cetta, de'quali al presente per abbreviare il mio dire, solo te ne dirò due. Fu nno Monaco del loco Monasterio, il quale perde il vedere per molto lagrimare, e per soperchio veg-ghiate; toccato ch' ebbe col-la sua faccia il venerabile corpo di Eusebio, di subito riebbe perfetto vedere. Porrando noi a seppellire lo predetto veneta-bile corpo, sì ci scontrammo in uno, ch' era indemoniato, e di subito fu liberato. Lo quale corpo noi con ogni reverenzia seppellimmo allato alla Chiesa, nella quale era sepolto il santissimo corpo di Santo Girolamo, e così ignudo, come il suo Maestro; nel cimiteto della qual Chiesa futono sottetrati i pre-Chiesa tutono sottetrati i pre-detti tte uomini, i quali mori-rono in quel di, e ora, che 'I beato Ensebio. E qui fo fine di più dire delle sue cose; ma seguiterde de' miracoli del san-tissimo Girolamo.

#### Narrazione di molti miracoli di S. Girolamo.

lamo, per fare una corona bellissima come di belli fiori, sì dirò de'suoi miracoli certi, i quali saranno a sue laude, nostra salute, e di coloro, che dopo noi verranno. E'l primo fia di quel pessimo Eretico Sabiniano, il quale tu conoscesti . Il predetto Sabiniano fu veramente autore delle resie; e iofra l'altre poneva, e affer-mava, che in Cristo furono due voluntadi, e approvava come alcuna volta si discordavano insieme; e a confermazione di ciò, per ciò provare, allegava quel, che è scritto nel Vange-lio, che Cristo disse: O Padre mio celestiale , s'essere può , passi da me questo calice della passione; e qui su formava sue false ragioni, e inestricabili, di-cendo, come l'una volonta voieva morire, l'altra no; e così la passione fu importuna; e diceva, come Cristo volle assai cose, le quali non ebbe; e per questa resia sì ci ba resi dolorosi, che non si potrebbe dire : imperocche questo serpente pestifero, e lupo rapace vestito di pelle di pecora, pervertiva il popolo a noi commesso; e per mostrare maggiore efficacia della sua retade, compuose un libro , provando per molte ra-gioni in questa sua falsa oppi- co, e ripreselo dicendo : Onde Tom. IV. F &

Posto nel prato fruttifero, e nione; e acciocche noi gli des-priocondissimo, cioù de mismo piu fede, lo intitolò in San-racoli, e fatti di Santo Giros to Girolamo. E venendo a noto Girolamo. E vegnendo a no-tigia a noi questa falsitade, asp-piendo noi, come Santo Giro-lamo, poco innanzi che morissc, fece una pistola in distruzione di questo errore , to invitai il predetto Eretico co' suoi discepoli, e tutti coloro, che a questa iniquitade si accostavano, in un di di Domenica in una Chiesa in Gerusalem per disputare sopra questo iniquissi-mo errore; nel quale di ragunati coo tutti i miei compagni Vescovi , e molti altri fedeli Cattolici , e simigliantemente dall' altra parte il predetto Eretico co' suoi discepoli malvagi, cominciammo a disputare sopra il predetto errore, e cominciando all' ora della Nona, perdurò infino a Verero, opponendo contro a nos si predetto Eretico, e allegando quel libro , il quale egli aves fatto, e intitolato di Santo Girolamo, Onde Silvano, venerabile Arcivescovo di Nazaret , non potendo sostenere l' ingiurie, che quegli faceva a Santo Girolamo, al quale portava tanta divozione, e reverenza, che ciò, che faceva, nel cominciare, diceva, Al nome di Dio, e di Santo Girolamo; per la qual cosa era da tutti chiamato Girolamo ; levossi ritto forte irato contro al predetto Freti-

hai tu tanta aldacia , che tu abbia commessa tanta iniquitade d'intitolate un libro di tanto errore in come di Santo Girolamo? Onde infra loro fu grande contenzione, per tale che concorsono in dire l'uno all' altro grandissimi vituperi . Alla fine amenduni di coocordia s'obbrigarono, che se dall'ora infino al seguente di a ora di noos Santo Girolamo di questo non mostrasse chiaro, ed aperto miracolo, fosse mozzo il e se oe mostrasse miracolo, fosse mozzo al predetto Eretico . La quale determinazione così collegata , ciascuno ritornò a casa sua; e noi tutti stemmo tutta quella notte lo orazione , pregando Iddio, che ci mandasse del suo aiuto in questo bisogno, il quale sempre soccorso coloro, che io lui hanno per-fetta fede, e speranza, e nella sua sapienzia non è numero. Venuto il di, e l' ora, quello Eretico veone nella Chiesa co' suoi iniqui discepoll, e per letiaia , parendogli essere vincitore, andava per la Chiesa come leone rugghiante io quà, e o là, domandando il servo di Dio per divorarlo, quasi come se in lui fosse tutta giustizia ; così stava acceso , ed era sì accecato, che noo pen ava, che Dio conoscesse la sua retà, e la verità de suoi servi non intendesse, e non estudisse il prieoon sia estandito di questo, meghi de suoi servi, e fedeli, ontitolo per gli miei peccati conde incorse nel laccio, e nel messa, e vie maggiore pena.
pericolo, io che si credetE detto questo, s'inginocchiò in

T A te fare cadece il servo di Dio. E così stando, tutta la mol-titudine de fedeli ragunati nella predetta Chiesa raccomao-dandosi a Dio, e il glorioso Girolamo soprastava , infignevasi di non udire , sic-come que', che per fare il miracolo, non dorme, e mostra di dormire per fare il miracolo maggiore, e più aperto, mostrando di non intendere le sante orazioni di quei fedele po-polo ; ed io tutto lacrimoso , e stupefatto , maravigliandomi come clo fosse, che Girolamo da noi pareva così dilungato, impertanto pure aspettava, sperando, che qualche cosa do-vesse incontrare. E alla fine non apparendo alcuno miracolo, quello Eretico cominciò a iocrudelire, e con canna tab-bia diceva, che l'ora della promessa, che Silvano avea promessa, che Silvano avea fatta, era finita, e passata, onde era incorso nella pena collegata; di che il Santissimo Silvaoo tutto sicuro, e allegro, co-me se andasse a nozae, andò al loogo della giustiaia per essere dicollato; e giunto ivi, dove si dovea dicollare, cominció a confortare li Vescovi, e turti gli altri Cattolici, che ivi erano presenti, dicendo: Carissimi. rallegratevi meco in gaudio, e non vi contristate, perciocche Do non abbandona coloro, che in lui sperano, e benche io con sia esandito di questo, métetra.

DI S. GIROL AMO. 87
serra , e disse : O Santo Girola- tito , subito il capo di goello Edicio, e di maggiore; ma per-tanto piacciati di noo guarda-re a'miei meriti, ma di soc-correre alla verità, acciocche la falsità non prenda aldacia ; e se la mia petiaione non fosse licita , priegoti , che l' anima mia io su questo punto della morte ti sia raccomandata, acciocche non perisca nelle pene, dello nferno, ma accattami grazia, sicche io sia partefice della eternale gioria. E avendo dette queste parole, inchinò il suo collo al giustizsere, pre-gandolo, che'l ferisse. Allora il giustiaiere levò alta la spuda per tagliargli il capo, e subi-to ivi apparve Sauto Girolamo, e pigliò colla sua mano la spada, vedendolo tutto il popolo, e comando a Silvano, che si levasse suso, e poi si volse a si evasse suto, e poi si volle a quello Eretico, riprendendolo forte, e dicendogli, com era sta-to ardito di comporre libri lal-si in suo nome, e minaccian-dolo, disse: Or sappi, che a te verrà il giudicio , che ti pen-savi , che venisse sopra costui , e

mo, aiutami, se ti psace, ben- retico, cade in terra sspartico ch'io sia degno di questo giu- dal corpo, come se il giustiziedal corpo, come se il giustrzie-re gliele avesse mozzo colla spada. Il quale miracolo chiaramente fu veduto per tutti quelli, che v' erano, e mara-vigliandosi, renderono a Dio, e al beato Santo Girolamo laude , e grazie , e tutti li di-scepoli del predetto Eretico tornarono alla Fede Cristiana, Or vedi quanca fu l'efficacia, e la speranza in Dio, e in Santo e im Girolamo di quello venerabi-trami le Postefice, il quale non ebbe paura di volere morire per la verità . Questo venerabile Arcivescovo veramente per questo è fatto esemplo a tutti i Cristiani. che per certo oon è vero Cristiano colul , che teme di morire per la verità. Se Cristo si dispuose per ricomperarci a morite, e per trarci dalla servirite del Demonio, e con noi suo
membra non dobbiamo temere
di morire per lo suo amore,
quando accade il bisogno; imperocche chi non combatterae costantemente, non sarà coronato della vittoria dell' eternale gloria.

#### Miratolo del predetto Arcivercovo Silvano.

F 4

subito disparì . E come fu par-

Perocche di Silvano hai u- to , del quale sono tanti testi-Perocché di Silvano nai ue o , ses dito, come detto è, tanta monj, quanti erano uomini virtà , voglioti narrare di lui nella Città di Nazaret , e di alcuno altro miracolo noo meBeleem, che ciò viddono co'
no maraviglioso, che 'i sopradloro propri occhi. Quello antidetto al mo parere per lui fatco serpente, cioè il diavolo;

il quale per la sua superbia fu eacciato dell'altissimo Cielo nel profondo della 'nferno , molto invidioso alla santita del predetto Arcivescovo Silvano, e molto commosso contro a lui per infamarlo , acciocche colo-ro , i quali per la esemplo della sua santità si rilevarono, tnrnando alla via della diritta conversione ricadessono ne' peccati per esso malo esemplo; onde prese in sè la forma del predetto Silvano una notte , e sì intrò in casa d'una nobilissima donna, la quale gia s' era ita a posare nel suo letto, e in-trando nel detto letto, il pre-detto dimonio mostrò di volere usare colla predetta donna intecitamente, pregandola, che le dnvesse piacere di consentirli . Per la qual casa la donna spaventata della paura, non conoscendo chi questi fosse, e non sapplendo che si fare , cuminciò a gridare con grandissima voce , intantoche weej oue' della ce , intantoche weri que' della casa , ed eziandio de' vicini si destarono , e trassono al letto della donna, e trovaronia forte sbigottita, e domandaronia ciò, che avea; e la donna disse, come gli era entrato un uomo nel letto, e non sapea chi e' si fosse. Ma quel dimochi e' si fosse. Ma quel dimo-nio, al gridare che fece la donna, si nascose sotto il letto per dare più verisimile al fatto ; diche que' , ch' erano ivi tratti, cercarono per la casa, e infine trovarono il maladetto, e pestifero serpente in quella forma d' uomo , che pareva

l' Arcivescovo Silvano; e vedendolo, credenda in verità, che fosse l'Arcivescovo, stupefatti tutti, e sbignttiti non sapeano, che si fare, ne che si dire, sappiendo il nome della sua santa vita, e fama; ma pur gli dis-sono: Deh perchè ti se messo a sì palese peccato è Ed egli tispunse, e disse: Male ho fac-to, vero è, che questa buona donna di ciò m'invitò. La quale risposta udendo la donna, disse lagrimando, che non diceva vero, Allora quel maladetto, per incitare più quelle persone a odio contro al Santo uomo, e acciocche più l' infa-massono, cominciò 2 parlare parole di tanta disonestà, che conturbo gli orecchi degli auditori , intantoche non le puoterono sostenere d' udire , onde enn grande vicuperio, e mi-nacce lo cacciarnna fuori del-la casa. Venuto il dì, costoro, ch' erann stati a vedere, e udire le predette cose , comincia-rono a dire , come l' Arcivescovo Silvano era ipocrito , e gridando dicevano , come egli era degno d essere arso per le predette cose, ch' egli avea fatte, e dette. Per la qual cosa tutta la Città di Nazaret fu commossa contro l' Arcivescovo. pertantoche chiunque l'udiva ricordare, il bestemmiava, Grande fu la sua pazienzia, e indizin di grande santità. Pervennegli agli orecchi a quel o innocento la fama contra a lui data di tanta sceleratezza, e non si ud) dalla sua bocca dire paro-

DI S. GIROLAMO. la d'impazienzia, no di scusasione: ma il suo cuore stette immobile, e costante, non turbandosi di taota ingiuria, e avversità , sempre ringraziando Iddio, e confessando, che que-sto degnamente meritava . O Augustino, che puntura m'è questa! che non ch' io fugga il più , che io posso le io-giurie , e' vituperi , ma ezian-dio mi scandalezzo per ogni piccola paroluzza, e desidero gli onori, e non vorrei affaticarmi, conoscendo, che vo-lendo andare al reame del Cielo, non c'è altra via, che per fatiche, e afflizioni . Admique, che poss' io quì dire, se non, Guai a me, trovandomi co-sì discordante della via, e co-stumi de' santi unmeni? Securamente che nell'altra vita mi troverrò discordevole da' loro premi . Queste sono cose da piagnere, e a me molto gra-vi. Quando considero la vita de' Santi, e la mia, certo io mi maraviglio, che udendo queste cose gli uomini, sieno si o-stinati, e non si coovertano, e seguano la via della salute Issciando le loro male operazioni; e io sono di quegli , che permangono, e noo mi correggo. So che più volte io udi' dire della bocca del predetto Silvano, che la maggiore veotura , ch' egli potesse cor-rere , e quello , che piò ama-

rere, e quello, che piò ama-va sì era, che le persone lo di-

mua, che si divolgò, e seppesi insino io Alessandria, e in pri, e per molte cittadi, e castella, e ville, e quasi era divulgata in bocca d'ogoi persona , perocchè 'l diavolo , avea commesso questo scandolo. si storzava di piuvicario quan-to poteva, ed ez andio di fare, se potesse, iscandalezzare il saoto uomo, e mai non ebbe forza d'appressaisceli al calcarno. ne al angliare della aua casa per commoverio a impazienzia. Ma Iddio del Cielo, il quale è conteoto, e vuole, che i suoi Santi sostengano grandi tribu-lazioni, per farli maggiori, e piu meritare della grazia sua . ed exiandio in questo mondo quando viene il tempo della necessità mai non gli abbandona. Compiuto adunque l' anno, che 'l diavolo per aua astuzia così avea commesse le sopraddette cose, l' uomo di Dio occultamente si parti della Citta di Nazaret, per dare luogo un poco a quella gente, e sì se ne ando nella Chiesa dov'è sepolto il glorioso corpo di Santo Girolamo, come a porto di suo refugio, e sopra la sua sepoltura si puose in orazione, e ivi stette per ispazio sevi un uomo molto iniquo, e ragguardando il santo uome, che così stava in orazione sopra quella sepoltura, conoscendolo si rivolse a lui come dragone, spregiassono, e annullassono. rimproverandogli, com'egli sot-Ora torno a proposito: tanto traeva le buone donne a lussu-si sparse, e crebbe questa infa-ria. Al quale Silvano agnello

innocente per umiltà, com era usato, godendo di quella villania, sì il pregò dicendo: Deh dimmi da capo questo fatto, che in quello si dilettava mol-to d' udrai bene dispregiare. La qual cosa mosse quel ladrone a turia , onde trasse fuori il coltello , ch' avea allato , e levò la mano per fedire con es-so nella gola l' Arcivescovo; so nella gola ed egli vedendo ciò grido : O Santo Girolamo, soccortetemi, che subito la mano di colui , con ch'egls volca fedire, gli si rivoi-\* forse se , e fedi sè medesimo , per modo che ivi cadde morto; sicchè degnamente cadde nel giu-dicio, ch' egli voieva fare al giusto uomo. E così stando, un altro pessimo uomo soptaggiunse ivi , e vedendo colui così fedito, e morto, credendo, che Silvano l'avesse così occiso, subitamente prese il coltello, e leva alto il collo per uccidere Silvano; di che anche per divino giudicio incontrò a costui come all' altro, e non essendo costui ancora caduto a terra, due altri uomini entrando nella predetta Chiesa, e veggendo il divino giudicio , avvisando, che que' mícidi avesse com-messi l' uomo di Dio; l' uno de' quali più, che l' altro in gran furia, e pazzia tutto acgran tura, opiù potè comin-ciò a gridare: O ladro, ancora se'tn fermo nella tua retà è tu costrigni le femmine a peccare carnalmente, e occultamente carnalmente, e occultamente come se degnamente l'averse necidi gli uomini? per certo, meritate. E io ingegnandomi di ch'oggi sarà quel dì, che la porre silenzio al popolo, per un

tua injouitade avrà fine . E subitamente con gran furia colla spada in mano gli corse addos-so per ucciderlo . Allora Silvano com' era usato grido: Gi-rolamo, soccorrimi. Di che a costui intervenne Il simile agli altri due, che se me uccise . Vedendo questo l' al-tro suo compagno incominciò a gridare colle maggiori voci , che poteva : Accorrete qua ogni gente, ecco Silvano Arcivesco-vo micidiale, il quale non gli basta di vituperare le femmi-ne, ma eziandio con \* suoi incantagioni gli nomini uccide . Alle quali grida , e parole molta gente vi trasse; di che qui-vi si levò sì grandi le grida, e 'i romore, che ne rintonava-no infino all' aria, e tutti di-cevano: L' Arcivescovo Silvano pessimo è degno d' essere arso ; E euesto venendo a udito a' miel orecchi, con grande tristizia, e pianto n' andai la per vedere sa inandita , e famosa cosa ; e glunto ivi , stava l' agnello infra lupi latranti, e come cani af-famati con grande rabbia, con grande umilità, e lieto come se fosse in una grande prosperirà, e niuna aitra cosa diceva, se none, lo sono degno di questo, e peggio, perciocche gravemente io ho offeso il mio Dio. E quella gente il presono, e duramente il battevano : e con tanta letizia sosteneva quelle battiture , e ingiurie , come se degnamente l' avesse meritate. E io ingegnandomi di

DI S. GIROLAMO. non v' era modo, che quanto più diceva, più s' accendevano contra lui ad ira; e avendolo preso, e menatolo fuori della Chiesa con molte logiurie, su-bito fu veduto il Beato Girolamo levare del luogo, ov' egli giaceva, con tanta chiarità di lume, che gli occhi, che 'l guardavano, non potevano sustenere tanto splendore, e tutti ci maravigliammo veggendo i raggi , che di lui uscivano . E giu-gnendo al suo divotissimo Silvano, sì gli prese la sua mano diritta, e comando con ter-ribile voce a coloro, che 'l tenevano, che il dovessono la-sciare. Il quale comandamento fu di tanta virtù, ch' innan-ai, ch' avesse compluto di dirlo, tutti spauriti perderono sì ogni vigore, e fortezza del corpo, che subito caddono in terra come morti . E in questa ora fu menata una femmina indemoniata da più uomini lerata con catene le mani, e' piedi, alla predetta Chiesa per essere liberata; che così usavano di fare per li meriti del santo corpo di Santo Girolamo , che quivi era . Onde come fu presso al sogliare della porta, la predetta indemoniata , comin-ció a gridare con voci , e ur-li terribili per lo dimonio , ch' ella avea in corpo : Misero , misero! io sono tormentato innanzi tempo per te , glorioso Girolamo . Al quale Santo Gi-rolamo disse: O spirito malvagio, partiti da questa serva di

Dio, e manifestaci, come tu falsincasti la forma di Silvano, e ti mostrasti a tutti costoro nel-la forma di Silvano. Allora quel diavolo per lo detto co-mandamento appari , sicche a tutti pareva l' Arcivescovo Silvano, e narrò tutto ciò, che avea fatto per infamare il servo di Dio, perchè tutti pi-gliassono di lui malo esemplo. E dette queste parole quel maligno spirito sparì della Chiesa rigino spinito spari centa Cincia con grandissime strida , e urla . Fatto questo , Santo Girolamo non lasciava la mano diritta del suo servo Silvano, e sì gli disse con dolci parole : Carissimo, che ti sarebbe in piacere ; che per me si pntesse fare ? E que rispuose : Signor mio , che tu quì più non mi lasci quale rispuose Santo Girolamo: Ciò, che domandi sarà adempiuto , sicuramente ne vieni dopo me . E tutto il popolo avendo ciò udito, e Santo Girolamo ito via, poi per ispa-zio d'un' ora l'Arcivescovo Silvano spiróe; onde tutti si ma-ravigliarono di sì fatte cose ravigitationo di si ratte con maipiu non udite. B udito ciò per la lettera, subito vi trasse moltitudine di gente d' ogni parte con multo spargimento di lagrime, e voci di lamentazioni , e con molti sospiri confessando tutti il loro peccato, e do-mandando perdonanza del peccato commesso contro a Silvano, e per tutta quella notte seguente la moltitudine della Venuto lo dì, con tutto il chericato, e con molta altra gen-te di Nazaret, e di Beleem con grandissima reverenzia, e onore quel peatissimo corpo dell' Arcivescovo portanino a sep-peliste nella Chiesa di Nazaret, e ivi lo sepocilizamo con grande onore come si conveniya. Restano a dire ancora molte parole, e naraviglie del

predetto Beato Silvano; perche intendo di dirti altre cose non meno utili , non mi voglio istendere di dirti più sopra' suoi fatti; ma voglioti narrare alcuno miracolo , i quali uditi avemo alcuni da testimonj degni di fede, e certi ne vedemino co' nostri occhi .

### Di due giovani d' Alessandela , che S. Girolamo liberot .

lamo , partironsi d' una Città d'Alessandria con molto avere per andare in Beleem a visitare il santissimo corpo di Santo Girolamo molto ferventi, e con gran devozione. E così andando per lo cammino smarrendo la via, arrivarouso in uno bosco, \* calpe- e non vedendovi via scalpitata nè d'uomini, nè di bestie, temendo, raccomandarsi a Santo Girolamo, che fosse loro guida . In quel bosco abitava un gran ladrone, che aveva sotto sè più di cinquecento altri ladroni, siech' egli era capo di tutti ; l quali egli tutti avea ordinati, che una parte di loro stessono in certi passi , e cos) ne stavano di loro in molti luoghi, e uccidevano, e rubavano chiunque venia loro . alie mani, e la roba portava-

etata.

L'Urono due uomini nobili, ladroni, e disse loro: Andate, e ricchissimi , i quali non e uccidete, e rubate coloro . Di presente si mossono, e anerano Cristiani, e udendo le gran maraviglie di Santo Girodaronn loro dietro , e ap-pressandosi a loro ( odi mirabile cosa di questo glorioso Girolamo! ) prima non avean vedu-ti i predetti ladroni, se none i predetti due uomini, ora veg-gono con loro moltitudine di nomini, tra' quali v' era innon si poteva ragguardare ; on-de a' predetti ladroni entrò addosso una paura, e stupore, che non sapeano, che si fare , se non di ritornarsi a dietro E così andandosene, e rivolgendosi indietro, viddono anche i predetti due uomini soli sanza nulla compagnia, come avean veduto di prima, onde si maravigliarono forte; e credendosi essere befiati , ricominciarono a tenere loro dietro , e giuch' erano accompagnati per lo no a lui. Onde passando costono a lui. Onde passando costogran

DI S. GIROLAMO. gran fretta al loro prencipe, il quale gli aspettava , e giunti a lui narrarongii il fatto com' era loro incontrato; di che egli sì gli riprese fortemente , dicendo , ch' erano smemorati , e pazzi . E subito chiamò altri dodici di que' ladroni, e disse loro : Andate con questi tre, e giugnete que' due uomini uccidetegli, e rubategli. Muovonsi i predetti xv. iadroni , e vanno dietro a' predetti due 110mini, e guardando da lunge non vidono, se non soli i predetti due uomini; ma come furono loro presso, viddongli accompagnati con quella propria compagnia, che è detto di sopra : onde si sbigottirono forte, sicche perderono ogni vigore, e fortezza e non furono arditi d'appressarsi a loro, ma pure li seguitavano per vedere ove egli arrivassono , ma con tremore grandissimo, non sappiendo, che gente si fossono. Ora avvenne, che que' due nomini d' Alessandria vedendo i predetti ladro-ni, e non sappiendo chi essi fossono, e vedendosi in sulla sera, non sappiendo in che luo-go s' albergare la notte . avvisandosi, che sieno viandanti . e non ladroni, vannosene a loro per avere da loro consiglio di

ciò, ch' avessono a fare; e veg-

gendogli que' ladroni venire ver-

so loro, veggono ch' e' non sono se non due, onde prendono vigore, e vengono loro incon-

tro , e così si aggiungono insie-

me, e salutansi; e que ladroni domandano costoro chi e' so-

no, e di qual paese , e dove vanno. E que rispondono: Nni vegnamo d' Alessandria , e di la siamo, e andiamo in Beleem per visitare le reliquie di Santo Girolamo. E in questo ragionamento sopraggiugne lo predetto prencipe di que' ladroni ; e perche venendo esso, vidde dalla lunge co' predetti due nomini quella medesima gente ch'aveano veduti i ladroni , sì gli domanda chi fossono la gente con loro ; onde quelli spuosono :'Noi ci maravigliamo di ciò, che dite , perocche poiche noi entrammo in questo bosco, nulla persona avemo veduta , nè udita, se non voi . Allora diche aveano veduto, onde gli scongiurarono, che debbano dire la cagione donde ciò dovesse essere proceduto, e se cono-scevano coloro, ch' erano con loro; ed eglino dicono , che non gli conosceano , e che altra cagione di questo non sanno, se none vedendosi arrivati come ouel bosco si raccomandarono alla guardia di Messere San-to Girolamo , ma veramente di quelle cose nulla aveano veduta; onde que' ladroni udito questo , spirati dalla divina grazia, la quale di subito spira dove vuole , disposta ogni ferocità, che prima aveano, si gittarono in terra a' lor piedi pregandogli, che dovessono loro perdonare, manifestando lo-ro lo pessimo pensiero, ch' a-veano avuto contro a loro, e sì gli sì gli menarono a loro altri compagni ladroni; e giugnendo a loro nella prim' ora della notte, i quali gli aspettavano, narrando loro ciò, ch'era loro indi venuto , pregarongli umil-mente, che si convertissono insieme con loro, diponendo ogni mal fare, e con loro dovessono andare a visitare lo santissimo corpo di Santo Girolamo. Coloro, i quali da Dio non erano ancora tocchi , sì si faceano beste di coloro , e più gli minacciarono, che se non si rimanessono di quelle parole , e proponimento, che tutti gli ucciderenhono; ma coloro avendo pure l'opinione buona, e ferma, non cessavano, che per Dio dovesse loro piacere di rimanersi da tanto male. Di che una gran parte di loro si mossono con molta furia, e impeto contro a que' convertiti colle spade in mano volendogli offendere, di che coloro invocarono il soccorso, e aiuto di Santo Girolamo, Per la qual cosa avvenne per divino miracolo, che coloro non poterono levare alto le spade, ma caddono loro di mano, onde quelli convertiti,

T 1 pregarono Santo Girolamo per coloro , che gli alluminasse , onde subito tutti si convertirono. Oh ineffabile clemenza del nostro Salvatore , per quanti modi s' ingegna di riducere l'anime a via di salute, e a co-noscimento di verità ! Questa moltitudine di questi l'adroni operatori di tanti mali, subitamente così mirabilmente mutati, e conversi tutti con altissime voci , cominciarono a rin-graziare Iddio , e 'I beato Santo Girolamo, e con gran fede, e volonta tutti si mossono per andare a visitare le reliquie sue; e passando il mare in numero di trecento uomini . e piu, e così pervennono al santissimo suo sepolero, pubblicando a ogni maniera di gente questo fatto ; e que' due uomi-ni d' Alessandria si feciono battezzare, e sì abbandonarono ogni cosa terrena, e intrarono in religione; e que' ladroni simigliantemente vennono a Ince di vera Fede, e conoscimento di Dio per li meriti di Santo Girolamo, siechè da quindi innanzi feciono perfetta vita, e laudabile.

### Di due giovani Romani, come Santo Girolamo gli scampio mirabilmente .

Non molto tempo passando, lo, che t'ho detto di sopra, ciob, secondoche mi narrazono che due giovani Romani si lettere, ch' io ebbi di Costan- tirono di Roma per divozione , tinocoll, spezialmente quasi per ch' aveano di Santo Girolamo questa cagione, uno simile mira- per andare a visitare il santissicolo avvenne quasi intorno a quel- mo suo Corpo in Belcem, e poiche

DI S. GIROLAMO.

furono pervenuti a uoa villa presso Costantinopoli intorno a dodici miglia, innanziche giugnessono alla predetta villa a due miglia essendo trovati morti due uomini . e non sappiendosi , chi gli avesse morti, tutta quella villa andò a romore, ed in tine ragunati insieme tutti gli uomini della predetta villa , misonsi d intorno andando cercando, chi gli avesse morti, e brievemente cercato ch' ebbono tutta la contrada, non trovaro di ciò niente, e abbattendosi a' pre-detti due giovani, che intravano allora nella predetta villa, presongli avvisando, che avessono fatto il predetto micidi; e interrogati di ciò , rispondono , siccome innocenti, che di ciò non sanno niente, e come nulla colpa di ciò haono. Ma coloro avendo pure sospetto di loro, perocchè altri non troyavano, menarongli presi in Costantinopoli, e sì gli misono in mano della Signoria, che v' e-ra più presso, ch' avesse giuridizione di sangue. Onde esseodo nelle mani di quella signoria, e accusati come aveano fatto il detto micidio, essendo di ciò disaminati, ed eglino di ciò scusandosi, come ciò non aveano fatto, furono messi alla \*colla, e tanto furono tormentati , collati, che in fine quello, che non aveano fatto , confessaro-no , ch' aveano fatto ; onde furono condennati : che fosse loro mozzo il capo. Onde gran dolore fu il loro, vedendosi indolore fu il loro, vedendosi in- da maravigliare, se quel mise-nocenti, e d'essere giunti a sì ricordioso noo si potè più te-

crudele giudicio. Qual cuore sì duro si sarebbe potuto tenere. che di compassione non avesse lagrimato? vedere due giovani belli, e gentili, e savi giunti sanna colpa a tal partito; e con grao pianto, e dolore essi dicevano: O glorioso Girolamo, questo oon è il guidardone, hai renduto a' tuoi divoti . Or questo è il merito, che ooi riceviamo, che ci partimmo della nostra terra , cioè di Roma , per venire a visitare il tuo corpo, e ora siamo condotti a sì fatta morte, e giudicati sanza oulla colpa commessa? Preghiamti che to ci aiuti in questo così gran pericolo. Menati adunque, che furono al luogo della giu-stizia , la ov era moltitudine stizia, la ov'era moltitudine di gente a vedere, inginocchia-ti, che furono dove doveano essere decapitati, levarono a cielo le loro mani, e le loro voci, dicendo: O glorioso Gi-rolamo, tu se' il porto della nostra salute, e speranza, pre-ghiamti, che in quest' ora tu esaudisca i nostri prieghi , benche indegni; ma come sai nocenti siamo di questo maleficio, il perchè noi siamo con-dennati a questa morte . Piac-ciati di liherarci , e se ci sia- tortui mo colpevoli, siamo contenti, che tu lasci seguire la giusti-zia. E dette queste parole stesono gli loro colli al giustizie-

re, dicendo : Soccorrici , soc-corrici , Santo Girolamo . Non è

alte le spade i giustizieri , e percuptopo in su' colli loro , e nullo male tanno loro, se none \* pòrfido come se dessono nel \*profferito; rilevano da capo le spade, e ripercuotongli colle maggiori forze che possono, e più volte, e niente possono fare loro , se non come se quelle spade fossono fila di paglia. Onde il popolo, che v'era d' intorno, vedendo così gran miracolo, tutti stupiscono, e la boce di questo fatto si sparge, di che la signoria, e molta gente vi trae. Ed essendo giunta la signoría, comanda a' giustizieri , che ri-percuotano in sua presenza sopra i colli de' predetti due giovani le spade, e così fanno, e nullo male come prima feciono loro. Della qual cosa la signoria molto si maraviglia ; non intendendo la cagione di tanto miracolo. Ma pensandosi, che costoro sieno incantatori, subito fa recare molte legne, e fa gliare i predetti due giovani, e così ignudi gli fa mettere entro, e poi di sopra loro anche legne assai, e olio, e pece, acciocche ardano meglio . Onde lo glorioso Girolamo , che gli liberde delle spade taelienti . così eli liberò del predetto fuoco; onde subito le fiam-me grandi con tutto il predetT A p fuoco sali su all' area.

e gli giovani rimasono in terra, sani, e salvi, come fosso-no stati in un giardino . Do-po questo il giudice, volendo avere vera sperienza, se questo fosse miracolo di Dio, o per via d' incantamento , ordinò di fargli impiccare, e disse: Se costoro vivono otto di cosi impiccati, liberamente, e assoluti se ne vadano. Impiccati che furono, e il glorioso Girola-mo subito fu di loro sotto, e colle sue mani teneva le piante de' loro piedi , e così gli conservò ivi miracolosamente per tutto quel tempo. In capo degli otto di corrono gli uomini della città, e delle ville d'intorno in gran moltitudine, simile il giudice, e fanno spiccare costoro, i quali continuamente erano stati ben guardati dalle guardie postevi per la signoria, e trovarongli vivi senza nessuno difetto; onde tutti conoscerono , che questa era operazione di Dio , di che tutti gridarono ad alte voci ; ringraziando Iddio . : e Sant Girolano. E i detti giovani sono da tutti avuti in grande reverenza ; e come imprima entrarono in Costantinopoli legati, e con molte affizioni, ora v'entrarono lieti, e con molto onore, e allegrezza, e manifestano a tutti come, e chi gli ha liberati, e poi si partirono molto onorati, accompagnati da molti , e seguirono il loro viaggio . E glunti , che furono in Beleem con molta re-Veceb+

DI S. GIROLAMO. 97 ono quelle sance sterio , dove visse Santo Giroreliquie di Santo Girolamo , e lamo , e ivi nicnaziono santa , o abbandonarono il secolo, e e buona vita. fecionsi Moosci di quel Mons-

## D' un Monistero di Tebaida , the ruino per l'avarizia .

N altro miracolo adivenne nelle parti di sopra di Tebaida, cióe fue uno Mooasterio di Donne, il quale ha poco piùe di due anni si dice , ch' era grantissimo , e molto ricco , ed escellentissimo di santissime persone adoroste di molte vertudi , e sapienzia, oel quale era-no nel torno di dugento donne religiose di vita onesta, e di buoce osservanze, e sempte stavano riochiuse; ma erano gome la nave, che benechè sia forte, e ben fornita di cor-sedi , e d' ogni altro fornimento, avendo in essa uno piccolo foro, poco le vale ogni sua softicenza, che possa reggere nell'alto mare, e che oon perisca. Con questo Monasterio, che be-sechè fosse ornato, come detto b, di buone osservanze, e di molte vertudi, era forato del pessimo vizio dell'avariaia, per lo quale ruinò ; onde vi multiplicò taoto, che miuna ne volevano ricevere, fosse saota, o buona come si volesse, che (se non avea della roba) le movesse carità , o misericordia a ri-ceverla , sicche oulla vi poteva eotrare, se noo desse certa quantità di pecunia. Ora avea se noo desse certa fra loro una Monaca , ch' era molto antica , e di buoca , e Tom. IV. G

santa vita, e sempre infino dalla sua puerizia avea menata onestissima vita di molti digiuni e orazioni , e questo vizio del-l'avarizia forte le dispiacea , e molto il biasimava . Or avvenne, che standosene ella una notte in orazione, com'era sua usanza, Santo Girolamo sì le apparve molto risplendente, sicche gitto in quel luogo, dov'ella era, gran lume, e comandólle, che la mattina el-la dicesse alla Badessa, e a tutte l' altre Monache , che s' elle non si rimanessono del predetto peccato, e vizio, di su-bito aspetrassono, che Dio ne farebbe vendetra; e dette, che ebbe queste parole disparve. Questa Monaca ispaventata della visione, che mai simil cosa oco avea veduta, diceva intra se : Chi sarebbe costui , che m'ha fatto questo comandamen-to e con infino al di stette avviluppara sopra questa cosa. Fatto il di raunò tutte le Mooache a capitolo a suono di campanella , secondo l' usanza , le quali di ciò si maravigliarono . perocche quella non eta l'ora loro d'andare a capitolo. Essendo tutte a capitolo, la pre-detta Monaca si levò suso, e narrò loro per ordine la visio-

ne, come avea veduto, e udi-to in quella notte, accome det-to è. Udito che l' ebbono, fecionsene beffe , je sì ia dispre-giarono , dicendo , com era pazza, e come forse per troppo vino , che la sera avea bevuto , s'era inebriata , onde avrà fatto questo fantastico sogno, Ma quella, siccome buoe savia, s'armo dello scudo della pazienzia, sicchè con molta umiltà sostenne le loro ingiurie, perocchè come molto virtuosa amava d' essere dispregiata ; ma molto si doleva della loro cechica , e pertinacia . E partite da espitolo , la predetta Monaca si ritornò alla sua cella continuando com' era usata all' orazione , pregando molto Iddio , che scampas-se da quel giudicio quelle sue compagne , il quale le eza stato così predetto . Passati i dieci di della prima visione , nell ora della mezza notte , standosi la predetta Monaca divotamente in orazione , e mssa-mamente con grande affetto pregando Iddio per lo detto capitolo , similmente come prima sì le apparve Santo Girolamo , e sì le disse le simili parole , che prima le avea det-te . Al quale ella rispuose , e disse : Messere, chi se' tu, che i fai questo comandamento ? pertinacia delle sue compagne, Badessa, che dormiva, isve-nun sapea che si fare di dir- gliossi, e conobbe al sonare, non sapea che si fare di dir- gliossi, e conobbe al sonare, le iuro, o no. In fine si dili- che era la predetta Monaca.

berò di volere bidire a Dio , che curarsi di essere riputata istolta dalle Monache . Narrò loro la predetta seconda visione ; oode anzichè avesse compiuto di dire , quelle Monache ostinate tutte si levarono, e uscironsi del capi-tolo con gran risa schernen-dola di quelle cose, e non curandosi di ciò per la cechica del peccato, e non temendo il divino giudicio , che dovea loro venire sopra . Dopo questo passati tre dì , dormend la predetta Monaca la predetta Monaca, in sulla measa notte il giorioso Girolamo gli apparì , accompagna-to con molti Angeli , e si la destò , e comandolle , che incontanente dovesse uscire del Monasterio , acciocche non vi si trovasse nel giudicio, che subito quivi dovea venire ; ond elia con molte iagrime il pre-gò , che ciò non fosse. Ed egli le disse : Or va' ratto alla Badessa, e a tutte le Monache, e di' loro, che a' elle non si pentono di questo peccato, in questa notte aspettino il giudi-cio di Dio; e se pure riman-gono nella loro durezza, di presente ti parti del Monasterio e più non vi dimorare . E fi nite queste parole , partironsi : e costei tutta angosciata, e piena di gran tristizia , subito se Ed egli rispuose, e disse: Sono ne va in capitolo, e dà di ma-Girolamo; e ciò detto dispar- no alla campanella, e suona ve. La Monaca sappiendo la di forza. Al quale suonare la DI S. GIROLAMO.

Andossene di subito a capitolo, e con molta indegnazione, primache dalla Mounca uduse nience, duramento la riprese minaceiandola , che se non si rimanesse di quelle cose, ch' ella non istarcible più nel Moniste-rio. E volendo la Monaca dirle la visione, non le volle dare acssura udienza. Di che la Monaca dase : Priegoti , Madonna che mi attendi sanza induzio la promessa, che, se volessi la promessa, che, se volessi, non ci starei, perocche Santo Girolamo teste m'e apparito, e dis-semi , come di subito il giudi-cio di Dio dee vanire sopra questo Monzeterio. Udendo questo la Badessa sorrise, avvisanche ciò ella dicesse per mancamento di celabro, e chiamando la portinaia , sì le dis-: Va' , e metti costei fuori della porta. E poi le disse in segreto: Poich' ella sarà istata un poco di fuori , rimetterala dentro. E ciò faceva, perchè si rimanesse di quelle cose . La Monaca il piuttosto che potè , sen' uscì con gran dolore , e pianto , perocche avea per certo , che addiverrebbe ciò , che Santo Girolamo le avea detto . Certe Iddio è forte , e terribile , e chi è , che gli possa contastare ? Gual a quelle perso-ne , che non hanno paura di lui , conciossizcosache nulio è, sau.

che da lui possa faggire, ne difendersi, che i suo giudicio nol comprendi . Almeno i miseri , e ostinati peccatori temano per questi così chiari esempli di tanto giudicio; e massimamente odano questo coloro, che si confidano nelle loro ricchezze , provocando iddio eccelso ad ira per la sterilità della loro avarizia . Or chente fu questo giudicio di Dio sopra questo Monasterio per lo peccato pro-prio dell'avarizia! Come quella beata Monaca ne fu fuori subito quello Monasterio rumo, che tutte quelle Monache colla Badessa vi morirono, sicthe oiuna ne campo , se non sola quella che n' era uscita , la quale s' entrò in un altro venerabile Monasterio di Donne , il quale era nella Tebaida di sotto, e quivi operando virtuosamente, com' era usata, è da sperare, che bene finì. Moito fu degna cosa, che per lo pre-detto visio Iddio le giudicasse di tale sentenzia , perocchè noo tanto ne' religiosi , e nelle religi se tale vizio è abbominevole a Dio; ma exiandio ne' secolari, imperocchè questo vizio è radice di moiti peccati, e fa l'anime molto indurire , e diventa-re sterili d' ogni buona operazione , e come aoimali insen-

Di tre miracoli di tre Eretici, che male finiropo.

UN Bretico di Grecia dispu- mente con uno Prete nella Chietaodo uno die pubblica- sa di Gerusalem , il Prete per G a

difensione della sua parte allegóe un' autorità di Santo Gi-rolamo per convincere le false ragioni di quel Greco, onde il predetto Greco ardì a dire, che Santo Girolamo avea mentito, il quale fu lume di ogni verità; onde di subito, perchè con la voce ardì di dire tale iniuria contro al Santo, di subito per-de la favella, e mai non par-lò. Un altro pestifero Eretico della setta degli Arriani, in una certa disputazione, essendoeli allegato contro un' autorità di Santo Girolamo , rispuose, come quella autorità mentiva; onde subitamente, ch' appena non avea compiute le parole , per divina vendetta cominciò a gridare sanaa alcuna intermissione : Misero a me, misero a me , perchè son io da te glorioso Girolame tormentato di pene così durissime ? B così tutto quel di non ristette di così dire con le maggiori voci, che poteva. Finalmente nel-F ora della Compieta così gridando morì ; e questo viddono, e udisono molti. Un altro maladetto Eretico della sopraddetta setta ( alla quale piaccia a Dio piatoso di porre fine , innanzi ch' io muoia ) vedendo dininta l'Immagine di Santo Girolamo in uno muro d' una Chiesa di Sionne, disse : Or volesso Iddio , che quando ru vivevi , io tl avessi potuto fare quello, che io farò ora a questa tua figura ; e mise mano al coltello , e ficcollo nella gola della detta

immagine . Grande è la vertù del Beato Girolamo , il quale subito la tali miracoli . Certo costui ebbe podere di percuotere, e scortecciare quel muro col coltello, ch' avea nella sua mano diritta , ma non di tirar-la a se , anzi rimase appiccato al muro, stando così infino-chè cosa fue manifesta : onde di quella fedita subito cominciò a uscire abbondanza di sangue, come se foste stato in verità uomo vivo, e continuo n'è uscito per infino al di d' oggi , accioc-che sia bene manifesto il miracolo a ogni persona. E in quella medesima ora, che questo fu fatto, Santo Girolamo ap-parve al Giudice, ovvero Retparve 21 tustate , ovvero ket-tore della terra , lo qual era nella sua abitazione , e avea uno colteilo fitto nella gola di-cendogli , che dovesse fare glu-stigia di tale offesa , narrando-gli Il fatto com'era; e ciò det-to subito disparve . Della qual cosa il Giudice stupefatto, e tutti quegli, che ivi erano pre-sente, subito se ne va alla predetta Chiesa , e trova il predetto Eretico così appiccato col coltello, in diella immagine al mino : il diale come in dal Giudice veduto, potè ritrarre la mano 2 sè, onde lo presono, e permanendo nella sua durezza , non cessaya di dire: O Girolamn , perche non ti pote' io a-vere vivo ! onde dalla moltitu-dine del popolo fu morto con pietre, e spade, e lance, e

D' uno

D' uno nipote del venerabile Cirillo, ebe Santo Girolamo liberos de pregione .

lo, che a' iui addiveone, credo, ch' egli 'l t' abbia detto; ma non intendo nondimeno di tacerto in commendazione, e memoria di questo glorioso Santo Girolamo. Poco piu di due anni passati fa ehe il predetto Giovanni fu preso da que' di Persia, e fu venduto a' ministri del Re di Persia, e per la sua bellezza fu diputato al servigio della mensa del Re ; e stato così un anno nella corte del Re con molto dolore, e tedio, in quel di , che compieva l' anno, essendo dinanzi al Re, servendogli, gli venne una trietizia sì fatta, che non si potè tenere, che oon piagnesse; è lo Re di ciò avvedendosi, domandollo qual fosse la cagione di quel pianto; e saputala coman-dò, che sia bene guardato da alquanti cavalieri in uno certo eastello , e la seguente notte assendo nel predetto castello, di dolore piagneva, e con si

IL mio nipote Giovanni , il addormentóe; e parevagil , che quale tu ben conoscil, assai beisanto Girolamo venisse , e pilissimo del corpo , il quale lo gliasselo per la mano , e menaimi feci figliuolo adottivo , quelselo con seco , e conducesselo alla Città di Gerusalem : e destandosi la mattioa, credendosi essere nel castello, dov'era guar-dato, ritrovossi in casa, dov' io abito, e quasi come fuori di sè, noo sapeva se fosse in ve-rità, che fosse in casa mia. ovvero nel castello . Ma pure ritornando in se, conobbe pure com era in verità, onde grido, per modo, che la famiglia destandosi trassono la, e glia destandosi trassono la , e trovandolo incontanente i fanti, corsono a me, e con gran festa m' annunciano, che Gio-vaoni è in casa. Io dubito, e corro la, e veggendolo, maravigliomi come ciò fosse; e credendo, che fosse pregione in Per-sia, domandolo come ciò è ; ed egli mi narra, come detto è di sopra, ciò, che gli era addi-venuto. Per lo qual miracolo si feciono grandissime grazie . e onore a Dio, e a Santo Girolamo.

### D' una Monaca, che S. Girolamo liberò dalle dimonia.

Tue una Monaca, la quale Mooasterio di Donne. A costrei certa giovane e e bellistima addivenne quello, ch' io si dividi di colori di constanti di co

li vanno tutto di per le vie , e per le piazzo allacciando cui forn farsi vedere, moite annue; che per certo il diminio molte anime preside per caginne delle femmine . Questa Monaca , secondoche put tutte le sue compagne si dicca, mai nna usciva fuori della sua cella, se non era enstreit: per gran cagione, e il sun estreigin era leggere, o orare, o alcuno lavorin con mano, e puca tem-po darmiva, e sempre rugumaya la divina Iscrittura. Ora il venenoso serpente antico , cioè il diavolo, avendo invidia alle sante operazioni di questa ginvane, per ritraria da tanto bene fare, incito l' animo d' uno napilissimo ginyane in tanta enneupiscenzia carnale verso la predetta Monaca, che 'l dì, e la notte costui altro non pnte-va pensare, se non com' egli potesse essere con enstei; onde ensì accecato del vero lume . enntinuo andaya intorno a quel Mnnasterio, e nulla rimedio poteva trovare di venire al suo reo intendimento ; e divenne in tanta stoltizia, che più vni-te soprastatn da' suoi miseri pensieri si volle gittare nel fiume per affogarsi; e tuttavia la catena dello stolto amore cresceva, e non ardiva d appalesarsi , acciocche innn venisse agli nrecchi della Monaca per l' onestà di lei . In fine disperato d' ceni aiuto . se ne va a uno mago incantare di demoni, al quale dice il fatto , e sì gli promette mol- mandollo per quella cagione ,

TA ta pecunia, s' egli fa, che e' venga ad effetto del sun inli-cito vulere di quella Munaca; e lo incantature gli prumette di fatlo; e sunto per la sua aree magica ta venire a sè il dimonio, e sì gli comanda, ch' egli vada in quella notte alla predetta Monaca, e tentila, per modn ch'ella consenta al vulere inlicito del predetto giovine. Va il diavolo alla cella della predetta Monaca, nella quale cella era di fuori dipinta la figura di Santo Girolamo, onde il dimonio per la predetta figura teme forte , non va più innanzi . Grande maraviglia è questa , Augustino , secondamente che per molti esempli è manifesto; tanta e la paura, che I dimonio ha di Santo Girolamo, ch'eziandio nin ardisce d'apparire do-ve sia sua immagine, intanto-che qualunque persona è inde-moniata, essendo mostrata sua immagine di subitu si parte il diavolo. Adunque il predetto malvagio spirito , non avendo ardire d'andare più oltre, ritornasi a colui , che l' avea mandato, e dicegli, come non ha potuto fare quello, che gli a-vea imposto; ed egli lo dumanda della cagione, ed egli dice : Perchè nel muro della cel-la della Munaca è dipinta la immagine di Santo Girolamo , Del quale quello incantatore si fece beffe, riputandolo da niente, e mandollo via ; e di presente ne fe venire un altro , o e co-

BI S. GIROLAMO. 163 e costul andzodo, come fu giun- tramortito per ispazio bene di to alia cella, veduta la predetta immagine anche temette, come l'altro , ma soprastette all'entrata della cella per ispazio d'un' ora. Onde essendo costretto di pene, cominciò fortemente a stridere , e diceva: O Girolamo , se tu mi lasci partire di quioci , mai più non ci torno . Udendo la Monaca queste grida, forte si maravi-glia, che si stava in cella in orazione, e pensa, doode procedano quelle grida; e lo dimonio non cessava di gridare , ond' ella cominciò molto a temere . L' altre Monache si destarono , e trassono a quella cella coo gran tremore, portando la croce innaozi , avvisando, com' era, che fosse ispirito reo, e giunte scongiuran-lo, che dovesse dire loro, per-ch' era venuto ivi. Allora il diavolo disse loro il fatto con grandissime urla, e dice, come legato coo catene di fuoco è ritenuto da Santo Girolamo , e priegale, che prieghino Santo Gizolamo, che lo liberi, sic-Girolamo, che lo liberi, sic-chè se ne possa andare. Euden-do questo le Monache, rendono laude, e grazie a Dio, e a Santo Girolamo, e I priegano, che caccine il demonio di quello Mooasterio, sicche maipiù non vi ritorni. E appena ch'elle avettono compiute l' orazioni, il demonio si partì, e anmi, il demonio si parti, e an- ta, e così uni Priego tutti dò via coo gande strida, e sì il giovani, e gli altri, che n'andò al predetto intannatore, sono nella via de peccasi, che e pretelo, e duramente il bate segat inio la via di cortul di tè, per modo ch'egli stette rimaneral dal male, e seguiti-

più di tre ore; e gridava il diavolo con altissime voci : Tu mi fosti cagione di molti tormeoti mandandomi a quella Mooaca . Per certo che tu sentirai delle pene , che tu bai fatte sentire a me . Ritornato che fu in sè questo mago , e vodendo come questa sua arte era fallace, e vedeodosi così essere concio, e schernito, ritorno al sicuro porto del glorioso Girolamo , pregandolo , che lo soccorresse, e giutasse, secondoche a tutti quegli, che a lui rifuggono, sovviene, promettendogli, che se di quella tribulzzione lo liberasse, mai non si partirebbe dal suo consiglio, e quella sua arte malvagia al turto l'ascerebbe. Fini-te queste parole quello ispirito maligno subito l'abbandono, e spari via , e lasciolio sì concio, che un anno giacque, che

conveniva, che fosse atato, vo- ajutato lendosi muovere , o volgere , sì il batte duramente. E come si vidde libero da quel dimonio, subito si confesso, e pot arse tutti quei libri, con ch' egli faceva quell' arte maladetta. Compiuto i' aono veode ciò, ch'egli avea, e 'l prezzo die-de a'poveri, e andossene in uno diserto, e rinchiusesi in una spelonca facceodovi asperiss ma penitenzia, e santa vi-

no il bene, e non seguitino la via della perdizione, come fece il predetto misero giovane ; il quale legato da quel misero amore della predetta Monaca, vedendo, che per niuno modo non poteva venire al suo prayo intendimento, una notte se medesimo impiccò; e così sventu-ratamente si privò di questa vita temporale, e della eternale andando alla perpetuagloria, andando alla perpetua-le perdizione dello 'nferno, Ecco adunque come , e di quanti mali è cagione il turpissimo vizio della lussuria, il quale è il più pronto vizio, che sia a fare ruinare insseme l'anima, e'l

corpo . Da esso nascono gli omicidj, l' ebrietadi, le contenzio-ni, e quasi infiniti mali, secondoche chiaramente si manifesta per molti esempli nel nuovo, e nel vecchio Testamento, e continuamente se ne veggono chiare sperienze; e a mullo sta-to questo vizio è di tanto pericolo, quanto a quello della stolta giovanezza; e a ciò affermare, sicchè sia esemplo di tutti i giovani , narrerotti un altro esemplo del mio sventurato nipote, lo cui nome fu Ruffo, lo quale mi fu di gran dolore, il qual era d'anni diciotto quanto morì .

# Visione , sh' elbe il venerabije Cirillo di un suo nipote .

No nipote, ch' lo ebbl, morte per molti si pianse bene \* giovo il quale rimase sanza padre , e madre , essendo in età d'un anno, e così per pietà lo re-cai a me (ii quale non fosse mai nato per lo pessimo giudi-dio'n che tinì!) il quale io nutricai, e allevai con tanta diligenzia, che quasi da molti era tenuto come mio figliuolo. Or crescendo questo isventurato in bellezza di corpo, ma non in virtù di spirituale sa-pienzia, ma sì di costumi in vana scienzia, onde da mondani era molto onorato, e ama-to di vano, e temporale amore, e in queste vanitadi vivendo molto lascivamente finì la sua vita di naturale morte in

morte per molti si pianse bene un mese, il quale pianto a lui poco approdos; eio per lo gran-de amore, ch' lo gli portava, era molto disideroso di sapere, come l' anima sua stesse, onde molte volte ne pregai Santo Girolamo, che mi revelasse quello, che di questo mio nipote era. Per la qual cosa me-ritai d'essere esaudito in questo modo : che un di standomi in cella in orazione nell'ora di nona , subito m' entrò nel naso un puzzo sì crudele , che per nulla cagione il poteva sostenere, e io maravigliandomi in me medesimo, donde ciò potesse venire , levando in alto gli occhi , viddimi sopra 'I capo il predetto mio sventurato ninota età d' anni diciotto , la cui tanto terribile , ch' io non a-

BI S. GIROLAMO. vea vertù di poterio guardare, ed era legato con catene di fuoco, e il suo aspetto pareva com' una fornace ardente, e gittava il predetto puzzo . Io ciò vedendo, m' entrò sì gran paura addosso, che sforzandomi per più volte di parlare, non pote avere vertu di formare la voce, e istato che fu' un poco, ritornato in me medesimo, con voce molto tremante dissi Or se'tu il mio nipote? Ed egli mi rispuose con grap sospiri, e urli: Volesse Iddio, ch'io non fossi mai stato , acciocch' io non fossi in tanti tormenti , imperocche sappi, ch'io sono con-dennato all' eternali pene. Or che dirò del dolore, ch'io sentí", udendo come giudicato era di sì fatta sentenaia , dov'egli

disse, ch'era condennato; che

più volte mi sono maravigliato, com'io di suhito non morii . Dopo molte parole, io lo do-

mandai, che mi dicesse qual cagione fu , perche da Dio non

avea ricevuta misericordia, sap-

piendo io, che nella sua vita egli operò alcune vertudi; onde mi rispuose: Egli è vero, che alcuno bene io feci viven-

do ; ma molto mi dilettai d'o-

gni mondana vanitade; ma principalmente uno vizio regnò mol-

to in me, nel quale molto mi

dilettai, cioè del giuoco de' da-di, e di questo percato per di-vino giudicio nell'ora della morte ne nol confessai , ne non peccato, non meritai di ricevere da Dio misericordia, ne di questo, ne degli altri mici pec-cati. E com' ebbe detto questo, subito disparve dagli occhi miei, e partitosi egli, fu sì gran-de il puzzo, ch' ivi rimase, che per molti di non vi si pote istare. Per questo così aperto , e terribile giudicio può prendere esemplo ogni persona e massimamente li giovani, di guardarsi da' vizi, e singularmente da questo peccato del giuoco de' dadi , udendo com'è ab-bommevole nel cospetto della divina maestade; e simigliante-mente, che nullo s'indugi allo stremo della morte a pentirsi, e confessarsi de suoi peccati, perocchè chi s' indugia a quello estremo, di gran pericolo è, che non sieno abbandonati dalla grazia di Dio, sanza la quale a nullo buon porto venire si può di verace salute. E acciocchè sia più manifesto , come questo peccato del giuoco molto dispiace a Dio, dirottene qui certi miracoli, lo più brieve che potro.

### Di due miracell di certi, che giucavano.

N On è ancora quindici di, giuoco quasi ciò, ch' avea, e che in Samaria nno mi- un di giucando, e avendo persero uomo avendo consumato in duto, continciò a bestemmiare inguio-

Ingiuriosamente messere Santo sohitamente veggendolo molti , ch' erano presente, venne una saetta dal Cielo, e percosselo, e ucciselo. A tre uomini adigiucando dissono tutti e tre di concordia: O Girolamo, sforza-

ri con tutta la tua possa, che, Girolamo . Per la qual cosa o vuogli tu , o no , noi con allegrezza compieremo questo costro giuoco. E detto così giucando, veggendol molti, la terra s' aprì, e solo i predetti tre uomini tranghiottì, e mai nes-suoo di loro tre fu' più veduto in questa vita.

### D' uno giovane, the giucando fu portato via dal diavolo vivo.

A testimonanza, che si pruoa va di veduta, è molto vera. Questo dico, perocchè quello, che io ora ti vo'dire, benche per molti testimoni si può provare, nondimeno io a questo sono testimo-nio, perocche co' propri occhi forse il viddi, e con la fermo io vel'affermo rità . Presso alla mia casa , dov' io abito io Gerusalem , stava un nobilissimo Cavaliere, e molto ricco di beni temporali , il quale avea uno figliuolo, e non più, al quale portava molto di-sordinato amore, intantoche non che il correggesse de suoi difetti , ma egli medesimo gl' ditetti , ma egu mouessas ga insegnava , e incitava a fare il male . E questo dico per li padri stolti simili a costui , acciocche ne prendano esemplo che sono molti, che per lo disordinato amore, che banco verso a'loro figliuoli, vengono in tanta cechità , e ignoranza , che ciò , che fanno, par loro, che facciano bene, e così non curano di gastigargli, onde sono cagione di molti loro mali e dell'anima, e del corpo. Ora cre-scendo il predetto figliuolo di

questo Cavaliere fuori d' ogni buono costume, e di die in die crescendo di male in peggio, ispendendo il tempo in giucare, e in ogni vizio, e in be-stemmiare, venuto in età di dodici anni, ed un di avendo giucato col padre quasi infino a sera, e vedendosi pon avere buoon giuoco, come voleva, incominció a dire queste paro-le: Faccia Girolamo, il quale vieta il giuoco, ciò, che puo-te, che a suo dispetto in noo mi levi quinci viocitore . E dette queste parole, subito veone qui uno spirito diaboli-co io forma d'uno uomo molto terribile , vedeodolo molti , che ivi erano presente , e prese questo sveoturato figliuolo, e questo svecturato figliando, e si 1 portó via ; dove il por-tasse noo si sa; credo io, che 1 portasse io Inferoo, imperoc-chè il fanciullo mai più noo fu veduto. In quella medesi-ma ora, ch' addireone questo caso , io mi stava a una mia finestra della mia casa , ed è questa finestra sopra uno luogo ove faono loro stanza i poveri a giu-

DI S. GIROLAMO. a giucare ; e giucando questo tadi de vizi, e diletti monda-padre , e i figliuolo insieme , ed ni ; non ho dubbio , che molpadre, e'l figliuolo insieme, ed io era loro dirimperto, per la qual cosa di necessità lui vedeva, siech' io viddi tutto per ordine questo giudicio, come detto è, lo quale mi gittoe terribile paura . Adunque ap-parino i giovani , nel tempo della loro giovanezza , il quale e lo più caro tempo, che sia, cioè, che chi in esso pren-de buona forma, così se ne va infino alla sua fine; e così per lo contrario, chi la piglia rea; perocche quello, che si scrive nella carta nuova malagevni-

mente si (1) dipigneráe . Imparino anche gli stolts padri, e simi-le le madri, di non si lasciare sì acciecare al disordinato amore, che però si ritengano di gastigare , e ammaestrare i loro figliuoli, e mentrechè so-no giovani di non lasciare loro prendere i vizi, e' mali costu-mi; perocchè quell' albero, la cui radice è magagnata, impossibile è , che possa produrre buon frutto; e però si vngliono gastigare da piccoli, acciorchè poi essendo grandi non ne ab-biano cagione di mai fare, me-ritando di piagnerli quì, e poi con loro in eterno; e imperciò considerando, come la via, che mena a vita eterna, è stret-ta, e malagevole, e la via, ta , e maiagreole , e la via , cempo , Augustino carissmo, esso ce mena a perdizione è la re-venezione Ponteñe in Crisro ghistima , e piena di molti viot-toli; per la quale i piu mi pa quello , cò egli con grande afre , che vogliano tenere , se- fetto m' ha marzato , affernaguiando le foro pessime volon-domin per più volte . Or di-

ti sono più que', che vanno a perdiaione, che a salute. E pe-rò conchiudendo, volendo scampare da questo pericolo della perdiaione, e acquistare i gau-di eterni, biogno è, che i viaj si stirpino, e le virtù si seguitino. Sopra questa materia non intendo più procedere; voglioti narrare alquanti belli miracoli, che sono a onore, e laude di questo nostro Santo Girolamo, e sara la fine di questo nostro dire . Appresso te ne voglio dire due , i quali udii dal venerabile Arcivescovo Niccolaio di Cretensia

Il venerabile sopraddetto Arcivescovo, per grande devozione, ch'hae in Santo Girolamo, venpe in Beleem per visitare le sue reliquie; e come tutto fervente di carità , non si vnlle qui riposare, se prima non aemdare a visitare il sepolero dov'è il santissimo corpo di Santo Girolamo . Con molta letizia . poi sì venne a srare qui con meco per sua caritade, per dar-mi parte di se, e manifestarmi de' suoi escellentistimi dom seirituali , come sempre è usato di fare , e ancora è quì , e voglia Dio, che ci stea per molto tempo. Augustino carissimo, esso venerabile Pontefice in Grisro

(s) cioè dispignerà.

ce, che nella Città di Candia et era uno suo Prete, il qual era guardiano della sua Chiesa maggiore, il quale dice, ch' era viziato molto di peccato car-nale, ed eziandio di bere disordinatamente, per tal che apesso inebrlava, il quale morì non è ancora intorno d'un aono, lo cui corpo fu seppellito nella sepoltura dove usano di soppellire i Preti e accioc-che la punizione de suoi peccati fosse notoria, a esemp tutti gli altri, ne mostro iddio questo miracolo; che la seguente notte dopo il dì , che fu seppellito , venne in quella Chiesa un busso come d'un strepito al grande, e simile in quel cimiterio della predetta Chiesa, che per lo gran romose rurti gli uomini, e persone di quel-la Città si destarono, e coo grandissima paura tutti spaventati corsoco alla predetta Chieea; e totti raunati intorno alla Chiesa, ch era chiusa, odono quelle grida d'un grande scalpitio, e di voci di rammarichio , come di persona forte cormentata , Onde tutti priegano Iddio, che per la sua pietà, e misericordia rivell, o mostri loro ciò, che questo vuole dire, e per tutta la notte non sentirono, ne viddono nulla, per la qual cosa potessono conoscere che per que-ata novità fosse ; e fatto il di cesso questo romore. Ed eotrano dentro nella Chiesa, e truovano rivolto ciò , che v'era ,

arso di fiamme di fuoco . Onde per questo l'Arcivescovo ricorse all'orazione, e così comanda a tutto il popolo, che stieno in orazione, dicendo: Aspettiamo ciò, che seguirà stanotte . E brievemente, per noo prolungare troppo le parole , la seguente nocte fu doppio li romore, sicche tutri ebbono paura, e tribulazione grandis-sima. Per la qual cosa tutti pieni di molto dolore, e amaritudine , vedendo , che da Dio non hanno niono soccorso, nè aiutorio a tanta tribulazione, stavano tutti come smemorati . Venuto il di , tutti si raunarono nella Chiesa, e stavano in ora-zione, e istando corì, subito venne dentro nella Chiesa il glorioso Gitolamo molto risplendiente, e presente tutti, se ne ando all'Altare, e ivi stette in silenzio per ispazio d' un' ora , a tutti si meravigliavano, e dicevano intra loro : Avrebbe permesso Iddio questa cosa per cagione del corpo di quel misero Prete peccatore , il quale for-se non era degno d'essere seppellito in luogo sagrato? Onde Santo Girolamo si manifestò chi egli era, e disse : Se volete, che questa tribolazione cersi, prendete il corpo di quel misro Prete, che per li suoi peccari è condennato allo 'nferno, e disotterratelo, e di presente l' ardete; altrimenti non cesserà la pestilenaia, che è incominciata . E detto questo disparve . Onde di subito fo e abbronanto, come se fosse stato adempiuto il suo comandamene

DI S. GIROLAMO.

to; e fatto ciò no fu più quel- da innanzi tutti cominciarono la pestilenzia. Di che tutti ren- ad avere in grande reverenzia derono moite laude, e grazie messere Santo Girolamo.

a Dio, e a Santo Girolamo, e

# D'uno giovane, ch' chhe nome Tito, che fece molti mali, poi si converti per l'aiuto di S. Gerolamo.

lissimo del corpo , ed era one- della detta donna di Tito illistissimo , costumato , e piace- cito amore verso di lei ; di che ntanto crebbe, che un di l'abrana, e divozione in santo crebbe, che un di l'abrana, e divozione in Santo esendo vedato, fa fieleta all'arrana, e divozione in Santo esendo vedato, fa fieleta all'arrana con consultata di credita di cresto difico a vi stanta modo, personal di crebbo di recta di cremo per incitamente d'amando del cremo del c fratello dispregiò, e non seppe conservare la pietra preziosa della nobilissima virginità, sottomettendo l' oro purissimo a vilissimo metallo, cloè al misero appetito della carne ; onde si lego a matrimonio , e prese per isposa una nohilissima gio-vane, e di lei fu sì preso, e tanto amore le portava, che'n nulla cosa poteva pensare , se non in lei , sicchè per lei P un dì dopo i altro abbandonò ogni buona operazione di servire a Dio , come prima era usato di fare . Onde dimenticandosi di Dio , che 'l nutricava , e conservava in ogni bene , e Dio ai dimenticò , e partissi da lui . Compiuto l' anno, ch' egli era l' uscio, e subito con gran fu-cotì stato colla predetta sua rore se ne va suso, e sente moglie, non secondo l' ordine come la moglie è nel letto col matrimoniale , ma per libidine fratello ; onde entra nella ca-

FUe uno giovane nella pre- carnale, il demonio operando detta Città di Candia, il i suoi usati inganni, mise in cui nome fu Tito, molto bel- cuore a suo fratello carnale prastato alquanti dì , non mostrando di ciò niente sapere , mostrò di volere per suoi fatti andare dilunge fuori della terra ; e così partendosi, e poi segretamente ritornando indietro , si nascose nella terra , e poi la notte se ne andò all' ora di mezza notte alla sua casa , e trovando serrate l'uscia, pic-chia, e chiama, accioche gli sia sperto , ma perch' era ordinato alla fante per la giovane, che non doresse aprire a per-sona, perocchè il fratello era nel letto con lei, per nullo modo voleva aprire. Ma Tito vedendo, che picchiando aperto non gli era , per forza levò l' uscio , e subito con gran fu-

110 mera , e truova la moglie nel letto , di che mette mano au coltello , e sì la uccise ; poi cerca , e truova nascoso il misero suo cognato sotto il letto, e anche l' uccise. Fatto questo subito si parte della Città, e vassene via per lo mondo come uomo disperato di luogo in luoro : io fine s' accompagno con certi uomini di mala condizione , e puosonsi a stare a un certo passo, e quivi rubavano, e occidevano chiunque veniva loro alle mani. E permanendo ivi diece anni usando manengo ivi diece anni usaudo con fatte cose, lo glorioso Girolamo, non volendo, che l'anima di questo suo divoco perisse, un di in sulla sera ia abito di mercatante paulo per dov'è Tito. Ora benechè Tito fosse scorso in ogol rea operazione , pure non dimeotico mai la devozione di Santo Girolamo, e chiunque gli fosse venuto alle mani , e fosseglisi raccomandato per amore di Santo Girolamo, sì lo liberava, g continuo se gli raccomandava , e faceva ogni di alcuno bene al suo onore . E così ragguar-dando Tito questo mercatante, subito chiamò i suoi malvagi compagni per andare a fare com' erano usati; e raunati in-aieme corrougli addosso colle lance in mano, e subito Tito gli va addo-so con un coltello in mano vogliendogli dare per ucciderlo ; e Santo Girolamo gli disse : Io ti priego per amore del tuo divoto Santo Girolamo , che tu mi dia spazio di naodo ogni loro vizio , e pec-

dire alquante parole , e poi fa' di me ciò , che ti place .. A cui Tito rispuose, e disse: Per amore di colui, che tu hai nominato, ti sia fatto, come tu addimandi, e non tanto di par-lare, ma sicuro sta, che nulla ingiuria tu riceverai ; e rò di ciò, che ti piace. Allo-ra il glorioso Girolamo disse : Io sono il divoto tuo Girolamo, il quale sono venuto quì , acciocche tu non perisca ; e per renderti merito dell'ocore, e divo-zione, ch' hai avuto in me, voglio, che ti penti di tanti peccati, e mali, ch' hal com-messi. Ritorna sicuramente, e non avere paura , perocche infino a ora io bo pregato Iddio per te, acciocche noo perisca e dell'anima, e del corpo, come tu hai meritato per tante tue male opere , per le quali egli è fortemente iodegnato contro a te ; ma se subito ti penti , e ritorni a penitenzia , so , che ti riceverà alla sua misericordia ; ma se permani oel tuo rio operare, non avere più speranga di mio aiutorio . E com' egli ebbe dette queste parole , subito disparve . Per questo Tito e' suoi compagni tutti rimasono si spaventati , e stupe-fatti , che Tito cadde in terra, e stette per ispazio quasi d'un'ora, che non si potè levare; e in questo lo Spi-rito Saoto alluminò sì lui, e' suoi compagni , che di subito si mutaroco per modo, come altri uomini; onde abbandoGIROLAMO.

cato , presono la via della sa- dura penitenaia , sicchè aiutati lute, e partendosi indi, se ne dalla divina grazia, e da San-andarono in uno certo diserto, to Girolamo, dovemo ispera-dove non erano conosciuti, e re, che bene perseverarono, e lvi si dierono a fare aspera, e bene finirono.

D'un Monaco, che cadde in peccato, e poi si riconobbe per te meriti del suo drooto S. Guolamo.

intero, il quale intervenne nellle parti di sopra d' Egitto, il quale m' è approvato per veri testimoni degni di fede; e raccontolti , perchè sia esemplo de' giovani di qualunque stato acciocche tutti si guarsono, acciocche tutti si guar-dino dall'usanze delle femmine, eziandio delle loro parenti quantunque strette sieno, ed eglino di loro non s' affidino quantunque casti , e vertuosi si sentano. Pue adunque un Monaco glovane, bello del corpo, e di grandissima onesià, vecchio, e maturo di perfette , e sante vertudi , vergine , e castissimo del mio corpo, per tale, che in tutto era uno specchio de' suoi compagni dei Monasterio, dond' era Monaco, nel quale entrò in età di dieti anni. Questi era molto divoto di Santo Girolamo: Il suo esercizio era o stare in orazione, o studiare nella santa Scrittura; e per amore della santa castità temendo , che per niuno modo la sua mente non patisse maco-la, aveva un grande orrore di vedere i visi delle femmine, per tanto che esiandio temeva sto giovane , di che fra loro si

UN altro notabile miracolo d'udirle ricordare. Per la qual ti voglio narrare, che ho cosa lo nostro antico serpente, cioè lo diavolo nimico d' oeni bene, ebbe invidia a queste sante operazioni di costui , onde singularmente per ogni modo , che poteva, cominció a impu-gnare coll' arte della sua vec-chia linquitade, stimolandolo continuamente con pensieri carnali , e con altri vizi per farlo pericolare, e per due mesi non cesso quel pessimo tentatore di, e notte di affriggere quel gio-vane; ma egli siccome valente , e savio s' aiutava con raccomandarsi continovamente alla guardia di Dio, e di Santo Gi-rolamo, nel cui amore era singularmente molto fervente, pregandolo, che colla sua mano diritta vittoriosa il difendesse da quelle tentazioni diaboliche . E cosi orando, e sempre digiu-nando, ed altri santi eser-ciai faccendo, era vittorioso da ogni diabolica insidia : onde vedendosi il diavolo così soprastare da questo giovane , che per niuno modo il poteva rimuovere, come leone rugghiante non cessava d'assottigliarsi , e di nuocere per divorare que-

fa grande battaglia . Insidiando il dimonio costui con fortissime , e varie tentazioni , ed e-gli resistendo , ricorrendo all'orazinni , e pregando molto il suo protetture Santo Girolamo, che i difendesse, onde così faccendo, di tutte sempre per la grazia di Dio era vincitore , aicche si faceva beffe d' ogni diaboliche insidie. Or viene caso, che I padre di questo Mnnaco inferma, di che si cre-de morire, onde grida con gran rnmore , che vunle vede-re questo suo figliuolo Monaco , che non n' ha pie . Onde vengono al Mnnasterio i messi. e dicono all' Abate il caso , e che debba mandare il predetto Monaco a consolare il padre della sua presenza, perocche si crede morire; e l'Abate dice al Monaco, che vi vada. Il Monaco di questo multo teme, perocche ha paura di non vedere femmine, acciocche non potesse ricevare nella sua mente impedimento di macchia contra la sua virginità . E se non ch' egli s' inchino alla volontà del suo Ahate, e a' prieghi de' suoi compagni Monaci, egli per se faceva quella saota crudeltà per tema di non offendere Dio, di non andare a consolare il padre, percinche sape-va di quanto pericolo è al Monaco cercando la città, e vedere , e udire le genti . E al cerco non è dubbio, che nullo vero riposo in Dio può essere nella mente di quelli, ch'è im-

però una delle più utili cose , che possano fare i servi di Din a non volersi sconare da lui , sì è discostarsi dal mondo, e stare in silenzio . Andò adunque il predetto Monaca a visitare il predetto suo padre , e giunto ivi stettevi tre di con molto tedio , parendogli stare in una malagevole prigione. Campiu-to il terzo di, accadde caso, che per cagione della infermità del padre , facendogli alcuno servigio , insieme con una sua sernechia carnale giovane , e molto bellissima del corpo, per accidente disavventutamente avvenne, che il Monaco le toccò il ginocchio, e poi la mano diritta; per la qual cosa subitamente egli fu allacciato di libidine carnale contra questa sua seroc-chia, e lo suo cunre fu sì forto fedito verso di lei per istigazione diabolica, che appena si tenne d'incitatla di volere paccare con lei , e non rimase se non per paura della vergo-gna . O che dirò quì della ca-stità di quelli Monaci , i quali continuamente veggono i visi delle femmine, e insiememente tutto di parlano, e stanno con loro ? Dico , che così si può osservare l'uomn in castità vedendo continuo il viso delle femmine, come sta, la paglia nel fuoco, che non arda. Per certo, che la bellezza della femmina è di gran pericoln il vederla l' uomo, che si vuole conservare casto. E così addi-venne a questo Monaco, che pacciato ne' fatti del mondo; e per certo gli avvenne quello ,

DI S. GIROLAMO.

113
di che temette, e di quello, ed offuscato, ch'è iatto un altre
ch' egli tanto tempo s' era uomo, isviato da ozni conosciguardato, e sanza nullo altro mento di verità, cominuamen-esemplo non è licito "dubitare te sommettendo il suo debole " ferse eziandio al padre, e alla madre in quelle cose, che sieno pericolo dell' anima. Istà a-dunque il predetto Monaco coa) allacciato, come detto è, e maivolentieri ritorna al Monasterio per l' ardore di tanta libidine, ch' aves sì compreso Il suo cuore, esì infiammato, che non pensa a null' altra cosa , se non come possa mettere ad effetto lo inlicito desiderio, che avea verso questa sua sirocchia; ma ella di ciò niente sa, e lo padre guarisce, e lo Monaco truova sue scuse, ritardando di di in di per non ritornare al Monasterio ; e così stette in casa di questo suo padre tre mesi. E non sappiendo il padre , ne l' altra famiglia di casa la cagione, il perche questi così soprastava, se ne maravigliarono . Simigliantemente Il suo Abate co Monaci s' ammirayano, ch' egli non ritornava al Monasterio, onde l' Abate vi mando due Monaci per lui . Adlora egli costretto più per vergogna, che per buona vo-lontà, si ritorno con loro al Monasterio. Essendo ritornato, sta con gran battaglia , e ansietà , che I suo cuore non è più ivi . ma colla predetta sua sirocchia : e questo è quello, in che egli studia iamente , di potere mettere a effetto il suo maio desiderio, e quest'è la sua contemplazione ; ed è in questo si forte percosso,

Tom, IV.

H

uomo, isvisto da ogni conosci« collo al gravissimo giogo del d'ubbi-diavolo, il quale lo induce-dire va con nuove tele di disonerà per farlo pericolare; ond jegli si consumava come fumo, e l' ossa , e 'l corpo di dolore veniva tutto meno , ed era diventato simile a uno animale sanza ragione, e in tutto dimenticato d' ogni divino conoscimento, perocchè dì , e notte pensava pure, come per ac-concio modo potesse bere il beveraggio della sua morte. O come sono poveri, e miseri, e sbanditi, e bisognosi d' ogni bene coloro, che si dipartono da Dio ! molto sono peggiori, che bruti animali coloro, da' quali Iddio a' è partito da loro per Il loro miseri peccati. Pensando il Monaco abbandonato dalla divina grazia ogni modo di potere mettere ad essecuzione questo suo pessimo desiderio, viene il seminatore d' ogni ma-lo consiglio, cioè il diavolo, e mettegli nel suo vano cuore un tal modo; cioè, ch' egli la notte, mentreche i Monaci dormono, si spogli l'abito monacile, e vestasi di panni secolari , e con s' esca del Monzeterio, e vadasene a casa del padre , e nascosamente entri dentro, e vadasene nella camera della serocchia, e nascondasi sotto il letto, e guati quando ella dorma, e vadasene a lei , e così può fornire la sua prava volonta . Venutogli questo nella mente , dilibera di fario , e subito si studia di metterio ad esecuzione. Viene la notte, e sì se va per andare alla porta del Monasterio, e per tutta quella notte non la pote troyare; onde questi molto si maraviglia , non sappiendo la cagone, perchè ciò gli avvenisse. Sopravviene l' ora del Mattutino, e temendo di non essere trovato da Monaci, che si levavano per dire l'Uficio, fu costretto di tornarsi addietro, e rientrossi in cella; e così quel dì si sta in cella, e pensa con ammirazione di ciò, che gli era avvenuto ; diche aspetta di fare la seguente notte quello, che la prima non avea potuto fare, ed è sì cieco, che presume di fare quello, che presume di tare quello, coe Dio non consente, che faccia, aspettando, che si ravvegga. Ispera la stolta pecora combatnere col leone, e avere vittoria. Oh insensata vil pecorella, che ti pensi di poter fare? conciossiacosachè quel fórtissimo leone Girolamo ti contraddice, e combatte per te contra te Non cessare d' inginocchiarti alla immagine sua, se non vuo-gli cadere in quella fossa, che tu cavi, e non volere pure seguire la tua pessima volontà . Era nella cella di questo isviato, ed errante Monaco la immagine di Santo Girolamo in

colosamente seguitava, che in cotoamente seguitava, che in quel dì, che crò faceva, Santo Girolamo il difendea, ch' egli non poteva fare quello male, che si studiava di fare. Viene la seguente notte, e'! Mona-co se va verso la porta del Monasterio acconcio per andara sene, e quel medesimo gl' in-contrò, che la prima notte; e simigliante durò di così e simigliante duro us con-fare ogni notte per ispazio d'uno mese. E valicato il meparve in somo a uno santissiparve in sogno a uno santissi-mo Monaco di quel Monaste-rio, e rivelógli quello, che quel Monaco voleva fare, e sì gli comandò, che gliele dovesse narrare, e mostrargli l' errore suo, e come solo per ca-gione della reverenza, ch' egli faceva ogni di alla sua imma-gine, egli l'avea scampato di non potersi abbattere alla porta la poterni abbattere alla porta la notte.....quando egli bae lin cuore, egli l'abbandonesse, e non sara più ma guardia; e detto, che gli ebbe le predette parole, ando via. Venuto il di, zesto santo Monaco se ne andò al predetto maldisposto Monaco, e umilmente gli narrò la predetta visione, e ordinatamente come Santo Girolamo gli avea detto ; onde quegli gli rispuose, siccome uomo forte inebriato dal nemico nostro avversario, e sì gli disse : lo mi maraviglio forte di ciò , una ma tavola, alla quale ache tu mi di , giurandogli per vea per usanaa d'inginocciona-più ginramenti , che ciò non visi, e molto gli si raccoman-era vero, dicendogli : Per cercto dava; per la qual cora mira-tieni, che questo tuo sogno ti

sark

DI S. GIROLAMO.

sara venuto per votamento di celabro. Onde il savio Monaco to, dond egli dovea trarre bene , trasse male ; che udendo , come per l'onore, che faceva a Santo Girolamo , egli impe-dia di non lasciarli fare il male , che volca fare , puosesi in cuore di non fargli più quella reverenza alla sua figura , acciocche non lo impediase; e cost fåe . La notte seguente , siocom' era usato, se ne ando alla porta del Monasterio sanza nullo intoppo, e aprela, e va via per mettere ad effetto quel suo pessimo peccato, lo quale tanto avea desiderato; e brievemente, partitosi dal Monisterio vestito con vestimento secolaresco, andonne a casa del Padre , e la sera al tardi nascosamente entrò dentro , e andonne nella camera, dove sapeva , ch' era il letto della predetta sua sirocchia vergine, e si si nascose sotto il suo letto. E sentito , ch' egli l' ebbe en-trare nel letto , e addotmentata, uscì fuori, e spogliossi, ed entrò nel letto allato a lei : ond ella sentendolo , non sappiendo chi egli si fosse, e avendo gran paura , cominciò con gran voci a gridare per modo , che tutti quelli , ch' erano nella casa, si destarono, e trassono la a lei ; e accesi i lumi , trovarono costui nel letto, di che proponimento, e non si volere tutti forte si maravigliaro, e rimuovere per gli altrui huoni spezialmente lo padre, e la comigli, e chi crede pure a 42,

madre ; e lo padre lo domanda come era caduto in tale pecudita tale risposta, e sì effica- cato, e 'l figliuolo confessa il ce, tacette, e partissi da lui suo peccato tacendo, perloche Quest' altro così force acceca- vedendosi così confuso non risponde niente . Or chi mi domandasse, come questo giovane Monaco tanto virtuoso, e di tanta huona vita, qual fosse la cagione, che Dio, e lo suo disciasse cos) misetamente cadere? Non ne giudico aitro per lui aton se guanto attro per lus tanto, se non che Do il pur mise per umiliarlo, e farlo sperto di sè, e degl'inganni del dimonio, acciocchi non si confidasse, il suo buono opera-ne avera de sh. pun de Diare avere da sè , ma da Dio . E qui può prendere esempio ogni persona di non si confi re in sua vartù , perocchè quan-to l' uomo è in maggiore stato di vertudi , essendo nel mare tempestoso di questa vita , dove sono tante ischiere di nemici , navigando nella navicella di que-sta fragile carne, tanto dee stare più attento , e con paura di non perire; perciocche il dimonio tentatore pessimo no-stro inimico ha per le mani infiniti modi a farci pericolare ; sicche chi non c' è cauto , leggiermente perisce ; ma colui , che sta nel timore di Dio , tntti i diavoli il temono, e poco gli possono nuocere. E per certo nulla cosa è tanto pericolosa a fare l' uomo perire, come stare l' nomo ostinato nel suo se, e vuole pure seguire la sua la casa del padre con gran planvolonta , al certo che trove- to, e compunzione , e sì s'anra nelle sue opere mal tine . Or veggendosi questo Monaco così dai diavolo vituperato, e schernito, e in tanta miseria venuto , subito sitornò in sè medesimo , e al rifugio di Santo Girolamo , raccomandando-glisi , che 'l soccorresse; onde riconobbe la sua colpa , e miseria, e sanza tardare uscì del-

dò a confessare diligentemente ; e ricornato al suo Monasterio ; diessi a fare aspra penitenzia ; affriggendo soprammodo il sud corpo , intantoche parrebbe in-eredibile a chi l'udisse ; e così faccendo continuo per due anni . Finì la vita sua , e passò di guesto secolo all' eternale riposo .

### Miracolo d'un Cardinale , che male finis .

no molti di passati mi scrisse il mente di Santo Girolamo ; venerabile Vescovo Damaso di che subito gli venne uno d valo; ed essendo un die in rie. Concestoro co' Cardinali , que-

Non voglio lasclare di dir- sti com'era usato, marlo mat-ti questo, il quale non so- tamente con audacia ingiuriosache subito gli venne uno dolo-Portuenia vectoro Daniso di cie sunto gni resine uno qui resis. Dice, chi era in Roma uno al luogo comona, e i via guale ando Cardinale, il cui nome li Cog giudicio di Dio tutte le inerio-lestino, il quale si faces befi

### Miracolo d'un Cardinale, che morie, e poi risuscitée.

IN altro Prete Cardinale , non simile al predetto, ma contrario, cioè singularissimo di-voco di Santo Girolamo, il quale morie in Roma , alla cui morte si trovarono molte persone portando il suo corpo nella Chiesa maggiore di messere Santo Piero Apostolo ; e

"I'csequiefatto "I'ossequio secondo I' usanza, essendovi presente il Papa, e tutto il chericato, e gran- vità egli ha . B que' rispuose ,

de popolo , i quali erano venuti per onorare quello corpo aubitamente il predetto corpo morto si levò, e uscì della bara, mettendo grandissime urla, e strida; d'onde tutti si maravigliarono di tal novità , e temettono forte . Il Papa subito fece mandare ogni gente del popolo fuori della Chiesa, e chiu-dere le porti, e poi domanda questi così risuscitato , che noe die

DI S. GIROLAMO.

se queste parole: Essendo io al giudicio, ed essendo esaminato dell' opere , che nel mondo io avez commesse , era per essere giudicato alle pece dello 'nferno; e questo giudi-cio mi venía addosso solamente per lo usare, che ho fatto coo tanto diletto i vestimenti noranto diserto i vertimenti no-bili, e cibi dilicati. E subira-mente venne uno, che risplen-dea più, che l' Sole, e de era bianchissimo più, che neve, il quale intesi da coloro, che ivi erano, ch' egli era Santo Girolamo . Questi s' ingioocchiò dinanzi al Giudice, e addoman-

dandogli per me grazia, che l'anima mia si ricongiugoesse col corpo , fugli conceduta ; on-de subito in un batter d'occhio indi mi partl', e sono ritornato a questo corpo , come vol vedete; onde il Papa , e tutti si maravigliarono molto. Lo po-polo, ch' era di foori, volendo pure sapere quello, che questo fosse, per forza apersono le porti, ed entrarono dentro, e fu a tutti notificato questa cosa, onde tutti renderono grazie a Dio, e a Santo Girolamo.

### Sermont del predetto Vescovo Cirillo de'vei Vescovi.

suo Figliuolo Cristo benedetto, i quali sono posti nel mondo per suoi Vicari, e in sna vece, acciocche seguitino la sua vita, e deano a tutti esemplo di saota vita; ed eglino lo rinoegano, faccendo tutto il contrario, dilettandosi delle cose terrene , e delle loro grasse rendite , le quali debbooo essere per sosteota-mento de' poveri di Cristo, acquistate per merito del suo preziosissimo Sangue, ed eglino le speodono in oobilissimi, e pomposi vestimeoti, e dilicatissimi cooviti, coo buffoci, e coo uomeni ricchi mondani, riempiendo l loro ventri per me-glio incitare la putrida lussu-Tom. IV.

Molta afflizione di mente ci ria; e de' poveri, i quali veg-de communorere, e con-tristare, udeodo , che molti te, ono si curano. Certamente Vescovi rianiegano Iddio col costoro non sono Vescovi, ale costoro non sono Vescovi, nè membra di Cristo, ma demo-nj, e sue membra. Lo Vescovo o è santissimo, o è diavolo; perciocche lo stato Vescovile, operandolo secondoche si richiede, è di grande merito, e se no è di pericolo infinito; perocche 'n altre persone i loro peccati non sono di pericolo se none all' operazioni , ma il Vescovo, che dec essere specchio di tutta santità , per dare buono esemplo a suoi sudditi , di cui egli è pastore, ogni suo peccato è gravissimo, e di suo gran pericolo , perocchè ogni difetto, che i suoi sudditi com-mettono per lo suo male esemplo , di tutti è partetice , e avran-

112 wranne a rendere ragione . O Agostino mio carissimo, che dirò? grave peso è quello , che noi abbiamo, e grave soma; ma io, che ho le spalle debili, come il porterò? Per certo da ogni parte sento angosce , che tormentano, e ragguardando i casi gravi, e pronti , che continuo occorrono , sempre cresce via maggiore l'affizione , e la tristizia; e però dico, che molto è più sicuro fuggire lo stato vescovile, che deside-rarlo . Certamente io lodo lo stato vescovile , siccome vera-mente Vicario del nostro Signor Giesù Cristo ; ma quelli Ve-scovi , che tengono vita di cavalieri terreni , desiderando , e amando la pompa, e la gloria del mondo, non gli lodo, ma condanno, e contondo; e me-glio sarebbe stato per loro essere stati secolarl, e mal non avere conosciuta vita di religione; e infino a ora sappiamo,

ch' egli discenderanno a' luoghi bassi, e profondissimi, e saranno più tormentati , che l' altre persone, quanto eguno hanne ricevuti maggiori doni nella presente vita : e questo intendo dirlo piuttosto nella loro presenza, che in assenza, i quali dico, che degnamente si possono chiamare piuttosto lupi rapaci delle loro pecore, che pastori, e piuttosto distruggitori della Chiesa di Cristo, che rettori, i quali rubano le li-mosine de' poveri Cristiaoi, divorandole in ogni dissoluzione . E queste cose per certo non si debbono per nullo timore tacere, ma gridare, e piagnere; e questo ho detto , acciocche a ogni gente, e acciocche i rei si correggano , e li buoni ne megliorino , e vivano in paura, e 'n timore di Dio, udende le parrate cose . Amen .

### Visione mirabile d' Elia Monace .

T.

IN uno diserto, il qual' era nelle parti di sopra d' Egit-, il qual' era disabitato , perche non v'era di che potere vivere, istava uno Monaco molto antico, ch' avea nome Elia. Questl era di grande santità di vita, e fu di Santo Girolamo molto dimestico nella sua vita, per tale, che Santo Girolamo disse più volte, ch' egli avea spirito di profesia. Costui un essere in uno palagio grandi di, secondoche mi dicono più mo d'inestimabile bell'enza

Monaci venerabili di vita , degni di fede, che udirono dalla sua bocca, che un dì, secondo in sua usanza , scandosi in orazione , gli sopravvenne sonno , siechè a' addormentóe; e come l'onnipotente Iddip molte valte i suoi segreti mister) revela a' fedeli per diversi modi, **FUOT** revelò a costui, che così dormendo, dice, che gli purve eusere in uno palagio grandissi-

DI S. GIROLAMO. 119
così stando lo questo palagio, data la sentenzia per lo Giudie andando riguardando le sue bellezze da ogni parte bene per ispazio d' un' ora, maravigliandosi di tante, e si smisurate sue bellezze, vidde giugnere alquanti bellissimi giovani, che apparecchiarono una bellissima sedia, ponendo per terra molti sappeti, e d'intorno drappi ad oro, adornati di gemme, e pie-tre preziose, isvariate di smisurate beliezze; nella quale se-dia venne a sedere un gran Re di smisurata, e ineffabile bellezza, il cui aspetto era di tanez dolcezza, e sozvità, che chi 'i vedez, altro non desidorava, ed era accompagnato di solennissimi uomini più belli, stando, gli veniu pui belli, ehe 'l Sole, e quivi veniu pei fare alquanti giudici E così stando, gli venne innauni un' amna, la quale seppi, ch' era quella d' uno Vescovo d' Anco-0a , secondoche udii da quanti, che ivi erano presenti quale anima era menata da diavoli legata con catene di fuoco, ed essa pareva a modo di un ardente fornace, e gittava an puzzo, come di fuoco; e come giunse nella presenza del predetto Re quell' anima, cominciò a gridare, ch' ell'era degna d' essere messa oello 'oferno, assegnando infra l' altre sue colpe uesta; che in questa vita s' era dilettato molto nelle vane pompe, e in belli vestimenti , e 'n fare conviti , e simiglianti diletti , e in queste stoltiele avea consumata la sua vita. Le quali sue colpe con dette, fu H 4

ce , ch' ella fosse menata alle pene infernali, intinoattantoche al di del giudicio ella si congiugnesse col corpo , e con esso sostenere eterne pene . E in-contanente quella dannata anima fu menata via da quella turba de' dimonj con grandissime strida, Allora venne un'altra anima di Teodonio Senatore di Roma, fratello del venerabile Damaso Vescovo di Portuensia , secondochè udii , e fue presentata dinanzi al predetto Re, gravemente accusato da' maligni spiriti , cho gli erano d'intorno; ed essendo costui così accusato ( e nullo era , che per lui rispondesse ) rizzossi un somo di quelli , ch' erano ivi presente , il quale era di tanta bellezza, e chiarità, che a suo avviso avanzava per sette tanti ogni bellezza del sole ; e nullo gli parve, che fosse forse tanto bello, quant egli, e an-dò al Re, e sì gli s' inginoc-chio dinanzi. Il Re sì puose si-

lenzio alle demonia, che tacessono, e 'I predetto uomo dis-se: Messere, costui in sua vita ha avuto io me singularissima ha avuto 10 me singularissima devozione, e portatomi gran reverenza; onde, 10 vi priego per lo mio amore, che gli fac-ciate misericordia, ed eterna sequie per amore della vostra usata pietà, e infinita clemenzia : nondimeno domando per purgazione de' peccati commessi stea io Purgatorio , infino-che sieno purgati . Onde le de-

monus niente a ciò rispuosono,

e lo Re concedette la grazia domandata per la predetta anima benignamente. Allora tutta quella moltitudine di que' maligni spiriti si partirono, e andarono via con gran pianti, e urla; e valicata forse per ispazio d'nn' nra , vidde un giovane, che andava per lo palagio, came per suo sollazza, al quale Elía andò, e domandal-lo: Dimmi, chi fu colui tanto belin, e potente, che si levò
"ajutare d'arare Trodonio Senatore?
Ed egli rispunse: Colui, di cui , io sono , mandato a tu domandi lui a' prieghs de Pietro Patrizio di Roma, il qual è suo gran-

distimo divoto che per lui dissimo divoto, che per lui prieghi iddin, che gli conceda grazia di darli un figliuolo. Alle quali parale lo Re disse : Che domanda Pietro al mio figliuolo Girnlamo ? siegli congiuolo Girnlamo ? siegli con-ceduro ciò, che dimanda . finire le predette cose , Ella si destò , e rende molte laude a Dio, e al glorisos Girnlamo , e notò il dì, e l'ora, nel quale aves avuts questa visione ; e poi investigando, trovò, che 'l detto Vescovo, e Tendonio e-rano morti nel detto di, e ora : per la qual cosa è manifesto , che questo non fu sogno vano .

D' una mirabile visione , ch' choe di lui il venerabile Cuillo Vescovo d' Alessandria.

In me gran maraviglia, e come se fosse cosa molta incredibite quella , che mi narrasti nelle tue lettere , cioè proponendo , come il glorioso Girolamo si possa porre pari a Ginvanni Batista, e agli Apostoli in santità, e in gloria, affermando cióe con efficaci ragioni, e per maravigliose, e vere visioni. Onde io questo simigliantemeote tengo, e affermo, siccome cosa verissima, e con ngni fede, e devozione dignissima si può tenere; e però dico con reverenza di tutti gli altri Santi, che pochi ne sienn stati di sì santissima vita , e per cui Iddio abbia mostrati , e fatti

O Augustino mio catissimo, tanti miracoli, e sì nuovi, co-tu ti pensavi d' inducere me per lui; onde le razioni. me per lui; onde le ragioni, che tu per ciò dichiarare n' as-segni, furono si efficaci, e ta-li, che non sarebbe convenevole, che io alle mie leggerissime, e insoficienti ragiool sopra ciò più mi stendessi; e però sopra questa materia da me tantu non inteodo più dire, ma per confermamento del tuo, e mio parere, ti voglio narrare il più brevemente, che io potra, una mirabile visione, la quale mi scrisse il venerabi-le Citillo Vescovo d' Alessandria per sue lettere più di sono. Compiuto l' anno, che Santo Girolamo era passato di questa vita, nel di della fosta della Natività del glorioso mes-

sere Santo Giovanni Batista, avendo la notte detto solennemente Mattutino colle Laude il predetto Vescovo co' suoi cherici, esso, come avea per uso, si rimase solo in Chiesa, e puosess gi-nocchione dinanza all' Altare di Santo Giovanni Batista , e ivi contemplando con molta dolcezza di sprito la sua giorla, ed -scellenzia, subitamente s' addormento , e chiaramente gli parve , che nella predetta Chiest venissono due uomini bellisami oltre a modo splendienti d'ogni chiarità, i quali cantavoti canti, l' uno rispondendo all' altro, e dietro a loro seguitava grandissima turba . I quali gingnendo a due a due s'ingnocchiavano dinanzi al-l' Altare, e poi si poneano a sedere. Ed essendo già la Chiesa piena di costoro , dopo a tutti quanti giunsono meni sanza comperazione bellissimi vie più che tutti gli altri, i quali erano in ogni cosa simili di bellezza, e di grandezza, ed erano vestiti d un vestimento candidissimo adornato d' oro , e di pietre preziose; ed entrando essi oella Chiesa di pari l' uno, di pari l' al-tro, allora tutti coloro, che erano imprima venuti, e sede-vano, di presente si levarono ritti , e con somma reverenza a loro s' Inginocchiarono . Allora que' due sezzai uomini feciono reverenza all' Altare , e alquanti bellissimi giovani appa- cacciate le tenebre di tutti gli recchiarono due bellissime cat-

DI S. GIROLAMO. 121
anna Batista, a- tedre d'oro, adornate con maravigliose, e varie pietre pre-200c, stelle quali i predetti due venerabili uomini si puosono a sedere, e stettono alquanto in silenzio, e poi l'uno disse all altro, che parlasse, e fu tra loro lunga altercazione, chi prima dovesse commerare; e ora quegli altri dicevano: Convenevole e, che Girolamo predichi di Giovanoi, la cui solennità e ogg., a dimostrare le sue magnincenzie, e quante gli si con-vengono debite laude . Per le quali parole l' uno di loro con bella eloquenza, e con chiara voce incominció un sermone esplicando le magnificenzie del sommo Precursore di Dio, con tanta doicezza di lingua, e con tante ornate parole, e ogni co-sa approvando per sentenzia della divina Scrittura, che tutte l' umane lingue non sarebbono somicienti a recitarlo. Pioito questo sermone, tutti coloro, che ivi erano presente, e quelli, di cui costul ha tant altegge di cose parlate a tutti noi . Allora Santo Giovanni disse : Questo min compagno cárissimo, Girolamo, vogilo, che sia a tutti manifesto , ch' egli m' è iguale in gloria, e in santità perocchè in tutta la sua vita fu seguente alla mia, onde è convenevole, ched io narri delle sue virtà. Veramente dico, che la sua vita è dottrina, e luce \* ultimi della Santa Chiesa, la quale ha

end Congle

mini ciechi della chiara sua verità. Costui è la fonte dell'acqua della divina sapienzia , al-la quale qualunque ha sete vada, e sarà sagraro . Costui è veramente quello arbore altissimo . la cui sommità aggiugne al cie-\* forse esce lo soave frutto, lo cui o-al dore gli uccelli dei cielo, e le bestie della terra , cioù gli uomini pienamente ne sono saziati . Costus tenne vita romitica , com' io , e veramente macerò per astinenzia la sua carne quant' io . Costni tu vergine purissimo , com' 10 , e così fu illustrato di spirito profetico, comio. Costui, come io, fu dostore della verità. Io per la giustizia puosi la vita per la giusticia puosi fa vita corporale; costui sosteme tutto il tempo della vita sua marti-rio, afflasoni, e dolori per la giustica, e per la verità della sua dottrina asntissima, benche per martirio non moris-se. lo fui Precursore della fede Cristiana, e messo, e inviato-re del popolo Gentile; costui venendo poi fu di quella so-stentatore, e dagli Eretici, che quella impugnavano difensore. Fo toccai una fiata il Signore colle mie mani proprie quando il battezzai nel fiume Giordano costui non che molte vol-te l'avesse io mano nell' Alta-

re, ma colla sua propria boc-ca assai fiste il mangia; sicchè in ogni cosa mi fu simile in santità, e però ora godiamo amendunt insieme premiati igualmente de' superni eternsli gaudi. Altre molte cose disse messere Santo Giovanni , le quali moria di ritenerle . E venendo l' ora del dì, venendo il Sagrestano per apparecchiare per dire la prima, e giugnendo in Chiesa, vecendo il Vescovo così dormire , toccollo colle ma-ni , e sì lo destóe . Desto che fu , ripensando nella predetta visione, maravigliandosi di sì gran cose, stupi d' ammiraziooe, e con gaudio al detto Sagrestano narrò ogni cosa per or-dine, con molte lagrime per letizia. E in quel dì, celebrato ch' ebbe quella solenne Messa del Barista, predico al popolo, e al oarrò loro la predetta visione . Troppo sono più innu-merabeli i miracoli , ch' io so verissimi di questo gloriosissimo Girolamo, che sarebbono utili a narrare, che quelli , ch' lo t' ho detto; ma acciocche non sie te-dio a lettori la lunghezaa del troppo dire, voglio porre fine di non dire, se non questo, ch'è cosa melto notabile, e sarà fine di questa nostra opera .



Della

confind a Liberate

Della traslazione del santissimo corpo di S. Girolamo, e come si ritornò nel primo luogo, e di moiti mirateli, che fece .

PAssata la Domenica dell' ottava della festa della Penteroste, avendo diliberato io con molti altri Vescovi di traslatare per sua reverenza il santissimo corpo di Santo Girolamo , essendo raunati co' miei compagni Vescovi, e con gran moltitudine d'uomini , e di donne nella Chiesa , nella qua-le il predetto corpo giace con debito onore, e reverenza a ciò fare, ed io principalmente era parato come si convenia : andammo alla fossa, dov' era quel venerabile corpo, ed so fui il primo, che cominciai a cavare la terra per disotterrario per translatario, e metterlo in una bellissima sepultura, la qual' era tutta di marmo, nobilmente adornata, fatta propriamente a suo onore. Ed essendo vota la fossa, tutto il popolo vidde quel santissimo corpo stare nel mezzo della fossa sospeso, non toccando da nulla parte, come fosse sospeso in aria, e tusto incero , e saldo sunza nulla corruzione, e d'esso usciva sì grande l'odore, che mai per nullo, che ivi fosse, non fu sen-tito simile; il quale traemmo su, e ponemmolo in sull'Altare, acciocche meglio potesse essere veduto . Quanti miracoli in quel di furono fatti per la virtú di quel santissimo corpo , i nn uomo, che avea sotterrato

quali furono palesemente veduti da tutti coloro , che ivi era-no presente , non gli potrei narrare . Sedici ciechi , toccando quelle sante reliquie , subito riebbono il vedere. Tre inde-moniati vi furono menati da molti uomini , legati con catene, per la loro grande diversità: come furono in quella Chiesa, incontapente rimasono liberi . Era una donna vedova povera, che avea uno figliuolo, e non più, ed essendo il predetto fanciul-lo nella predetta Chiesa infra la gente, che v'era in gran-moltitudine, affogovvi; e trovandolo in gran moltitudine la madre morto, con gran dolore, e pianto prese il corpo di questo suo figinolo, e vasse+ ne alla fossa dond era tratto il santissimo corpo di Santo Girolamo, e sì il gittò dentro dicendo queste parole : O Santissimo Girolamo glorioso, per certo io non mi partiro quinci infinoattaatochè non mi repderai il mio figliuolo vivo , quale è morto . Certo Iddio maraviglioso ne' suoi Santi , faccendo per loro sì mirabile cosa. Immantenente che quel corpo , così morto fu disteso sopra la terra in quella fossa, e subito riebbe l'anima, e fu risuscitato . Veduto questo miracolo

VITA DI S. GIROLAMO.

Santo copo di Girolamo, e àl' della fossa, e renuto in sull'Al-vi gettò dentro, come fece la rare. Ma non mi voglio sten-predetta donna, e subito il dere di più raccontarne. detto giovane risuacitò. Sono

114

un suo figliuolo morto, per tre quasi innumerabili i miracoli, di stato sotterrato, andò, e di- che furono fatti dalla matrina sotterrollo, e portollo alla pre-detta fossa, dond' era cavato il to santissimo corpo fu tratto

### Come il santissimo corpo si ritornò nella fossa.

corpo con ogni reverenza nel predetto monumento, e la mattina trovammo, ch' era ritorno nella fossa, donde il traemmo. Della qual cosa io molto mi maravigliai, e la seguente not-te dormendo, Santo Girolamo m'apparve in visione, e revelommi molte grandi cose, e poi mi disse: Vedi, Cirillo, che io non voglio, che 'l corpo mio voi traiate più della fosta, duve egli è , per nulla cagione , ove ivi voglio , che stea per infino a quel tempo, che la Città di Gerusalem sarà presa dagli infedeli. Allora sara portato a Roma, e ivi si riposerà per molto tempo. E come ebbe detse queste parole, disparve; ed io destandomi, rispensando questa visione molto stupii, e la mattina narrai a' miei compagni Vescovi, e a molti altri uomini

NEII' ora del Vespro po-nemmo quello santissimo deliberammo di non promuovedeliberammo di non promuovere più il predetto corpo, ma coprimmolo come stava. Quando queste cose fieno non so .

Amen. Se io ho detto in questa pistola alcuna cosa utile, e buona , non voglio , che a me si re-puti , ma solo a' me riti di Santo puti, ma solo a meriti ui Girolamo; e se ho detto alcuna cost soperchia, ovvero disutile, e non buona, solamente si reputi alla mia negligenzia, e insoffi-cenzia, e così voglio, che sia giudicato da ogni persona . O Augustino mio carissimo, priegoti, che ti ricordi di me nelle tue santissime orazioni .

Finisce qui la pistola del predetto venerabile Cirillo Vescovo di Gerusalem, la quale mandò a Santo Augustino Ve-scovo, de' miracoli di messere Santo Girolamo.



# V I T A

S. DOROTEA VERG.EMART.



## т

Cesarea era

una nobilissi-

ma Vergine ,

la quale avea

#### S. D т E



nome Doratea , la quale con molta purità serviva Iddio in santi digiuni , e 'n orazioni . Questa beata Vergine per questo modo meritò di pervenire a corona di mar-tirio . In quello \*temporale era in Cesarea predetta uno perfi-do perseguitatore di Cristiani , ch' avea nome Saprizio , il quale udendo, come Doratea era Cristiana, sì la si fece venire dinanzi, e domandolla come avesse nome; ed ella rispuose: Il nome mio è Doratea. Sapri-zio disse: Io t'ho fatta richiedere, acciocche tu facci sacri-ficio, e adori alli nostri Iddii secondo il comandamento degl' Imperadori. Doratea disse: Lo Iddio del Cielo è il vero Impe-radore, il quale mi comanda,

ELLA Provincia dunque io debbo piuttosto ub-di Cappadocia, bidire a lui , che agl' Impera-nella Città di dori, i quali sono uompo probidire a lui , che agl' Impera-dori , i quali sono uomini mortali . Saprizio disse : lo m'accorgo, che tu ti se' posta in cuore di star ferma in tua percuore di star termà in tua per-tinacia, che vuoli morire con gli altri tuo pari. Io ti consi-glio, che tu ascolti me, e sa-crifichi agl' Idoli nostri, accioc-che scampi li duri tormenti . Doratea disse: I tormenti tuoi sono temporali, ma i tormenti dello nferno sono eternali, e perciò io non debbio temere i tuoi temporali tormenti, acciocche io scampi i tormenti eternali. Saprizio disse : E perciò debbi tu temere gl' Iddii , e fare loro sacrificio , acciocch' eglino adirati non perdano l' anima

e 'l corpo tuo in pene eternato, o Saprizio, e ancora io tel dico, che tu non mi potrai mai inchinare a fare sacrifici a' demon). Ailora Saprizio adirato disse a'tormentatori: Prendeteradore, il quale mi comanda, la, e legatela nella carasta, ch'io adori, e serva a lui; a- acciocch' ella tormentata con-

115 senta alli nostri Dii . Catasta si è una graticola di legno con quattro piedi, fatta a modo della graticola del ferro , in che fu posto Santo Lorenzo. In questa cotale catasta erano posti i Martiri a' tormenti . Adunque beata Doratea distesa, e legata in questa cotale graticola disse: Ah Saprizio, spacciati di fare ciò, che debbi fare, ac-ciocchè io tosto veggia colui, per lo cui amore non temo d'essere tormentata, e morta. Sapri-zio disse: È chi è colui, che zio asse : E cii e coiui , che tu disiderl di vedere? Doratea disse: Cristo Figliuolo di Dio. Saprizio disse: E dove è quel Cristo ? Doratea rispuose , e disse: Quanto alla sua potenzia egli è in ogni parte, inquarxo all'umanità egli è in Cielo al-la destra parte del Padre collo Spirito Santo, ed invita noi al-le delizie del Paradiso, dove

sono d'égul tempo i justifii nelle sus breccia ; e prédocsecorratid pouri, et l'intuit : rebeber il l'exerci fillo. Risponcorratid pouri, et l'intuit : rebeber il l'exerci fillo. Risponcorrection de l'exercit de l'exerci

tasta, e maodolia a due Cristiane rinnegate, che l' una avea nome Crista, l' altra Galista, acciocche la facessero rinnegare Cristo, come aveano rinnegato elleno, e promise loro molti doni se questo facessero. Allora queste rinnegate ricevettono Santa Doratea in casa loro, e dissono a lei: Doratea, con-senti a questo giudice, e libe-ra te del pericolo delle pene, come abbiamo fatto noi , imperocche meglio è a te di non perdere questa vita, cioè, che tu oon muoia innanzi tempo. Rispuose Doratea, e disse a loro: Donne, donne, se voi fo-ste pronte d'udire il mio consiglio, e pentistevi dello rinnegamento, e del sacrificio, che avete fatto agl' Idoli , Iddio del Cielo , ch' è tutto pieno di misericordia, vi riceverebbe nelle sue braccia, e perdone-rebbevi il vostro fallo. Ripuosono le dette donne Crista , e Calista: Il fatto nostro è ispacciato, imperocchè come si po-trebbe fare, che noi ritornassimo a Dio, dappoiche l'abbiamo rinnegato ? Doratea sì disse : Maggiore peccato è disperarsi della divioa misericordia sacrificare agl' Idoli . Adunque non disperate, ma ritornate al piatoso Iddio, il quale è po-tente a perdonare ogni vostro peccato. Allora Crista, e Ca-lista si gettarono a' piedi di San-

prizio la fece levare della ca-

DI S. DOROTEA. apparecchiate a ritornare . Allora Doratea si gitto in terra ad orazione, e con lagrime priegò Iddio per loro, e disse : O buono Iddio, il quale dicesti : Non voglio la morte del peccatore, ma voglio, che si converta, e viva: O Signor mio Gesù Cristo, il quale dicesti , che gli Angeli nel Cielo hanno maggiore gaudio d'un peccatore , il quale si penta , e convertasi , che sopra novantanove giusti, i quali non banno peccato , dimostra la tua pictade , e misericordia in queste donne , le quali il diavolo s'è sforaato d'arrapparti , e rivocale , o rimettile nella tua greggia , acciocche per l' esemplo loro ritornino a te coloro, Orando Santa Doratea per ispazio d'alquanto tempo, e Saprizio mandò a casa di queste donne , e fecele venire dinanzi a se insieme con Santa Doratea , e trasse da parte queste due donne, e cominciólle a doman-dare, s'elleno aveano ancora rivolto l' animo di Doratea . Allora Crista , e Calista a una bore rispuosono, e dissono: O dolorose a noi, le quali abbiamo errato, perocchè temendo i tormenti , e le pene transitorie , abbiamo sacrificato agl' Ifie, applamo sacrincato agi i-doli vani; per la qual cosa noi pregammo Doratea, che orasse per noi al vero Iddio, ed ella ci ha fatto avere pentimento del e ora siete racquitate. Allora mostro peccato, acciocche possia-mo avere perdono da Messere Ge-perdata la favella, apersona Tom IV.

tenzia , imperocebe eil' erano su Cristo . Udendo queste parole Saprizio , per dolore si stracció le vestimenta d' addosso, e con gran furia comandò, che queste due donne fossono legate insieme con funi , volte le remi l'una all' altra , e messe in un gran vaso di pietra , che si chiamava coppa , ed ivi fos-sono arse , se incontanente non sacrificassero agl' Iddii . Allora Crista, e Calista gridaro, e dissero : O Messere Grau Cri-sto, ricevi la nostra penitenzia, e dacci la tua perdonan-za. In queste parole, e in-questa santa confessione queste due donne stando ferme, furo-no messe nella coppa, ed essen-do già acceso il fuoco loro d' intorno , Doratea , ch' era intorno presente, avea gran gaudio di quelle anime acquistate ; e quando queste donne nel fuoco stavano, in fine Doratea grido, e disse : O donne valorose, ponetevi mente, e ral-legratevi meco, imperocch' io v' assicuro, che il vostro peccato v'e perdonato . Sappiate, che sanza dubbio voi avete ri-trovata la corona del martirio, la ouale imprima avevate perduta per lo vostro rinnegamento . O serocchie mie dolcissime, passate di questa vita sicuramente , imperocche il Padre vostro celestiale Iddio vi verrà incontro, e abb acceravy; con grande festa , e come figliuole , le quali eravate prima perdute ,

130 V I un poco gli occhi , e guatarono Santa Doracea lagrimando , e poi inchinarono il capo quasi mome s' elle ringetziassono Doratea ; e con passaro ol questa vita , e andaro a vita eterna. Morte, che furono queste donne, Sapritio comando , che Saota Doratea un' altra volta frese potra. e levata nella cata-

colpidate de la constanta de la coloridate del la coloridade del la coloridate d

ione sì è questa , perchè Gesti Cristo per me ha racquistate due doone morte . le quali il sto , amatore dell' anime , il quale m' inviti al convito di diavolo per te avea arrappate , Paradiso , e alla tua camera celestiale . E poi Doratea uscendella qual cosa tutti gli Angeli si rallegrano colla celestiale corte ; la seconda cagione , per do tuori del palagio per andare al martirio, uno giudice avch'io mi rallegro, si e, perchè tosto mi aspetto con loro essere vocato, che avea nome Teofiin quella beata vita, e gloria; e percio, o Saprizio, fa tosto di me quello, che debbi fare, acciocchi o vada in Paradiso lo , il quale era stato presente quando ella diceva a Saprizio, che il suo Sposo era in Cielo , e come ivi erano i mardioi pieeon quelle sante donne a gioni di fiori , e di frutti , questo eondare. Allora Saprizio essen- cotale giudice la motteggió, e do ella legata in sulla catasta disse: Doratea, tu te ne vai al

ignuda, sì le fece porre a'nan- tuo Sposo in Paradiso, ove tu

e guataro- chi due faccelline ardenti ; ma Doratea più che più rischiarava la faccia sua , e contra il giudice dice faccondo beffe di lui : O misero Saprizio , tu se già recato al nulla tu , e' tuoi Idoli . Saprizio adirato la fece disporre a terra della catasta , e fecela battere la faccia coo molte "gotate e, con molte "boccate, e diceva : Sia percossa quella faccia , che mi schernisce . Ma Doratea essendo tanto percossa, che i percotitori erano già allassati, ed ella sempre più gaudendo, e letiziaodo, e Saprizio vedendo, che non la poteva vincere , diede contra a lei sentenzia in questo modo : Doratea superbissima pulcella la quale non vuole sacrificare agl' Idoli immortali , acciocche viva , ma piuttosto vuole morire, e non so per quale Gle-sù Cristo Crocifisso, lo comando, che le sia tagliata la te-sta. Data la sentenzia Doratea grido e disse : Io ti rendo grazia , Signor mio Gesti Cri-

ti . Dico vero ? E Doratea rispuose : Certo sì . E Teofilo sorridendo disse : Priegoti adunque , che me ne mandi delle mele, e delle rose di Paradi-so. E Doratea rispuose, e dis-se: Certamente ch' io te ne manderò , e soddisfarò alla tua addimanda. E Teofilo di questa impromessa si fece beffe. E giugnendo Doratea al luogo del martirio, pregò il carnefice, che le dovea mozzare il capo , che le concedesse gicuno spazio d' orazione . Allora il carnetice slicle concedette. Allora Doratea oro divotamente raccomandando i anima sua a Messere Giesti Cristo , e poi lo pregò, che le dovesse mandara delle mole, e delle rose del Paradiso, ashinch' ella potesse " ottenere la 'mpromessa a Teofilo giudice avvocato. Compluta che ebbe l' orazione, eccoti venire l' Angelo di Dio in forma di un fanciullo, e presentolle tre preziose, e magnifiche mele, e tre colorite, e odorifere rose da parta di Gesù Cristo . Allora Doratea rendette laude a Dio, e grazie, e poi prego questo fanciullo, che in suo servigio portasse quelle rose , e quelle mele a Teorilo , e dicesse : Ecco le mele , e le rose , che Doratea t' impromesse di mandare dal Paradiso del giardino dello Sposo suo, e dice, che tu non abbia a schifo perch'elle sieno poche . Ancora disse

Doratea : E digli , che se ne

Santa Doratea , Teofilo avvo-cato predetto s' ando co' suoi compagni , e scherniva la im-promessa di Santa Doratea , e sollazzando dicea : Non sapete che oggi andando al martirio Doratea, ia quale dicea, essere Sposa di non so che Gesu Cristo, e che n' andava a Paradiso al detto suo Sposo; io le motteggiai, e per istrazio le chiesi delle rose, e delle mele « forse di Paradiso, ed ella fu sì scioc-ca, ch' ella m' impromesse di mandarmene ? Teofilo adunque dicendo queste parole , eccoti venire il fanciullo colla tafferia, bacine in che erano le tre preziose mele , e le tre colorite rose , e odorifere, e disse a lui: La sa-gratissima Vergine Doratea ti manda del Paradiso del suo sposo il presente, ch' ella t' im-promesse, e dice, che tu non abbia a schifo per ch'elle sieno poche ; e che se tu ne vuogli più , che tu te ne pensi , come ha fatto ella , e :acci sì , che tu vadi per esse al giardino, ov'ella aguale abita . E compiuto , ch'ebbe l'ambasciata il fanciullo, lasciò il presente, e subito

spari via . Allora Teofilo uscì tutto di sè , e cominciò a gridare con grande boce: Cristo è il veto Iddio, e tutta veri-tade è in lui. Allora dissono i compagni : Or che novelle sono queste , Teofilo ? or di' tu queste parole per istrazio? Teo-filo rispuose : Io non parlo per istrazio , ma in me è , e sara sempre vera fide di credere in Girsù Cristo vero Iddio, Dicono a lui i compagni : E che vuol dire quesso comore, che tu fai così grande ? Rispuose Teofilo , e disse : Ditemi ; di qual mese è ora? Rispuosono i compagni: Del mese di Febbraio . Dice allora Teofilo : Concionsiacosachè il ghiacciato freddo cuopra tutta la Provincia di Cappadocia, e al postutto non si truovi albeio, ne erba viva in terra , onde stimate , che vengano queste cose , cioè queste preziose mele , e queste odorifere, e preziose rose? Ri-spuosono i compagni: Nel tempo, che sono le rose, e le me-le, noi non vedemmo tanta hella cosa , quanto sono queste . Disse allora Teofilo: Ecco il presente , ch' io chiesi a Doratea per beffe , ed ella ti m' ha mandato da dovero per uno fan-ciulio, che pareva forae d'etade di quattro anni, e pariavami si aaviamente, che il pariare mio a rispetto del suo pareva d'uno villano; il quale fanciullo io non dubito, che tosse l' Auge-lo di Dio. Dicendo Teofilo queate parole , gridava , e dicea : Beati sono coloro , che credo-

no in Giesti Cristo : Beati coloro , che patiscono pena per lo suo amore. E dicendo Teofilo queste, e altre parole simile, le novelle andaro a Saprizio, come Teofilo era diventato Cristiano . Allora Saprizio lo fece venire dinanai a se , e trovandolo stabile, e fermo nella Fede di Gresi Cristo, ai lo fe-ce porre in sulla colla, e poi lo fece hattere duramente, e Teofilo gridava, e diceva: Or hen son io veramente Cristiano , imperoccii io sono posto sulla colla , la quale significa la croce, in sulla quale fu posto il mao Signor Giesu Cristo . Allora Saprizio gli fece squarciare le carni con unghie di ferro e poi gli fece arrostire i fianchi con ardenti faccelline . Ma Teofilo ne' duri tormenti posto , non dicea altro, se oon: Gesu Cristo figliuolo di Dio, io ti confesso per mio Signore . e priegoti , che tu mi congiunga nel numero de' tuoi Santi . Allora Saprizio non possendolo vincere, sì diede contra di lui la sentenzia in questo tecore : Teofilo , il quale infino a ora ha sacrificato agl' Iddii immortali . ma aguale gli ha rinnegati , ed stiani, comando, che gli sia tagliata la testa. E così com-piette Teofilo il suo glorioso martirio, e l'anima sua ando a vita eterna , e il corpo rimase alla terra . Ameo .

La festa della gioriosa Vergine , e Martire di Cristo Santa Doratca si celebra a' 6. di

# del mese di Febraio, cioè il seguente di dopo la festa di medi Cristo ci condeza, il quale donna Santa Agata, nel quale do ella n'anno alla calestratia esculorum. Amen.



10m, 1v. 13

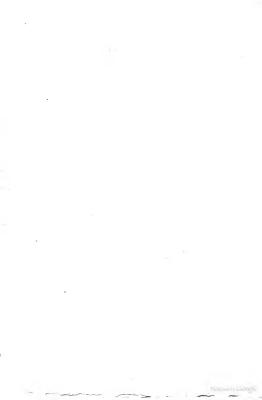

# V I T A D I S. O N O F R I O

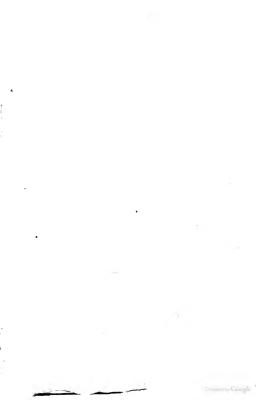

### T

#### S. F RI

Dio, a tutti l' universo, i congre gati nella Chiesa di Dio, salu-

te, e pace sia con voi, e la grazia del mistro Signore Gie-su Cristo in voi sempre stia. Voglio sollecitamente ricordaryogno sollectramente ricorarvi della grandezza del grande
Padre passato Santo Onofrio
Bremita, di cui per la iddio
gratia, in questa vita fui compagno, ond'io della vita, e meriti di lui vi voglio contare. Escande la Bassatalo na di conti di lui vi voglio contare. Es-sendo lo Panunzio un di con alquanti frati nel Monastero mio, fui ispirato nel cunre mio, e dissi : Che è la vita mia? che ragione rendero io dinanzi a Dio della vita nodinanti a Dio della vita no- vai un unmo vecchio , che sera, quando verrà quel di, che quasi stava in orazione co sui d'ogni coas si convern' render piedi, ed lo andai a lni per razione ? L' unanza de first' chiederfig perdonanza e abbracdel Monastero era questa, che ciandigli i piedi, e toccandolo quando uno de fratti inferma-cadde in terra, e disfecent cutto

ANUNZIO ser- va , da tutti sollecitamente era vo della vevisitato, e aiutato; onde penra santità di
sai, che vita era quella di coDio, a tutti loro, che la empagnia avean loro, che la cimpagnia avean lasciata, e pensando ciò dissi: Veramente che la loro vita è migliore, che la nostra, pe-rocchè seguitano più l'oracolo di Dio, secondo il detto della Scrittura. E pensando ciò tutta notte, la martina per tempo ta notte, la mattina per sempo-sollecitamente mi levai colli al-tri dodici frati del Monsstero, e addomandai loro, ch' lo vole-va andare cercando per lo diserto. Onde partitomi da loro e andando per lo diserto, tro vai una spilonca , della quale era l'uscio serrato , ond io stimai , che qualche amico di Din vi fusse dentro, e cominciai a chiamare: Amico di Dio. Vedendo, che non m' era ri-spisto, entrai dentro, e tro-vai un unmo vecchio, che

กมรถจ

erli rende grazie a Dio , e venquanto. Ond' io vedendo questo, per paura posimi in orazione. Orando poi vidi uno vestimento di palme, e toccandolo fummi stritolato in mano come polyere, e stettimi quì tutta notte orando al nostro Signore Iddio . La mattina tolsi il vestimento, e dimezzatolo, e fatte molte orazioni a Dio . con "atti de molte" invenie, presi lo corpo voti morto, e misilovi entro, e poi chiusi l'uscio, e misimi a andare per lo diserto . Quando fui ito tre di , trovai simigliantemente un' altra spelonca, della quale era l' uscio serrato , ed era circondata, e coperta di scope, ed era molto bella , appresso avea una palma piena di frutti molto maravigliosa, ed nna fonte d'acqua molto bel lissima . Vedendo ciò rendei grazie a Dio , e stettimi qui infino a Vespro . Ed eccoti venire una moltitudine di gregge di bufole, e in mezzo di loro nn uomo umile, col volto be-

ventossi molto, e segnossi, cre-dendo, ch' io fossi qualche spitito. Istette in orazione, e 'moveva poi mi chiamò, e non si mutava. Ed io gli rispuosi arditamente, e dissi : Amico di Dio, non aver paura; vieni, e toc-cami, ch'io ho carne, e ossa, e sono uomo peccatote, e sono vestito, e vo cercando di trovare degli amici di Dio, che forse per loro mi fieno per-

nigno, e ignudo di vestimenti .

ma i suoi capelll lo ricopriya-

no . Ed egli vedendomi spa-

ne a me, e lo corsi verso lui, e chiesigli perdonanza, e git-támigli a' piedi, e fecili rive-renza. Dopo il salnto, che egli mi fece, ed egli mi prese, e menommi nella spilonca, e disse: Quando venisti quì frate Panunzio, e come ci venisti? E io: Vo io cercando, e caendo degli amici di Dio, acciocch' io mi possa accompagnare de' loco meriti. E poi lo cominciai a dimandate: Amico di Dio, dimmi, in the tempo ci venisti ? s' io ho trovato grazia in te , dimostrami come tu hai nome . Edeeli mi disse : Innanzi che io venissi quì, io era frate, e ista-va in uno Monasterio co' Monaci, e operava con esso loro di fare alcuno lavorio colle mani: e standomi nno dì, io ciò pen-sai : che sarebbe il meglio , e più piacete di Dio, che io stessi in nno luogo salvatico; o operava di fare colle mani come prima, onde molta gente venia a me per lo studio delle mie opere, e recavami molte cose da mangiare, e da me etano consolati, e confortati orfani, e vedove. Allora, perchè il dimonio sempre va seminando ogni male, avvenne, che una femmina venne a me , e comincio dimesticamente a star meco con abito monacile, e lo la menai in una cella, e aven do nos ricevuto il consiglio del dimonio, insieme partorimmo la iniquità, e nel peccato insieme stemmo un anno , e quatdonati li miei peccati . Onde tro mesi . E poi rammemoran-

DI S. ONOFRIO.

condo le operazioni, dissi : Oime, oime, che risponderò io al Signore? misero uomo, come potrò io stare dinanzi al giudice giusto? E in me med dissi: Levati misero, levati, e fuggi; meglio m'è abbandonare quì ogni cosa , e di fuggi-re dal peccato . E uscendone ne venni in questo luogo , e troval questa palma , e questa spilonca per cagione della mia salute , e quì sono stato in so-litudine . E questa palma gepera ogni anno dodici rami coal pieni di frutti, che ciascuno ramo basta un mese, sicchè so-no dodici rami, che mi ha-atano un anno . Essendo stato alquanto tempo, mi vennono meno li vestimenti; ma sommi cresciuti sì i capelli , che cresciuti si i capelli , che mi cuoprono come tu vedi . Sono trenta anni , che io venni qui , e non ho sa-puto , ne veduto , che sia gusto di pane . Ed io Panusio in verità udite sai parole, maravigliámi molto , e dissi : Se io atessi trent' anni , che io figura di pane non gustassi, ne mon vedessi? Dimandalo un' algra volta, e dissi : Dimmi, amico di Dio, nel cominciamento, che tu venisti quì, non ti turbavi nella mente, e nell'ani-mo? Ed egli mi disse : Amico di Dio, al principio fortemente mi turbai, e sentia nel corpo , e nell'interiora grande pena, il Signore, e più non peccare . che io sosteneva nel corpo, che Da quel di infino a qui non ho

domi della iniquità mia, e del mi gittava disteso in terra, e giudicio di Dio, e della giusta così dicea l'uficio mio; e stando retribuzione, che si rende se- io così pregava, e faceva sacriio così pregava, e faceva sacri-ficio a Dio, che cacciasse da me questa pena, e questo dolore, che io avea nel mio corpo. Anche ti dico, che fa trent'anni, o più, che io sono stato quì , che molte tentazioni , e battaglie mi ha dato il demonio, e bo sostenuto molte battaglie, e tribulazioni, e fati-che, dolore, e pene; e così son io stato orando, e pregan-do il nostro Signore per remis-sione de mol pregati. E stando sione de mie peccati. E stando alcuno tempo, che io sosteneva grande dolore , mi gittai in terra disteso , e aspettava di morire, e immantenente venne a me un nomo splendidissimo con molta bellezza, presemi le mani, e levommi di terra, e disse: Ch' hai a fare? Ed lo gli dissi : Dogliomi molto. Ed egli mi disse : Mostrami lo luogo , dov' hai il dolore ; ed io gliel mostrai: e quello uomo gloriosissimo distese le dita sue , e apersemi il lato, e trassene fuori la corata mia, e mostrollami, ed ella era quasi tutta fracida, e putrida, ed egli mi disse: Non temere, in quest'ora sarai sanato da questa inferta; e co- inferme medico tenne in mano la mità corata, e spicconne tutto il fracido, e gittollo; poi mi rimio se tutto il buono dentro, e segnollo; poi lego la buccia di pelle fuori, e fecevi uno nodo, e disse : Tu se' sanato, ringrazia

sentito dolore veruno, ne tentazioni, e da ogni pena, e da ogni cosa scampato m' ha il Signore; però lo mi riposo rendendo grazia a Dio onnipotente, e ho questa palma, e que-sta fonte, che sono la vitamia. Allora mi dimostrò il lato, dov era quella buca, che quello Panunsio vedendo questo, ren-dei grazia a Dio, e dissi a lui: Priegoti, Amico di Dio, che se io ho trovato grazia in te, che tu mi lasci star quì teco . Ed e'mi disse: Tu non potresti sostenere le minacce, e le ten-tazoni del dimonio. Ed io gli dissi: Io ti priego per lo Signore Iddio, che tu mi dichi lo tuo nome . E quegli mi disse : Io sono chiamato Timoteo; pregoti, fratello, chi ti ricordi di me, e óra per me al Si-spore, acciocche io diventi deano della mia salute, e faccianmi pro le mie opere ,e acciocche sempre cresca in bene. Allora mi gittai in terra, e dissi : Priegoti, che io cresca in orazio-ne, e in benedizione. Ed egli disse: Il nostro Signore Giesù Cristo benedetto ti henedica. fratello mio carissimo, e guar-diti, e liberiti da tribulazione del dimonio, e sì ti meriti le vie, che tu fai, e dirizziti nelle sante vie, acciocche con allegreaxa possi ricevere i suoi Santi nel tuo andare, come tu hai ricevuto, e con sia; e prie-

andare, rallegrandomi, do, e magniticando il Signore. che m' ha fatto digno di meritare, e di vedere il suo amico Timoteo Beatn . Venendo capitai in uno luogo solitario e quivi stetti per lo spazio di due di, e considerava de mie peccati dicendo: Che è la vita mia? che tia di me? che merito riceverò io, che non ho mai operato bene veruno ? Guai a me, che non ho compiuto niuno comandamento! che merito riceverò io ? Ogni combattitore , che 'Combatterà , e non vincerà , non sarà meritato, e non tarà incoronato dal Signore, perocchè non si è sforzato nelle opere di Dio. Compiuti i due dì , cominciai a andare per lo diserto, e non disiderava, se non come lo potessi vedere gli amici di Dio, che stanno nel diserto, e di riceve-re da loro benedizione. Portai meco un poco di pane, e un poco d' acqua, che mi basto quattro di; poi venuto meno, doleami molto nell'animo, e venia in tutto meno, e Dio mi fece grazia, e diemmi virtu, e forza, e andai per lo diserro anco quattro di Poi essendo affannato per lo camminare , e non avendo , che mangiare , venia tutto meno nello spirito . e gittámi in terra, e aspettava la morte, che venisse a me ; e guardando vidi venire un uomo grandissimo , e stette sogoti ti ricordi di me nelle tue pra me, e pose le sue mani so-orazioni, e va'in pare. Rice- pra le braccia mie, e inconta-vuta la benedizione, messimi ad nente mi fu tornata la forza,

1

p I S. ONOFRIO.

sanich, che non parea, ch'io ti. Quaodo mi fui levato, ed
anich acronando, ch'io gli mi
durato fatica nell'an- elli mi conando, ch'io gli mi levai su , e misimi a andare per le viottole del diserto, e andando per ispazio di altri quattro dì , e ooo trovaodo che mangiare , levai le mie maoi , ed orava, e io vidi venire su-bitamente quello medesimo uomo di prima , e subito ricevei virtu , e forza da lui , e andando insieme per lo diserto xvii.
dì , vidi nel diserto dalla lunga un uomo moito terribile a vedere, e'suoi capelli del cor-po grandissimi, che l' coprivano tutto quanto, erano bianchi come neve, ed era oudo come bestia, e con foglie d'albero avea coperta la vergogna del corpo , e veggendolo venire, tutto tremai di paura. Veggendo s' appressimava a me , selli insu uno sasso di monte , che m'era presso, per paura, ch' io avea, ch' e' non mi divorasse. Ed egli veone subitamente a piedi del sasso, dov' io era, e gittossi in terra disteso all'ombra, che facea il monte, e parea molto affaticato, e molto vecchio, e levò gli occhi insù e mise una gran boce: Scendi giù, amico di Dio carissimo, e noo aver paura ; vieni a me , ch' io sono uomo come tu, e sono passibile, e sto nel di-serto per amore di Dio, e per la salute dell'anima mia. Udite queste parole, scesi gittandomegli a' piedi , e chiesigli per- diserto ? Ed e' mi rispuosono , donanza , ed egli disse: Sta' su , e dissono : Coloro , che sono amico di Dio , e de' suoi San- nel diserto , soco più forti , e

ponessi a sedere a lato , e io il pregai immantanente, mi di-cesse il suo nome, ed egli mi disse : Il mio nome è Onofrio , e sooo stato in questo discrto sessanta anni, e nutricato nell'a-micizia di Dio, e noo vidi poi uomo mai, se oon te; oggi ci se mandato da Dio, acciocche passato me tu facci l'inficio al corpo mio. Sappi, che io era prima in uno Monisterio, che si chiamava Tremolti nella Pro-vincia di Tihiada, e eravamo in numero di cento Frati, fra' quali era uno amore, e una fede, e grande timore di Dio, e grande amore di carità, ed era in loro la grazia di Dio, e la pace di Gesti Cristo, e tutti erano in consentimento d' umilta, e teneano infra loro silenzio molto, e io era fanciullo, quando era con loro , e medi tava, e studiava nella santa Scrittura, e avea diritta fede, come a Cristiaco si conviene. Udi dire loro del Beato Lavissio , come era confortato da Dio nel diserto per la sua u-milità, e castità, che egli os-servò; e similmente del Beato glorioso Batista Santo Ioaooi come stette nel profondo del diserto, infinoattantochè non si dimostrò io nulla . Allora do-mandai i frati , e dissi: Chi è più forte nel servigio di Dio tra noi , e quegli , che stanno oel diserto ? Ed e' mi rispuosono ,

maggiori verso Iddio, che noi, imperocche noi siamo assal insieme congregati , onde noi ab-biamo molto conforto , e diler-to insieme l'uno per l'altro , e se veruno di col infermasse, da tutti è aiutato, e visitato, e se patiamo fame, e sete, im-mantinente siamo sovvenuti da' nostri prossimi; ma coloro, che sono nel diserto, sono fuori di tutte queste cose , e se veruno è tentato, o tribolato dal malvagio nimico , o s'egli sostie-ne tribolazioni , non è chi lo ne tribolazioni, non è chi lo aiuti, ovvero lo consigli. Quando egli sostiene fame , o sete non vi si truova pane, o vino per confortarsi, e si quando viene meno. Da oeni cosa sono fuori : solo speranza di Dio rimane. In loro è vera castità, e umili-tà, e in loro non è altro pensiero , ne altra battaglia , se non come possano digiunare, e fare sacrificio a Dio; ma e'ricevono alcuna volta saette nascosamente dal nimico dell'umana oatura , che non istudia in altro, se non in istorpiare i santi uomini , acciocche non possano compiere l'uficio, e loro buone operazioni ; ma que-gli , che vinceranno le tentasioni, saranno ritribuiti dal Signore ; e quando uno è storpiato vengono a servirgli gli Angioli di Dio; e coloro, che hanno mor-tificato li loro desideri carnali, meriteranno grazia, e grandi meriti troveranno appresso a Dio , della quale desiderano gli Angioli di Dio accartarla loro; e dicoti, che si notri-

cano di pietra, siccome disse Isaia Profeta, che coloro, che sostenzono Iddio, mutano le pene in virtudi, e come l'aquila, quando vola , non ha fame , quando saranno affaticati non aranno sete , e outricherannosi d'erbe della selva , che di d'erbe della selva, che di mele sanno. E quando egli ha vinta la battaglia del di-monio, egli leva le mani al Cielo a Dio, ed egli, che è piatoso, gli piace incon-tanente di prestargli aiuto, e vengono gli Angeli a servirgli, e ogni tela d'iniquità, che il dimonio avesse fatta, si la spazzano . O rigliuolo , non hai tur veduta la Scrittura, che dice, che il Signore non abbandona i poveri , e la pazienzia de poveri noo perire in fine? Ad que saranno beati coloro, che in terra faranno la volontà di Dio, perocche sono serviti da-gli Augioli di Dio, e fanno loro aliegrazza, e confortangli in ogni tempo. Avendomi dette queste cose , e molte altre simiglianti della vita de Santi Padri, immantenente io Ono-frio ricevetti queste cose nella mente, e nel cuore, e stimai dirittamente le loro grandezze, e ho stimato di volere abitare co' Santi di Dio nell'altro mondo. Onde to mi leval una notte, e tolsi tanto pane, che mi bastò quattro dì , e uscetti del Monisterio, e presi la via, che menava nel diserto; e quaodo io andava , io mi vidi andare innanzi una colonna grandissima di fuoco. Quando io la viDI S. ONOFRIO.

di, spaventai molto, e per la da Dio. Io mi levai, e seguipaura pensai di tornare dentro. E ritornando nel Monisterio, onde io era uscito, e Iddio misericordioso, che ci vuole tutti salvare, non petmise, che io ritornassi addietro, e quello glorioso, che m' andaya innanzi. si ritenne , e chizmommi con prande boce, e disse c Onofrio, non aver paura, ch' io sono l' Angelo di Dio, che ti sono da Dio mandato a guardiz, e futi dato infino dalla tua puerizia, e guarderotti infinoche uscirzi di questo mondo; e dicoti , che questa colonna , che Id-dio t' ha mandata, dietro alla quale tu vai, ella ti fara forte in Dio. Allora mi confortai in Dio, e seguitálo, e venni in questo diserto; e vegnendo per ispazio di Exvi. miglia, trovai una spilonca piccolina, e in-trato, ch' io vi fui, trovai u-no servo di Dio, lo quale era molto vecchio. Io mi gli gittai a i piedi , e feci orazione , e fatta , ch' io l'ebbl , egli mi chiamo , e disse : Vieni qua , figliuolo, e baciommi, e quan-do mi ebbe baciato, egli mi disse: Tu se frate Panunzio operatore della misericordia del Signore; vieni, figliuolo, il Signore sia tuo aiutatore in tutte l'opere . Allora stetti con lui un di , ed egli m'ammaestrò quello bisognava fare a' Santi Padri , che stanno nel diserto, e dopo i xu. dì ed egli mi disse : Sta' su , Onofrio , e seguitami, e menerotti in un luo-go, il quale t'è apparecchiato

tálo, e andammo quattro di , e quattro notti, e poi trovammo una palma, e una fonte correnuna palma, e una fonte corren-te a una spilonchetta, nella quale era una colonna, e 7 vecchio mi disse: Questo è il luogo, il quale t' ha apparec-chiato Iddio, dove tu devi sta-re tutti i di della vita tua; e 1 vecchio entrò meco nella cellolina, e stette meco xxx..dì, e poi si partì, e andò al luo-go sno; e infra quel tempo un anno vegnendo a me passo di questa presente vita, ed io il seppellii allato alla cella mia. E quando il Beato Onoírio mi ragionava queste cose, e io il do-mandai, e dissi: Padre Santo, al cominciamento, che tu ve-nisti quì, avesti delle tentazioni? Ed egli mi rispuose : Fratello mio carissimo, io ho avute molte tentazioni, e dolori, onde io mi disperava della vita , e inclinavami a ricevere la morte, imperocche molta fame ho patita, e molta sete, e'l caldo del Sole m'ardea tutto di, e 'l freddo parea, che m'uccidesse la notte d'Inverno: onde l'anima mia si conturba-va infino alla morte, e mutava tutta la carne mia , e le interiora mie mi tormentavano, e i vestimenti mici passato il loro tempo veonono meno, e caddonmi a con rimasi isnudo, e sosteneva molte pene. E'l nostro Signore pietoso, e misericordioso vedendo, ch' io sofferiva ogni cosa, hammi tribuito grandi cose, che mi fece

crescere i capelli, che mi cuoprono tutto il corpo , e mandommi l'Angelo suo, e conti-nuo m'ha recato il pane, di che io mi sono notricato, e dell'acqua da bere. Trenca anni passai, da che lo uscii del Monisterio mio, e stetti, che io non mangiai pane , ne altro , che erbe dissolute, e acqua sanza misu-ra; e da quel di in qua per altri trenta anni ( e ora sono compiuti ) ha visitato me il Signore, perchè io avea posto in \* state lui ogni mia speranza, e avea gastigato me medesimo, ed egli ba avuto misericordia di me, e sonmi parute l'erbe delle selve più doici , che il mele , in mentre che io mi ricordaya, che l'uomo non vive solo di pane, ent d'ogni parola, che esce della bocca di Dio . E però, frate Panunzio, chi fa la volonta di Dio, truova merito ver-so Dio. E dice il Vangelo, che 'l Signore è pietoso; e però non pensate quello, che do-vete mangiare, o bere, che 'l Padre celestiale sa di quello avete hisogno; cercate il regno del

ricevuto il Corpo, e il Sangue di Cristo , siamo ripieni dello Spirito Santo , e mai poi non patiamo fame , nè sete , nè nuilo dolore , nè niuna tentazione , imperocche si perdeno desidera, sì 'l vede, ed è portaro per l'aria del Cielo, e vede la grazia di Dio, e la gloria de Santi; e quando ritorna in se , stima d'essere in un altro mondo , e così dimenrichiamo tutte le tentazioni , e tribulazioni , che innanzi sono essute , e quelle sono l' opere de Santi e le loro battaglie . Parlando-mi queste cose il santissimo Onofrio , sì mi disse : Sta' su, fratello, e andiamo insieme. E io udendo le sue melatissimo parole, tutte le tribulazioni, fame, e sete, ch' io avez soste-nute per la viz del diserto, dimenticai . Ed io dissi : Padre santissimo, beato sono io, che ho meritato troyare cotale amico di Dio; e levámi, e seguitálo, e andammo per ispazio di tre miglia, e trovammo la spelonca colla cella, e colla Cielo prima che veruna copaima, e giunti noi, il beate Vecchio si puose in orazione, e quando ebbe compiuta l'orasa, ed évvi dato ogni co-sa. Udendo queste cose da Santo Onofrio , dimandálo , e dissi : Padre , il Sabato , e la Dome-nica chi vi da il Corpo di Crie quando etose computa l'ora-zione, ed io dissi: Amen. E all'ora del Vespro, ragguar-dando lo sole, ed io guatan-do nella cella vidi un pane, e un orcio d'acqua, ed egli mi disser Sta'u, frate Panunzio, e mangia del pane, e bei del-l'acqua; ecco che t'è posto sto? Ed egli disse: Viene a me l' Angiolo di Dio , lo quale mi fa partefice del Corpo , e del Sangue di Cristo , e non solamente me, ma tutti coloro, che stanno nel diserto, coloro, che stanno nel diserto, innanzi, veggio, che per la fame e immantinente che abbiamo se' molto affaticato. Ed io gli

PI S. ONOFRIO. l'anima mia, con mangerò se tu non mangi. Quando io ebbi così detto, ed egli prese del pane, che Iddio ci avea mandato, e disse : Continua-mente e' m' è recato un mezzo pane , ed ora per te , frate Panunzio, ci è recatn intero da Dio. E quando noi avemmo cenato, ci levammo, e stemmo in orazione iosino a tutta la notte orando al Signore. E quando ven-ne la mattina, e io puosi mente, e vidilo tutto cambiato nel volto, ed era tutto smorto; ed io vedendolo cambiato ebbi grande paura. Ed egli mi dis-se: Nun aver paura, amico di Dio, ma confiritati, e sii accorto; che per questo ti mandò il Signore, acciocche il corpo mio al porti in (conomía, e uscito me del corpn , tu ln sotterri . Ecco ch' io uscirò oggi di questo gastigato corpo, e andrò nel mio riposo, che oggi è xa di Giugno secondo i Rumani. E tu, frate Panunzio, quando sarai tornato in Egitto, predica e fa' fare memoria di me tra' frati nel meazo de' Cristiani, che questo ho chiesto , e addomandato al Signore nostro Iddio, e hammelo conceduto. Di-cendo queste parole levo le mani, e gli occhi al Cieln giacendo in terra , e chiamò , e duse al Signore : O Signore mio Iddio . la cui signoría non si può alo, la Cui injoncia non la plao to, per Dan vivo, e verto, per marrare, e la cui misericordia cui bai macerata la tua came, è sanaa fine, te prego, te bene- che tu mi benedichi , e ricordico, te lodo, lo quale io ho diti di me nalla requie de Sanamato, e desiderato, e segui- ti, la qualq t'ò apparecchiata, Tomn. I'.

Tomn. I'. Tom. 17.

tatn dappoiche io usel del ven-tre della madre mia in qua . Esaldi me, che chiamo te o Si-gnare Iddio, magnificami, e in ti magnifichero, perocchè hai ragguardato la mia umili-tate, ne non mi hai lasciato conchiudere nelle mani de' miei hemici, e bai posto i piedi mlei in luogo spazinso; oran-do ti priego, che mi riguar-di colla tua mano diritta, perocche l' anima mia si conturba a escire del corpn, acciocchè l'avversario diavolo non m'impedisca , e non mi cunprano le tenebre. O Signore, abbi misericordia mi me , e guarda , che l' anima non venga oscurita nelle tenebre del dimonin , ma mettimi nella tua requie , tu che se' benedetto in sæcula sæculnrum . Amen . Alinra io Panunzio mi gli appressimai dinanzi a i ptedi sunt iagrimando, e disti : Padre , in vuglio , uscito che azrai di questo ecolo, rimanere in questo luogo. Ed egli mi disse : Tu non se mandato per istare, se non per letificare i servi di Dio, che abitano nel diserto , come tus hai letificato me . Dalla lunga venisti per seppellire il mio corpo; ritoroerat in Egitto, e predicherai fra tutti i frati quello , che hai uditn , e ve-duto dell' altre genti. E io diasi : In ti scongiuro , Padre aanto, per Din vivo, e vero, per cui hai macerata la tua carne,

e daca da Dio. Ed egli mi die se : L' onnipotente Iddio , lo quale vuol fare ognuno salvo , a) ti diriezi in via di verità , e sia tuo aiutatore , e guarditi dall' insidie del dimonio , e la benedizione del Padre , del Figliuolo , e dello Spirito San-Figliuolo, e dello Spirito San-co sia sopra di te. E io mi le-val su, e puosili mente; la faccia avevala più colorita, che 'l fuoco, e le mani, e gli occhi avea levati al Cielo, e orchi avea levati al Cielo, e orava sanza parlare, sicche io non udía quello, che si dicea. Baciando io i suoi piedi santissimi, fu fatto un odore aromatico come di Paradiso; e guatai, e vidi l' aria turbata , e tremuo-ti grandissimi ; ond' io per la paura caddi in terra quasi mezzo morto, e tutte le mle membra si dipartiano per la paura . E giacendo me a piedi di Santo Onofrio, un poco levai gli oc-chi, e vidi i Cieli aperti. chi , e vidi i Cieli aperti , e le milizie degli Angeli discender giù , e stavano so-pra lo corpo del Santissimo pra lo corpo del Sansissimo Onofrio , e udi' grandissime boci in aria salendo , le qua-li boci laude faceano in quel-l' ora; e vidi la moltitu-dine degli Angeli , che avez-no fatto il cerchio intorno ,

Santo Onofrio . Allora apparve l'anima del santissimo Onofrio come colomba bellisuma . bianca più , che neve , e gli Angioli andavano cantando innanzi innì , e laude , e passavano i' aria , e l' Cieli ; e vidi il no-stro Signore Giesù Cristo stendere le mani , e ricevere quella beata anima, e abbracciatala trapassò i Cieli. Allora io tornai in me , e toccai quel santissimo corpo , e ancora era ardente , e risplendente , e come margarita bellissima splen-dea . E in quell'ora comincial a pensare, e a dire: Come fa-rò io la fossa, perocchè io non ho marrone, con che io possa cavare, acciocche io possa fare la sepoltura per soppellire il santissimo corpo ? E pensando, vennero due leoni, e adorarono il santissimo corpo, e poi leccarono i suoi venerabili piedi, e fatto ciò si distesono allato a lui, e piangeano me-co, come se fussono uomini. Quando io ebbi orato mi levai su, e dissi loro: Io so, che voi siete leoni, ed è pisciuto a Dio, che voi siate venuti quì, acciocche con meco, aiu-tandomi, facciamo sepoltara ai santo corpo; state su, fratelli miei, e seppelliamo il corpo del Santo Padre. E tolsi una mazza, e disegnas il luogo della sepoltura , e' leoni immanta-nente colle loro unghie feciono la fossa, ed io mi spogliai il vestimento mio, e dimezzalo, e involsivi entro quel santo cor-

\* incen- e aveano terribili , e ceri , e sieri udi una boce terribile , che dicea: Esci fuora, anima pacifica,

E. wa

e vieni a me , che io ti met-terò nella requie di vita eterna, che tu hai amata, e desi-derata, tra i Patriarchi, e San-ti. E subito s' aprirono i Cieii , e Cristo venne 'ncontro a po , e poi gli baciai f piedi, e

misilovi dentro, e' leoni co' lo- palme, e avenno I loro Volti ro capi lo nelinaro, e parti- come d' Angioli, e baciaronni, ronni, e cornaro a' loro huoghi, e dissonmi: Iddio ti dia pace, Ritornando io, vidi cadere ia cella, e la palma incontanente fu ita via. Allora cominciai a piagnere fortemente, e a contristarmi, e l' Anginlo venne, e disse: Non piagnere; ma railegrati , perocche se' suto de-gno di vedere tante maraviglie . Dipartiti immantinente , e ritorna in Egitto , e predica quello , ch' hai veduto del santissimo Onofrio. Il nostro Signore ti custodisca, e abbia misericordia di te. E dette queste parole, si parti. Allora so mi parti quindi, e presi la via per lo diserto, e incominciai a andare, e innanzi m'andava quella uomo, che m' era apparito in prima. Andando quattro di , trovai una casa edi-ficata in altro luogo , ed era chiuso l' uscio, ed era molto bella, Quando vi ginnsi, mi vi puosi a riposare, e pensava in me medesimo, e dicea : Scarebbe in questa casa veruno amico di Dio? E in mentre io pensava, ecco venire un uomo ve-stito di canne a modo di uno caniccio, e avea il volto ma-raviglioso, che parea uno Angiolo di Dio; e quando giunse, disse : Iddio ti dia pace, so che se' frate Panunzio mandaso da Dio nostro vicitatore; tu se', che vestisti il Beato Onofrio. E io me gli gettai ai ple-di disteso in terra, e chiesigli perdonanza . E in quell' ora vennero tre vecchi veniti di perdonanga . E in

amico, e fratello carissimo de Santl; tu se' frate Panunzio, il quale hai molto onnrato Ouofrio : sappi , che stanotte sa-pemmo da Dio la tua venuta , e però ci siamo venuti, e rau-nati quì insieme, per fare fosta insieme; e faccianti assapere, che questo di è quaranta an-ni siamo qui in questo diser-to, e non ci abbiamo veduto mai uomo, se nun te ; sappi, che noi ci rauniamo quì insieme il di del Sabato, e della Domenica, e però ti preghia-mo, che debbi stare oggi quì con esso noi , e oreremo . E pniche noi avemmo orato , e' Santi Padri mi dissono : Sediamo insieme, e ragioniamo di Santo Osofrio . E pniche noi aveni mn ragionato, e' Santi Padra mi dissono: Levati su, dilettissimo nostro fratello, e mangerai un poco di pane con esso noi , perocene se' molto affatieato per lo venire , che hai fatto a not. Allora ci levam-mo, e incominciammo a orare, e orando es vedemmo sti annanzi cinque pani bellissi-mi, e freschi, che pareano cotti in quell' ora, e sedendo, e manicando dissono a Per l' altre volte ci sono recati quattro pani, oggi perchè ci se' venuto, ce ne sono recati cinque, ne non sappiamo come ci sien posti innanzi; ma quando il tro-viamo, sì lo mingiamo. E io gli pregai di volere stare con

loro, ed eglino mi dissono: Tu loro, ed eglino mi onsono: au se'mandato per non istare, ma ritornerai in Egitto, e rac-conterai a ogni gente ciò, che hai udito, e veduto di Santo Onofrio. E io gli pregai, midi-cessono i nomi loro; ed eglino non vollono, ma dissono: Iddio, che conosce ogni cosa , egli sa i nostri nomi ; preghianti , che ti ricordi di noi nelle tue orazioni; che possianci insieme ritiovare nella casa di Dio, quando converra , che ciascuno quando converra , che ciascuno ragione de' fatti propri renda: e però, fratello, se vuoi vince-re le tentazioni del dimonio, cerca il diserto. Dette queste parole, presi l'andare per lo mezzo del diserto, e andai bene Lx. miglia, e poi troval un luogo mirabile, e bello, nel quale era una spilonca , e una fonte bellissima piena d'acqua, e mirai poi allato alla spilonca, e vidi grande moltitudine di palme piene di datteri, e io mi mossi, ed entrai tra essi, e in questo dicea: Vo-lentieri saprel chi le piantò; e aveavi palme , e alquanto vino, e melagrane, e molti al-tri arbori, e di Gennaio tutti erano carichi di frutti, i quali erano al gusto più dolci, che 'l mele, e la fonte spandea l' ac-qua fuori in grande abbondanza, e innacquava le palme . E standomi tra essi pensava d'es-sere nel Paradiso. E come io mi stava, ed ecco venire quattro giovani a me, bellissimi, ed erano restiti di pelle di perora. e dissonmi : Iddio ti sale

vi , Fra Panunzio . Ed io mi puo-si in terra , e adoragli , e po-nemmoci a sedere allato alla spilonca, e parlavamo insieme, e pareano che fussono Angioli; ed eglino colsono de pomi degli albori, e dierommene a mangiare, ed eramo veramen-te più dolci a mangiare, che 'l nucle. E domandandogli come erano venuti quì, ed eglino mi dissono: Fratello, come Iddio ti mando qui te, così ha mandato noi, e direnti ciò, che ld-dio ci ha dato. Noi siamo d'una città, e siamo di gente nobilissima, Essendo nos insieme a studiare, ci venne in animo di volcre (e di ciò ci consigliammo un di insieme ) di volere bene aoperare , e partimmoci della città e non ne facemmo assapere nulla a persona , e venimmo quì, e recammo con esso noi tanto pane, che ci bastò vas. dì. Essendo noi in quel modo, trovammo uno mirabile vecchio, che ci confortò, e confermocci in questo, e stette con noi un anno, e ammae-strocci come, e in che modo noi serviremmo : Dio . E pol questo vecchio passò di questa vita, e andò al Signore, e noi ci siamo rimasi in questo luogo; e confessianti, fratello nostro carissimo , che fa oggi vi. anni non mangiammo pane, ma aiamo vissuti di questi frutti di questi arbori, e una volta la settimana ci raunismo insieme in questa spilonca, cioè il Sabato, e la Domenica, e celebriamo in-sieme, e poi ciascuno si parte,

DI S. ONOFRIO. e va al luogo suo, e non sa quel-lo s'appera l' una dell'altro. R io dissi allora : Da cui vi comunicate la Domenica? E eglino mi nicate la Domenica l'Esgano mi dissono: Però el rauniamo noi quì; l' Angiolo di Dio viene a nni, e recaci il Carpo, e 'l Sangue del Signore. Udendo queste cose rallegrámi molto, e stettimi con loro sette dì , e sette nottl; ed eglino mi disso-no : Oggi verrà a noi l' Angelo, e recheracci la viva comunione, e ciascuno, che si comunica dalle sue mani, rimane tutto consolato, e songli per-donati tutti i suoi peccati, e non gli appressima veruna ten-tazione. E dicendo queste co-se, ed e' venne ann soavissimo odore, e mirahilemen-te grande. Allora ci levammo, e stemmo in orazione , laudando Iddio. Ed ecco venne l' Angelo di Dio, e stette con esso noi, e ricevemmo da lui il Corpo, e 'l Sangue del Signo-re, e diecci la benedizione, e poi subito n' ando via . Quando ricevez quello Santissimo Corpo di mann dell' Angela, io uscii tutto di me come se io darmis-si , Allora vennero i frati a me, e dissono: Sta' suso, confortati, non aver paura; egli è già Vespro, vuoi tu assercita-re? e io era tutto impallidito per la paura , e stemmo tutta la notte in orazione sanza dormi-

Tom. IV.

Paradiso , e simigliantemente venne l' Angelo , e recocci la verace Comunione , e disse : Sta' su, frate Panunsio, e ritor-na in Egitto, e predica ciò, na in Egitto, e predica ciò, che hai veduto, e udito de Santi di Dio, e ciò, che ti disse Santo Onofrio nel diserto, acciocche seguitino la lorn via. Non istar più , perocchè non ti è dato da Dio srar più ti è dato da Dio star più qu', ma che tu vada veggendo l' opere loro, e maggiormente quello, che ti fu comandato dal beato Onofrio; e sappi, che tu se' meno da Dio nel numero de' Santi; tu se' benedetto, e beato a te, che hai meritato vedere i Santi Padri, e tante maraviglie. La pace sia teco, e sie robusto. pace sia teco, e sse romano e E dette queste parole, l' Ange-lo ci benedisse tutti , e poi si partì. Poi si levo alcuno de' frati , e colse de' pomi , e man-giammone tutti quanti , e tutto quel di stemmo in festa. E poi la mattina mi levai , e presi la via , che menava in Egitto , e quelli santi frati mi seguitaronn un miglio, e lo gli domandai : Come avete voi nome? mandal: Come avete voi nome? Il primo mi disse: Il mio no-me è Ginvanni, il secondo Andrea, il terao Ranaon, il quarto Teofrao - Preghianti, \* eserci-che ti ricordi di noi, va' in tarti pace: È baciaronmi ciricuno, e poi si ritornarono indietro alnotre in orizinos mana dormire orando al Senore. Quando le loro incopora. Io mi meni de
venne la mattina, venne simigliantemente odore granditismo, mi, e confortandomi di tanti
o funmo ripicai d'odore, e di miracoli, che iddo m' la Falle
teltina come noli fissimo nel to degno di vedere. E quindo

PITA DI I. ONOFRIO.

La to tre di cel o estra ila mones con converto bidio
più to tre di cel o estra ila mones con converto bidio
più di prei, dei first, che ai de opul bond, e critchi, dientome sano lidio, e ripolani doi o loro queste core, che ino
trati i narricoli. Le doi avez Patini di dierro, con contrati i narricoli. Le doi avez Patini di dierro, con contrati i narricoli. Le doi avez Patini di dierro, con contrati i narricoli. Le dei o avez Patini di dierro, con contrati trati di prime di cel u, che portura i libir per lo milveno
se' nao degno di vedere costili sondo. Deo gratias. Amen.
servi di Dio; el ergimo vera:

community (Striple



# V I T A D I S. FRANCECSO

## IT FRANCESCO.

### \*\*\*

#### Questa è la Leggenda del Beato Santo Francesco; ponst prima il Prolago.

in questi di ul-timi nel suo servo Francesco, lo quale lo Padre delle misericordie, e delli lumi in così larga benedizione di dolcezza prevenne, che, siccome per lo corso della sua vita chiaramente appare, non solamente delle mondane tenebre lo addusse in luce, ma di perfette proroga-tive di virtudi , e di perfetti meriti lo fece ricordevole ; e simigliantemente di preclari misteri della Croce mostrati intorno a lul nobilemente, e nobile il dimostrò . Questi certamente delle parti della valle Spoletana della Città d' Ascesi traendo nascimento, e primieramente chiamato Giovanni dalla Madre, e poi Francesco dal Padre, veracemente è come lo vocabolo

S.

PPARVElagra- della paterna nominazione, e aia di Dio no- ancora non lasciò la cosa del stro Salvatore nome materno. Imperocche avvegnachè intra gli vani figliuoli degli uomini iosse notricato in vane cose nella etade giovanile, e dopo alcune conoscenze di lete dopo atcune conoscenze di tet-tera diputato alli negosi del guadagno di mercatanzie; ma lo sovrano aiuto avendo a se presente, nè intra gli unmini dissoluti andò dopo la lussuria dissoluti andò donn la lussuria della carne, nè intra il cupidi mercatanti sperò nella pecunia e' teauri. Imperocche nelle interiora del cuore del giovane Francesco posto era da Dio una pietade liberale a' poverì con piena umilitade, la quale crescendo con lui dalla infanata, di tanta benignità avea il suo cuo-re ripieno, che già dell' Evange-lio non sordo uditore, propossi di dare ad ngni persona, che gil domandava, spezialmente se allegasse lo divino amore . E certo messo il fiore della giovanitudine costrinse sì di ferma promessione a Dio, che giammai, se possibile gli fosse, a colui, che addomandasse per amore del Signore , non si negherebbe . Quella si nobile impromessione entro alla mente noo venne meoo d' osservare, e a crescimenti più copiosi in Dio d' amore, e di grazia pervenne. Ma avvegnachè questo fuoco di divino amore continuamente avesse visore nel auo cuore, non sapeva ancora il giovane nelle cure terrece im-brigato lo secreto del divino sermone, infinoche dalla mano del Signore gastigato fu di grave, e lunga infermità, e di tuori, e dentro chiarificato d'unzione di Santo Spirito . Poscia in alcuno modo riprese le corporali forae, e la meote notricata a meglio, avendo riscontrato di scontramento non isperato uno Cavaliere nobile di schiatta, ma povero divenuto delle cose, ricordevole del rentile, e pove- se mostrata, e secondo lo deside-ro Icsú Cristo, di tanta piatade rio meritò d' essere esaudito. inverso l' uomo fu mosso, che del-

le avvenevoli vestimenta, le quali s'avea apparecchiate, e nuovamente le si poneva, spogliando se, incontanente colui ne ri-vestì. E nella notte sequente aveodosi dato al sonno, quegli, per lo cui amore avea sovvenuto al povero Cavaliere, per bemigna, e pietosa rivelazione li mostro Palazzo spaziono, e grande con arme di Cavalieri di segno di Croce segoate, e simigliante sotto certa fermezza gli promise tutte l'armi vedote essere sue, e di suoi Cavalieri, se 'l gonfalone della Croce di Cristo constantemente prendesse. Da quell' ora innanai sottracodosi da' romori della pubblica mercatanzia richiedea Inoghi solitary, amici alle tristiale, ne quali con pianti inenarrabili sanza cessazione intendesse dopo lunga stanzia di prieghi, nella quale dimandava, che la via della perfezione da Dio gli fos-

Incomincia la Leggenda del Beato Messere Santo Francesco, e prima della sua conversione, e conversazione in abito seculare .

Iddio provedendoli benignamen-

N nomo fu nella Città di ria celestiale. E avvegnadio-Ascen, lo quale ebbe nomo ch'egli fosse notricato tra li va-Francesco, la memoria del qua- ni fajinoli, e tra le vanitadi le è in benedicione, perocche in sua gioventude, per tutto ciò non desiderava egli i dilettà te, si lo levò misericordiosamen- carnali, e benechè volentieri te del pericolo di questa vita trastullasse co giovani della sua terrena, e si lo empiette abbon- etade, non però si dilettava, ne devolmente del dono della glo- conversava co i lascivi , scel-

BI S. FRANCESCO.

Ierati, e troppo vani. E poi- tava il caore in
ch' celi ebbe impreso alcuna cosa di lettera, si diede alla mercatanzia; e con tutto ch'egl' intendesse a guadagnare, egli non ebbe alcuna speranza in pecu-Mondo giammai, anzi avea sì nè in tesoro di questo posta, o sì ferma una libera misericordia nel suo cucre, e pie-tà inverso i poveri ( la quale infino dalla sua infanzia con lui sempre era cresciuta. considerando le parole dell'Evangelio di Cristo ) che con ferma speranza si puose nel cuore di dare limosina a chiunque gli la dimandasse per l'amore di Dio. Una volta adivenne, che essen-do egli intento alle cose del Mondo , e a' fatti delle sue mercatanzie, uno pover uomo gli dimando limosina per lo nome di Dio, lo quale povero egli cacciò da se, la qual cosa non era usato di fare; e tornato nel vero proponimento, ratto seguitò il povero, e a lui die limosina, siccome era usato, e allora si puose in cuore, e promise a puose in cuore, e promise a Dio, che giammai, mentre che fare lo potesse, non vieterebbe limosina, e non la terrebbe a public che con la nullo, che per l' amore di Dio gliele domandasse, la qual cosa egli osservo, e tenne fermo tutto tempo di sua vita: e nerò meritò di crescere maggiormen-te nella grazia di Dio. Onde egli dicea quando egli era ben fermo, e pieno dell' amore di Cristo, stando al secolo ancora, che quando egli udiva ricordare l'amore di Dio, sempre li mu-

tava il caore in grande tenerezra . Erano certamente la manmetudine, e l'umilità del Beato Francesco, l'adornamento de suoi belli costumi, e sì la sua pa-zienzia, e 'l bel modo nel ben trattare altrui , e la sua larghezza di donare più che non era la sua possibilità, e faculta delle sue possessioni ; perlaqualcosa la sua gioventute era forma d' ogni buono esempio, e ammaestramento, ed era in segno, e in detti, che per innan-zi la grazia di Dio più abbondevolmente si dovea spargere so-pra di lui. Fu uno uomo d' Ascesi, che per ammaestramento ch' avea da Dio, quando egis alcuna volta scontrava Francesco andando per la Città, si ponea giù le vestimenta, e spazzavali la via innanzi, e poneale sotto i pledi dicendo, che n'era ben degno di tanta reverenza, siccome uomo, che dovea in prossimo tempo fare grandi fatti, e però doves essere molto onorato da tutti i fedeli di Cristo. Non conosceva ancora Francesco, che Iddio avesse posto lo suo consiglio sopra lui . Imperocche per lo comandamento del suo Padre, e per la corrusione dell'origine naturale egli era sì tratto dalle cose di fuori , cloè dalle temporali cose, che non avea ancora assaggiato della dolcezza divina; e perocchè l'uomo più \*avaccio intende alle \* presto cose spirituali , quando per al-

quando è sano, e prosperoso; volle Iddio porre la sua mano

sopra Francesco, e toccare il corpo suo di cootinua afflizione, acciocch' egli acconciasse bene l' anima sua all' unzione del Santo Spirito . E quando Francesco fu liberato di quella infermità, che Iddio gli avea da-ta perch' egli si ricordasse di lui , e fu tatto forte del corpo . poi si fece fare vestimenta nuo ve molto belle , siccom' era usato di fare . E quando l' ebbe vestite , sì s' incontrò in uno Cavaliere nobile, ma era povero, e malvestito, del quale pigliaodolo piata, e misericordia, si si spoglio que' panni, e ai povene Cavaliere per l' amore di Dio li diede , volendo in uno fare due operazioni, cioè coprire la sua vergogna, e sostentare la quando Francesco dormía, egli vide in visione uno palagio molto bello, e grande, lo quale Dio gli mostro per la sua mise-ricordia, acciocch' egli vedesse ionansi la mercede incomperabile, ch' egli dovea ricevere della misericordia, che e' fece a quel Cavaliere : ed era quel Palagio tutto pieno d' arme di Croce tutte dipinte, e segnate della Croce di Cristo . Francesco domandò, cui erano tutte quelle cose; e fugli risposto, ch'ell'erano sue, e de'suoi Ca valieri. La mattina quando fu levato si si puose in cuore di veramente andare in Puglia a uno grande Conte liberale a servirlo . acciocch' celi lo faces-

ebbe Francesco , perocchè no intese bene la visione, che Dio li mostrò , siccome uomo , che non era ancora bene disposto, ne heoe ordinato l' animo suo a richiedere le cose divine , e però non seppe per le cose sibili, che Dio gli avea mostrate, iotendere, e conoscere le cose invisibili, e celestiali; anzi recò quella visione a cose temporali, le quali erano cose spirituali, e celestiali, e egli si credette, che significasse uno grande onore di cavalleria, e una grande prosperità di questo Moodo, e però si puose in cuore d andare a quello grande Conte in Puglia per acquistare quelle cose, non conoscendo quello, che Dio avea disposto di fare di lui. Ed essendosi messo in via per andare a quello Conte , quando fu perveouto a una Cit tà vicina alla terra di quel Conte, la notte venente udio lo Signore Dio, che gli parlò fa-migliarmente dicendo: Francesco , chi ti può far meglio Cavaliere ? o il signore, o il servo ? o il ricco, o'l povero? Francesco rispuose, che il Signore gli può fare meglio, che il ser-vo, e 'l ricco, che 'l povero : e 'l Signore li disse : Dunque perchè abbandoni il signore per lo servo, e lo ricco per lo poveroit Francesco disse: Che vuo tu, ch'io faccia, Signor mio? E il Signore gli disse : Tornati nella terra tua; che la visione, che tu vedesti, significa compimento se Cavaliere, e donasseli onore spirituale, e non temporale, lo si cavalleria; e questo pensiero quale si dee compiere in te da Dio,

DIS. FRANCESCO.

Dio , e non da uomo terreno . Ailora ciò intendendo Francesco da Dio , sì si tornò incontanente a Stesi sicuro , e allegro , e gia fatto ubbidiente aspettava la volonca di Dio ,e infino allora lasciò tutte le mercatanzie del sccolo, e pregava la pietà di Dio, che gii mostrasse quello, che dovesse fare; e conciofios-s.cosach' egii stesse spesse volte in orazione, e la hamma del desiderio delle cose celestiali pur crescesse in lui, sicche gia di-spregiava tutte le cose terrene, e per amore di Dio pareva a lui avere trovato un grande tesoro , come savio mercatante sì penso di vendere tutto ciò, ch' egli ayea, e di comperare questa mercatanzia preziosa, ch'egli avea trovata, e inten-dere al servigio dell'anima sua. Ma con tutto ciò egli non sapea bene ancora , com' egli si dovesse fare; se non che lo Spirito Santo il contortava , e diceali, che spregiasse il Mondo primieramente, e ch' egli prima vincesse se medesimo, e che questo era il cominciamento de Cavalieri di Cristo. Un di cavalcando Francesco per un piano, ch'è di sotto a Scesi, egli si scon trò in un lebbroso, del quale gli venne un grande fastidio ; ond'egli tornò nella mente sua , la quale era perfetta nell' amore di Dio, e ricordossi, che gli convenia vincere se medesimo, se veramente essere volca Cavaliere di Cristo . Incontanente discese da cavalio , e andò cor-rendo ad abbracciare lo lebbro-

so, e porgendoli la mano il lebbroso, siccome persona, che addomandava limosina , ed egis gli diede danari insieme col bascio ; e poi Francesco rimonto a cavallo , e guatossi intorno d' ogni parte, e non vide lo lebbroso, ed era do campo bene aperto , e spazioso d' ogal parte, onde Francesco si mara-viglio molto , e comincio con grande allegrezza a laudare lo Signore Dio; ed egli sempre si ponea in cuore di fare maggiori coso , e chiedea luogo solitario, nel quale egli potesse tarto, nei quaie egii potesse piagnere lo suo peccato, perchè il luogo solitario è più ac-concio a ciò; e quando France-sco ebbe pregato lungo tempo Dio, egli fu esaudito. E un di pregando in disparte con grande fervore essendo dato tutto a Dio , e Cristo gli apparve siccom'egli fu Crocifisso: il quale vedendo Francesco, sì gli entrò la passione di Cristo nel cuore, e fuglivi sì fitta, che quante volte ella gli venia nella sua mente , tante volte a gran pena si potea tenere di piagnere, e lagrimare; e questo diss' egli colia sua bocca, quand' egli era presso alla morte, e in questo vedimento, ch'egli vide, sì gli fu detta la parola , che dice il dopo me , niega te medesimo , e piglia la croce tna , e seguita-mi . Da quell' or : se Francesco ogni spirito d'umilità , e di piatà , e di poverta-de , desiderando nel suo cuore , che siccom' egli solea avere in grande fastidio i lebbrosi , con solamente vedendoli di presso, ma se sli avesse uditi pure ricordare; così poi per amore di less Cristo crocinsso , lo qua-le gli apparve a modo di lebbro-10 , come detto è di sopra , sì cominció a fare bene a lebbresi, e a servirli , e spesse volte gli vi-sitava alle case loro , e liberamente dava loro limosina, chasciava loro le mani, e la boc-ca; a i poveri, ch' andavano mendicando, volentieri dava loro limos os , e volentieri desi-derava di dare se medesimo . E alcuna volta quand' egli noo avea altro, che dare loro, talvolta si spogliava le vestimenta, e talora le tagliava per mezzo, e davale loro . E anche sovvenia volentieri, e con grande revereoza dava, e sovvenia li Preti compiere li mancamenti de' Pre-

ti quando non n' avessoso . In quel tempo Francesco era ito a visitare la Chiesa di Messere Santo Piero con grande, e religiosa divozione, e ragguardando dinanzi alla porta della Chiesa , vide graode moltitudine di po-veri ; ed egli per grande deside-rio d' essere povero , vedendo un povero , ch' era mal vestito , fi si trasse le vestimenta sue, e dielle a quel povero, ed egli si mise le sue, e la maggiore parte del di stette in mezzo di quelli poveri , acciocch' egli te del di stette in mezzo mi quelli poveri a acciocch' egli spregiasse bene la gloria di que-sto Mondó, e ch' egli potesse venire graode alla perfesione del Vangelo di Dio. Ancora intendea Francesco a mortificare la carne, acciocche la Croce, e la passione di Cristo, la quale egli portava sella sua mente, la poveri, e massimamente a i pa-poveri, e massimamente a i pa-ramenti degli Altari, accioc-e tutte queste cose dette fece ch' egli fosse partence del divi-francesco in abito secolare non no uncio di Dio, e aiutando a essendo ancora partito dal seco-

#### Come Santo Francesco si convertie perfettamente, e come racconcia tre Chiese.

Prancesco non avea alcuno re, e per instigamento, e indu-Maestro in queste cose , ch' egli cimento di spirito per orare facea, cioè nelle cose del servigio di Dio, se non Cristo a) 'L volle ancora visitare nella sua grazia, se pieno di grande consolazione e nella sua dolcenza ; onde essendo Francesco uscito fuori nel eampo a pensare, e andato do tutto lo suo intendimento presso alla Chiesa di Santo Da- nella Groce di Gristo, udie una miano, la quale per troppa vec- boce divina nell' aire, che dis-

Mperocche I servo di Dio chiezza parea, che volesse cadeegli fosse entrato dinanzi alla Immagine del Crocifisso, e fosdi spirito ; guardando cogli occhi pieni di lagrime , e avenDIS. FRANCESCO.

se: Francesco, va racconcia la sentì, che vi stesse, ma la pe-Chiesa, che vedi, ch'ella si di-strugge tutta . E concionosse- puara del Padre, cella Madre, cosachè fosse solo nella Chie-Onde Francesco, il quale era vesa, fit tutto spaventato udendo così mirabile boce, e ricevendo nel cuore la parola di Dio sì fu tutto alienato fuori di se, e della mente sua . E ritornando in se incontanente s'apparecchiò per ubbidire, e di seguire il comandamento, che gli era fatto di racconciare la Chiesa materiale, cioè delle pietre ; avvegnadiodella parola, ch'egli udie, e del-la boce, che usci della Croce, fosse di racconciare quella Chiesa, che Cristo ricomperò col suo sangue prezioso, siccome lo Spirico Santo l' ammaestroe , secondoch' egil rivelóe, e disse poi a' Fratl. Onde Francesco si poi a' Fratl. Onde Francesco si levõe dinanzi alla Croce, e se-gnossi del segno della Croce. E tornato, che egli fu a casa, al prese i panni per venderii il piu, che potesse, e il più to-sto, e andò alla Città di Fuligno, e ivi vende i panni, e 'l cavallo, sul quale era andato, e con quella moneta, che ricevuto avea de'panni, e del cavallo, tornò a casa, e intróe nella Chiesa, nella quale udío il comandamento del racconciare; e lvi trovando un Prete povero, feceli grande reverenza, e offer-seli la pecunia, perche ne fa-cesse racconciare la Chiesa, e perchè ne desse a poveri, e sgrdare, e gittorii il fango, e pregollo, che lui lasciasse stare le pietre nei capo, e per la per-con lui a lavorare, e ad aiuta-sona. E per tutto questo non si se; e il Prete volentieri il con-mucóe Francesco servo di Dio.

race sprezzatore, gittée quella pecunia in una finestra, sprezzandola, siccome fosse vilissima cosa. Faccendo l' uomo di Dio dimoranza con quel Prete, fu detto al Padre; onde egli turbato molto con grande furore venne a quel luogo, dove era il suo figliuolo Francesco. Quando esti udie le minacce del Padre, e di coloro, che 'l seguitavano, saputolo egli innanzi che fossono al luogo, si fuggio in una fossa, nella quale egli stette pa-recchi di pregando Iddio con grande spargimento di lagrime, ch'egii lo dilberasse da quelli, che I perseguitavano, acciocch'egli potesse compiere lo suo umile proponimento per lo fa-vore di Dio. E così Francesco rallegrandosi fra se medesimo molto grandemente, e mirabil mente , sì comincio a ripren-dere di grande passia , e di grande povertà di cuore so, perciocch' egli era stato nascoso così cattivamente: e incontanente si partì della fossa, e gittò via tutta la paura, e misesi per la via , e tornossi ad Ascesi . quando vi fu tornato, e li Cit-tadini d' Ascesi lo veddono tutto livido, e mutato della men-te, credendo eglino, che e fosse Impazzato, sì 'I cominciarono a sgridare, e gittorli il fango, e \* forse le pietre nei capo, e per la per- gittargli e non si recò a villanta neuna cosa, che gli fosse fatta, o detta, ma con grande pazienzia lieto passò a modo d'uomo sordo, o cieco, che queste cose non vedesse, o sentisse. E quando il Padre di Francesco intese quello che gli era fatto, incontanente vi corse non per diliberarin di ciò, ma per farli molto peggio. E incontanente lo prese, non avendo di lui nulla pictà, ne misericordia, e tirandolo a casa sì l'batteo duramente, e poi lo lego molto stretto, e così lo tenea. E così stando Francesco, sempre si facea più pronto, e più forte si rendea a fare ciò, ch'egli avea cominciato, ricordandosi sempre della parola del-l'Evangelin, dave dice: Beati coloro, che patiscono persecuzioni per la giustizia, perocche l' Regno di Cielo è lora. Appressn a questn, non molto tempo di lungi avvenne, che partendosi lo Padre di Francesco dalla Patria, la Madre di Francesco, non piacendule quello, che 'l sun Marito facea a Francesco, s) lo scinlse, e lasciolla andare, pensando, che la costanza di lui era tan-ta, ch'egli non potrebbe essere rimosso del suo proponimento . E Francesco rendendo grazie a Dio, si tornò al lungn, ov' era stato dinanzi. E quando il Pa-dre di Francesco fu tornato a casa, non trovandoin, fece molte ingiuriose cose alla mnglie, perche l' avez scioltn , e fatto an-dare via . E partendosi dalle pa-

sco. Ma il Beato Francesco ses tendo per divina spirazione la furiosa venuta del suo Padre, sà gli andò incontro, non temendo ne pregionia, ne battiture, e con grande boce gli disse: Padre, io non mi spavento di tuo furore , e non temo perchè tu mi batta, o legato mi tenga incarcerato; ma contento sono pec amore di Giesù Cristo di sostenere ogni atflizinne, e ogni do-lore, che fatto mi possa essere, perocchè io ne sonn degno per li miei peccati. E allora vedendo lo Padre di Francesco, che per niuno modo non lo potea -ritrarre di suo proponimento, sì si brigò di riavere la pecunia, che Francesco avea gittato nella tinestra del Prete ; e riavuta , che l'ebbe, un pneo fu umilia-to, e mancato il 2110 furore, e la sete della sua avarizia cessata alquanto per la riavuta moneta . Si penso lo Padre di Francesco secondo la carne, benech' egli era figliuoln di grazia, di menario dinanzi al Vesenvo della Città , per farli rifiutare nelle sue mani la redità della Madre, e ch' egli rendesse tut-te quelle cose, ch' egli avea. E Francesco allegramente fu preriancito alegramente in pre-stin a fare la vilontà del suo Padre. E incontanente andaro dinanzi al Vescovo, siccome persona disiderosin di povertà temporale, e ivi umile si spo-gliò le sue vestimenta, e rendelle al Padre, rifiutando ogni eredità temporale di Padre , o role, se n'andò pieno d'ira, e dl Madre, e eziandio ivi si tras-con furore laddove era France- se i panni di gamba nella presch24

DI S. FRANCESCO.
senza di tutti ,gattandole al Pa- quella egli fosse a
dre, e dicendo: Togli, Padre, e da colo di guesto sec ora innanzi potrò dire: Pater moster , qui es in Calli , nel quale e ho allogata a lui tutta la mia de, e speranza. E fu veduto a Francesco infino allora asprissimo ciliccio in sulle carni. Ve-dendo il Vescovo, molto si maravieliò di canta caldezza di spirito, quanto vide nel servo di Dio Francesco, e con reverenaia il levò ritto, e ricevettelo nelle sue braccia, ricoprendolo eol suo mantello, ch' egli avea addosso, siccome uomo, ch'era umile , e di buona e santa vita; e comandò, ehe gli fosse arrecato qualche panno, con che egli si coprisse le membra del corpo. Fugli arrecato un mantello povero, e vile d'uno lavoratore di terra, famiglio, e servi-dore del Vescovo, il quale mantello Francesco ricevette allegramente, e con un poco di calcina si lo segnò colla sua ma-no a modo di Croce, e formol-lo (1) a modo di Crocifisso, e di povero mezzo ignudo; e in eotale vesta rimase Francesco servo dell' Altissimo, e accioc-eb' egli seguitasse Cristo erucifisso, che rimase ignudo in sul legno della Croce, il quale molto amaya. E così era guernito del serno della Groce , acciorch'egli commettesse la guar-mo, che non era conosciuto, dia dell'anima sua, e che per e (a) fu spregiato. E partendos. Tom. IV.

quella egli fosse salvo dai pericolo di questo secolo . Sciolto , che il Beato Francesco fu dalli legami delle eose terrene, e dal-la cupidità di questo Mondo, siccome uomo verace sprezzatore di queste cose terrene, allegro si partì della Città con sicurtà, e gaudio nel suo cuore, e sì n' andò in luogo diserto , e solitario, acciocchè solo per contemplazione potesse parlare con Dio. Una volta andando per una selva cantando le laude di Cristo con grande gaudio in lingua Francesca, sì uscirono d'aguato ladroni , ovvero scherae rovinosamente vennero sopra il Beato Francesco, e con crudo animo il domandaro, chi esli era . E Francesco uomo di : Dio con grande sicurtade , e con grande voce rispuose, e disse con voce di profesia: lo sono banditore del grande Re. On-de li ladroni lo batterono grandemente, e poi lo gittarono in una fossa piena di neve, dicen-dogli: Giaci cost), villano banditore di Dio. E quando li ladro-ni furono partiti, e Francesco uscì di quella fossa con grande allegrezza; cantando le laude Salvatore; e venuto che Francesco fu a uno Monasterio ch'era ivi presso, sì vi dimandò limonna, siccome mendico, e eila eli fu data, siccome a uo-

(a) il Lat ad modum Crucis manu propria consignavit, operimentum formans ex eo crucifixi hominis, & pauperis seminudi. (a) ut incognitus & despettus.

161 Francesco di quello luogo, sì se n' andò ad Agobbio, la dov' egli fu conosciuto, e ricevuto da un suo amico, ch' era stato dinanzi, il quale lo ricoperse, e per Dio gli diede una povera tonica, siccome a povero di Cristo . Appresso di questo . Francesco verace amatore di tutta umilta andò al luogo, dov' erano li lebbrosi, e stando ivi, tutti gli lebbrosi, e stando sa, servia con grande umilitade, e benignità , diligentemente la-vando loro le piaghe, e' piedi , e medicando per l'amore di Dio, e per grande devozione baciava loro le piaghe vulnerose, siccome uomo, che dovea essere incontanente medico, secondo il Vangelio . Per la qual cora Francesco conseguitte tante virtudi da Dio , una mirabile efficacia, e foraa avca in se di purgare , e di nettare i costumi spirituali,e corporali maravigliosamente . E fra gli altri miracoli , che Cristo mostrò per lui, ne dirò uno di molti, che avvenne poiche la sua fama fu molta cresciuta . Conclossiscosache un nomo del contado di Spuleto avesse una infermità, che li rodea tutta la bocca, e la mascella, alla quale non valca alcuna medicina, e questo uomo venia di pellegrinaggio da visitare e' luoghi santi . e sì si scontróe nel servo di Dio

la mascella là, ov'egli aves male, colla sua santissima bocca : e allora incontanente fu guarito siccome mai non avesse avuto male . Onde io non so quale si sia maggiore miracolo, o la profondità di tanta umiltà, come fu di bactare la piaga così orribile con tanta benignità, o la diliberazione della piaga. Francesco, che già era fondato In unità di Cristo, sì si ricordoe della voce, che uscie della Croce di Cristo, cioè fare riconclare la Chiesa di Santo Damiano, e come veramente obbidiente si tornóe ad Ascesi , acciocch' egli ubbidisse alla Croce di Cristo andando mendicando ; e dimessa ogni vergogna per amore del po-vero Cristo Crocifisso, si incominciò ad andare per limosina a quelli, che soleano essere ricchi per la città d' Ascesi, e il cor-po suo, ch' era molto inficboli-to per lo digiunare, sì 'l mise a portare il carico delle pietre, e dell' altre cose al racconciamento della Chiesa , che detta è di sopra . B racconcia che la Chiesa fu coll' aiuto di Dio, e per la divozione di quelli da Ascesi , che fecero molto aiuto , si ando Francesco per accone iare un'altra Chiesa di Santo Pie-ro, ch' era più di lungi d' Aro, ch' era più di lungi d' Assecsi, per ispeziale devozione, ch' egli avea al Principe delli Apostoli Santo Piero, e per grande purità di fede, ch' egli avea in lui, e acciocchè 'l corpo suo dopo la fatica non impigrisse per pigrizia , o per ri-poso . E acconcia , che France-

\* si si scontroe nel servo di Dio Francesco; e quando egli volle \*la donde baciare\* onde Francesco levava i piedi, l'uomo di Dio Francesco umile non volle patire, anni il bacióe in bocca, e con grandistina pietade li toccò la piaga, e DIS. FRANCESCO tó3 altra terza Chie- intorno di questa Chiesa colle

sco ebbe questa altra terza Chiesa di Santo Piero, s) n'ando al luogo di Porziuncula ; che così si chiamava, e in quel luogo era una Chiesa della Beatissuma Vergine Maria, ed era molto antica Chiesa, ed era abbandonata, che persona non n' avea cura. La qual Chiesa quando Francesco la vide così stare, per la grande devozinne, ch' egli avea alia Donna del Moudo, sì pensò di racconciarla; per la qual cosa dimoróe ivi continuamente : onde Francesco sentendo , quella Chiesa avea nome Santa Maria degli Angioli, pe-rorche eli Angioli la visitavano molto spesso, si fermée quivi lo suo piede, e l' cunre per grande reverenza degli Angeli, e per grande amore, ch' egli avez alla Madre di Cristo, dal nome della quale era chiamata questa Chiesa, Santa Maria. Questo luogo fu amato per lo Beato Francesco più, che tutti gli altri luoghi di questo Mondo; quivi cominciò umilmente; quivi fece prode di se vertuosamente; quivi initte beatamente, e questo luogo raccomando a i suoi Frati, siccome luogo, che era molto caro alla Vergine Maria . Di questo luogo fu un Frate, il qual era molto divoto della Donna nostra, e a' di innanzi che si convertisse, avez veduto una visione, la quale si vuol pur dire. Questo Frate nella sua visione vedea molti uo-mini ciechi , che aveano volti l visi loro in Gielo ginocchioni

mani levate in alto dimandando misericordia a Dio, lagrimando fortemente, e sopra costoro vide venire dal Ciclo un grande splendore , il quale si sparse sopra tutti questi ciechi, e a ciascuno di loro rendette lo vedere, e anità, siccom' egli disiderava-nn. Questo è lo luogo, dove Santo Francesco incominciò il luogo di Frati minori , siccome li fu revelato , e manifestato da Dio per l'ammaestramento della provedenza di Cristo , per lo quale il servo di Dio Francesco facea tutti li suoi processi, an-zi ch' egli cominciasse l' Ordine, e ch'egli predicasse il Van-gelio, sì, e in tale maniera, che non solamente dalle cose sensi-bili alle intelligibili , cioè dalle cose di fuori a quelle d'entro , e dalle minori cose alle maggiori montava ordinatamene , ma eziandio mostrava di fuori per opere ciò , ch' egli per innanzi dovea fare ; e per similitudine di tre Chiese , che Francesco avez riparate, si mo- profitto per ammaestramento e per menamento di lui si dovea rinnovare in tre cose , secondo che da-

Regola, la quale egli ordinóe ; e di dottrina , la quale egli diede predicando, e amma estrando

della parola di Dio .

re in tre cose, secondo che dato è da lui, e secondo che noi vedemo che oggi è computo; csoè di forma, la quale esti dicde della sua vita; della Della instituzione della Religione, e della sonfermazione della Regola di Santo Francesco.

sa della Madre di Dio , e pian-gendo inverso di lei continuan'ente coo grande speraoza , la pregava dolcemente coo grande devozione, ch' ella si degnasse d'essere , e di farsi sua Av-vocata . Onde per li meriti della Vergine Muria , egli prese in sè spirito di perfezione, e di vertude del Vangelo. Ed un di addivenne, che udendo egli divotamente la Messa degli Apostoli, nelta quale si lesse li Vangelo, nel quale si contie-ne la forma, che Cristo diede agli Apostoli , quando li man-do a predicare per lo mondo come dovessono vivere ; cioè , che non possedessono oro , nè argento , e che non portassono pecunia , ne tasca , e che non abbiano due gonnelle, e che non portino calzamento, ne vercesco, e commendandole alla memoria , siccome grande ami-co , e amatore di povertà , la quale ebbono gli Apostoli; incontanente con grande allegrezaa sì disse : Queste sono quelle cose , ch' io voglio , e ch' io desidero con tutto lo cuore , e con tutta la mente . Ond' egli focontanente si sciolse le calzamenta, e gittolle via, e l bastone, e la tasca simigliantemente , e la pecunia eube in

Accendo il servo di Dio Francesco dimoranza nella Chieuna tonica, e gittò la cintola,
sa della Madre di Dio, e piane cinsisi d'una fune, e puonogoi soliicitudine, e cura, com'egli potesse fare a compimen-to tutte le cose, ch'egli avea udite, cioè tutto quello, che dice il Vangelio, ch' è detto di sopra , e ch' egli in tutto , e per tutto si possa conformare, e acconciare con la dirittura, e con la santità della vita degli Apostoli . Adunque incominciò l' uomo di Dio Francesco, lo quale era amatore della perfeatone del Vangelio di Dio, ad invitare, e chiamare ciascuno a penitenzia, siccome Dio l'ammaestrava , e insegnava , e non erano le sue parole vane , nè da ridere , nè da fare beffe , ma erano parole dello Spirito Santo piene , e passavaco le midolle dell' ossa , sicche quelli , che l' udivano , ne tornavano tutti mutati, e spaven-tati in Ogni sua predicazione . Al comiociamento I Beato Francesco salutava il popolo annunaiando pace, e dicea : Lo Signore Iddio vi dia pace. E questa salutazione avea egli appresa per revelazione di Dio, siccom egli poi testificò , e disse; sicche bene osservò la parola del Profeta, avendo veramente spirito di profezia . Aonunzio pace , e predico la salute, e coo sani gastigamenti, e ammaestrameoti , mol-

DIS. FRANCESCO ti ne acconciò alla vera pace, li quali prima erano discordevoli, e dilungi da Cristo, Molti per l'opere, e per la vera, e santa dortrina del Beato Francesco s'inanimaro, e dieronsi a fare penitenzia , e lasciando ogni cosa si conglugueano con lui ad abito . ed a vita . Lo primo fue lo venerabile uomo Bernardo , lo quale chiamato da Dio s' accompagnò con lui per merito, e per santità. E conoscendo Bernardo la santità di Beato pernareo ia santra di Beato Francesco, si puose in cuore di dispregiare il Mondo per assem-pro di lui , e sì gli domando consiglio, com'egli potesse mai fare. Il Beato Francesco udendolo, fu tutto pieno di consolazione di Santo Spirito per lo primo suo figliuolo , che vide o questo santo proponimento; onde sì gli rispuose , e disse : Questo consiglio si vuole chiedere a Dio . E la mattina per tempo se n' andarono a una Chicsa di Santo Niccolaio , e intrati den-tro fecero orazione a Dio , e poi apersono uno libro di Vangeli , e avendolo aperto tre volte, e addimandando, che Dio mostrasse testimonio, e dottri-na, che confermasse lo santo proponimento di Beroardo, ed alla prima Ivolta ch' apersono lo libro, si trovò quella parola, che dice: Se tu vuogli essere perfetto , va , e vendi ciò , che hai , e dallo a' poveri . Alla seconda trovo: Alcuna cosa non porterai per lvia. Alla terza trovò: Se vuogli venire dopo me .

croce tua , e seguitami . Onde il Beato Francesco disse : Questa è la vita , e la tregola nostra , e di tutti quelli , che ci vorranno seguitare . E fperò se tu vuogli essere perfetto, va.e fa ciò, che tu hai udito; ed egli di presente lo fece . Appresso non indugiò molto, che cinque uomini chiamati da santo spirito s' acompagnaro col Beato Francesco, e fue compiuto lo numero di sei figliuoli di Beato Francesco. Di questi fue il Santo Padre Gillo, lo quale fu uo-mo pieno di Dio, e degno di ricordanza celestiale, con tutto che uomo fue , 'siccome disse di lui 'l Beato Francesco, ídiota , e semplice , ma altissimo fue nella contempiazione di Dio, e per molte, e più volte veduto fue, e per Francesco, e per più frati si astratto, e levato in Dio, ch' era oppinione di molti, che la vita sua più tosto fosse Angelica, che umana . In questo tempo fu mo-strata una bella visione a uno Prete d' Ascesi , la quale non è da tacere. Avendo questo Prete per poco senno umanamente in fastidio la via del Beato France-sco, e delli suol frati, Dio il volle visitare della sua grazia, acclocch' egli non perisse per la sua pazzia. Onde li mostrò [Dio questa visione, dormendo. Egli ve-dea Ascesi, che uno drazone la circundava, e parea, che tutta la città, e la contrada mettesse a condizione di morte. Appresso vide una Croce d annega te medesimo, e togli la che usciva della botca di Bearo Tom. IV.

156 Francesco, e la cima parea, lenti in ciò, che voi siete pochi,e che toccasse il Cielo, e gli altri capi si distendeano fine del Mondo; e il detto drago vedendo la chiarcaza di queata Croce si fuggia, siccome fosse cacciato, e per tre volte vi-de la detra visione : onde cognobbe, che era opera di Dio, e significoila al Beato Francesco, e suoi frati, e io brieve tempo aurenticò questa visione per ope-ra nell' Ordine de' frati , nel quale egli entroe , lasciando lo mondo, e seguitando la via di Cristo, L'uomo di Dio Francesco per questa visione, Francesco per questa visione, che udi, 'non se ne innalao però in vanagloria, anal rico-noscendo la bontà di Dio, e' suoi beneficj, s' inanimo maggiormene, e si sforzò di cacciare via gli inganni del Demonio, e di predicare la gloria della Croce di Cristo. Avvenne, che stan-do'l Beato Francesco in un luogo solitario, e minando i suol anni in grande, e aspra penitenzia, venne sopra lui una grande letiaia di Santo Spirito, per la qual cosa e' fue certificato . che tutti i suoi peccati gli erano perdonati. E allora e fue levato sopra di se , cioè in ispirito santo , e fugli mostrato da Dio ciò, che per innanzi dovea essege di lui , e de' suoi figliuoli chiaramente. Dopo questo tornò il Bento Francesco alli frati, e disse loro: Confortatevi, fratelli raiei carissimi , e non siate do- cevettono lo comandamento con

non vi spaventi la mia, ovvero la vostra simplicità; che, secondo chè m'è mistrato dal nostro Signore Iddio, veramente egli ci farà crescere in grande moltitudine, e molto ci aggrandira nel-la sua grazia, e in benediatone . În auel medesimo tempo entrando nella Riligione un altro buono uomo, furono sette i benedetti figliuoli del Beato Francesco. E allora chiamò quello umile Padre quelli suoi fi-gliuoli, e disse loro più cose del Regno di Cielo, e dello spregiamento del Mondo, e dell 20negamento della propria volontade, e dell' afflizione del corpo; e disse loro, ch' avea proponimento di mandarli in suattro parti del Mondo; che già la poverella simplicità del Santo avea guadagnato sette figliuoli, e disiderava di chiamare l' università di tutte le genti a penitenaia, e riducerli a Dio . E disse lo dolce Padre Francesco alli detti suoi figliuoli : Andate , e annunziate agli uomini pace, e predicate penitenzia in remissione de' peccati . Siate paaienti nelle tribulzaioni, e vegghiate in orgaione. Siate forti nelle fatiche, e temperati nelle parole gravi ne' costumi , e (1) atrevoli ne scrvigi, e benefici, peroc-chè per queste cose si n' è apparecchiato lo Regno di Cielo eternale. E quegli si girtarono in terra dinanzi al servo di Dio, e rigrande

prande allegrezza . E l Beato l'osservazione del Vangelo per Francesco disse loro: Gittate lo fondamento fermo, che non si vustro pensiero in Dio, ed egli vi notricheià. E simpre ched egli mandava muno de Frati a fare alcuna ubbidienza, si dicea foro la detta parola. In quella nata essendo il Brato Francesco dato agli altri per essempro , esse, e ammaestrasse più colle opere, cae colle parole, si volle egii con uno de detti Frati andere in una delle parti del Mondo, e gli altri sci mindo nelle altre tre parti a modo di croce. Passato, che fu poco tempo dopo questo mandato, venne al Santo Padre desiderio della presenza de' suoi rigliuoli, onde preg) Iddio, e disse: Si-gnore, tu, il quale congregati i ngliuoli d' Isdrael , che erano spatti per lo Mondo, pregoti, che congunghi i miel igiuoli nella mia presenzia. E di prenetta mia presenzia. E di pre-senre sanza chiamamento di uomo mondano, i detti suoi frati, vite non se ne avvidono, per divius operazione voiendo il pietoso Dio soddislare al suo disiderio, si si ritrovaro nella presenzia del benigno loro Padre Beato Francesco. In quelli medesumi tempi quattro ouoni uomini, e onesti abbandonaro il Mondo, e accompagnaronsi con Beato Francesco, sicche in turto si trovarono x11. E vedendo l'uo-mo di Dio, che 'l numero di Frati crescea a poro a poco . sì scrisse una forma di vivere per se, e pe' Frati suoi con semplici parole; neile quali mise

paote sciogliere, con poche altre parole, che vi mescolò dentro, le quali gli parve, che fossono necessarie al modo di vivere di una forma ordinaramente E disiderando quelle cose, che avea scritte, ch' elle fossoper Messer lo Papa, ordinò, e dispuose d' andare con quella sua semplice compagnia alla Sedia Apostolica a procurare la detta grazia, confidandosi solamento ju Dio. Onde Iddio da alto vedendo lo desiderio di Francesco, per confortare gli animi de' compagni, ch' erano smarriti, e spa-ventati per la semplicità loro, mostro al Beato Francesco questa visione: che a lui parea andare per una via, presso alla quale avea uno albero altissimo; e giuguendo appresso di questo albero, maravigliavasi dell'altezza sua; e subitamente fue levato ad also, e toccò la cima, e lievemente la piegava insino a terra. Onde intendendo 'l Beato Francesco lo 'ndovinamento', e la significazione di questa visione, che si referisse al condescendimento della Sedia Appostolica, si contorto i Frati dicen-do loro, e disponendola in questo modo : che quello albuto significava la grandezza, e l' altezza del Papa, e ched ezli s' inchinerebbe, come s' inchino quella cima, a considerare alla loro semplice petizione. Onde presono di ciò grande fidanza.

conforto, e mossonsi ad andare col

col Padre loro Beato Francesco a Roma, e giunti a Roma, ed extendo dinanzi al Papa nel palagio, che si chiamava di Lateraco specchio deambalante, spo-nendoli Beato Francesco la sua petizione, aveodo il Papa altre occupazioni, non gli diede udienza, ma coo indegnazione il cacciò via, e Beato Francesco unilmente si partì. La notte che venne , l'Ar ostolico vide in visione, che una palma gli nascea alli suoi piedi , e a poco a poco la vedea crescere tanto . che si facea uno arbore molto grande; e destandosi, e volendo conoscere quello , che volesse dire la detta visione, la Divina sapienaz gliele mostrò chiaramente; cioè , che gli disse, che quello albero era quello povero, ch' egli avea cacciato da se. Oude la mattina per tempo mando due suoi famigliare cercando di quello poverello cioe del Beato Francesco, e trovatolo nello spedale di Santo Antonio, sì I menaro dinaozi al Papa, E il Papa li die licenaia, ched egli proponesse la sua dimanda. E Beato Francesco così fece, pregandolo ch' egli af-fermasse la sua Regola, siccom'e detto di sopra. Onde vedendo Innocenzio Terzo Papa, il quale sue uomo di Dio, e di mirabile sapienzia, la purità, e fermo proposimento, e l'acceso fervore, ch' era nel Beato Francesco , sì si maravigliò, e iocooraoente gli acconseotì alla sua dimanda, benechè alquanti dì s' indugiò a viocere infra i Cardinali, perocche ve dre. Con non è da dubitare, che

n'avea alquanti discordanti,dicendo, che parea loro la detta Regola sì stretta, che passasse so-pra la virtù degli uomini. lo fine uno de Cardinali , li quale avea nome, Messer Giovanni da Santo Paulo, Vescovo Sabinese, uomo venerabile, e santo, e mol-to amatore di poveri , infiammato di Spirito Santo sì disse al Papa, e agli suoi Frati : Se noi la pitizione di questo povero rifiutiamo, conciossiacosache ell' è fondata nel Santo Vanselio, i' temo, che a Dio non dispiaccia troppo. E se alcuno vuol dire, che la detta Regola sia contro alla possibilità umana, ovvero cosa ouova, o fuori di ragione , manifestamente appare, che dica contro al Vangelio, perocche questa Regola ha 'I fondamento di Cristo, e del Vangelio. E dette queste parole, il Papa disse al Beato Francesco: Ora, e priega Dio, che ne mo-stri la sua volonta, sicche nos possiamo pienamente adempiere io tuo desiderio, s' egli è promes-sione di Dio. Onde pregando Iddio il Beato Francesco, sì gli fu dimostrato per li suoi umili prieghi quello, che dovea chiedere, e al Papa ciò che dovea sentire di queste cose. E allora il Bearo Francesco disse al Papa : E' fu uno Re , ch'era molto ricco, e prese per moglie una povera femmina molto bella, e presela voleocieri, ed ebbene uo figliuolo simile a sè, e peróe fue coovenevole, che fossa cotricato della mensa del suo pa-

Re periscano di fame, perocche sono fatti alla sua similitudine, e sono nati di povera madre, e per virtu di Santo Spirito , e per desiderio di povertà si sono disposti a essere figliuoli di Dio disporti a essere agiusou si soio
vivendo in grande poverta, e in
povera Religione. E anche disse: Voi vedete gli uccelli, che
non lavorano, e Domeneddio gli
pasce: e se Cristo nostro Signore promette lo Regno di Cielo a coloro, che 'i seguitano, quanto maggiormente darà quello , che comunemente da a i buoni, e a' rei . cioè da vivere in quesco Mondo? E quando il Papa ebbe intese queste parole, che'l Beato Francesco avea dette, sì si maravigliò, e conobbe incontanente, che Cristo parlava in lui, e vide, che la visione, ch' avea veduta, sì discendea sopra lui, cioè sopra il Beato Francesco. E an-

BI S. FRANCESCO. 169 li vezi figliuoli dell' eternale che il detto Papa vide un'altra visione in questo modo; che e' vedea la Chiesa di Santo Giovanni Laterano, che parea, che cadesse, e un povero uomo piccolo, e spregiato vi mettea sotto il dosso, e sosteneala, che non cadesse; onde il Papa disse: Verameote questi è quell' uomo, che per ammaestramento di sante opere, e di dottrina so-sterrà la Chiesa di Dio. E poro s' inchino il Papa alla peti-zione del Beato Francesco, e zone del Beato Franceso, e fecegli ciò, che volle intera-mente, e sempre l'amóe di spirituale amore, e promisci di concederli ciò, che fosse biso-gno, e diegli licenzia a lui, e a' Frati suoi di predicare e fe-ce loro fare, a lui, e a' suoi Frati corone piccole, clob ghirlande di cheriche, acciocche eglino predicassono la parola di Dio liberamente .

Dell' accrescimento dell' Ordine, ch' ebbe nelle mani il Beato Francesco, e della confermazione della Regola,

rità, che Messer lo Papa gli a-vea conceduta, con niolta fidanza si parti, e andonne inverso la valle di Spuleto per predi-care ivi, e ammaestrare la gente del Vangelo di Cristo; e andantità nel cospetto di Dio, e dare si, che l' aiuto di Dio era con

la quale fue dinanzi approvata . Francesco confidandosi nella esemplo a tutti, così passò in grazia di Dio, e nell' auto- questo ragionamento una grande ora. Ed essendo arrivati in uno luogo solingo, ed erano molto affaticati con grande fame, e non aveano nicote da mangiare, si si dormirono quivi, e come furono desti ; Dio si gli provvide , do egli ragionando con gli com- che subitamente venne un uopagni moi,in che modo egli potesse mo, che avea pane, e diedel lo-meglio ouservare la regola, ch' e- ro, e subitamente fu partito; gli avea presa, e vivere in san-onde conoscendo i Frati pove-

loro, incontanente f p2sciuti più per la liberalità, che Iddio avea loro mostrato, che per lo pane, e per questo fu-rono pieni di molta termezza, e di consolazione di Divina grazia; e allora ordinaro, che per nulla tribulazione nullo si partisse mai dalla santa povetrà. E quando il Beato Francesco co' suoi Frati furo giunti nella valle di Spuleti, si trattarono insieme qual è il meglio, o abitare infra le genti, ovvero nel diserto in solitudine. Ed il servo di Dio Francesco, non confidandosi nella sua industria, ne de suoi Frati per grande soprastanza d' orazione si volle ricorrere a Dio, che di ciò gli mostrasse la sua volontà ; onde si Beato Francesco intese per ispirito, cli' egli era mandato per riducere l' anime a Dio, le quali erano in possessione del Demonio; e però esso, e suoi compagni elessono di dimorare tra le genti per utilità del popolo, il quale Cristo benedetto ricomperò del suo prezioso San-gue. E allora il Beato France-sco si ridusse colli suoi compagni presso alla Città d'Ascesi in uno luogo salvatico, e solitario, ed abbandonaro, nel qual luogo viveano in forma di poverta con grande pena; quivi di, e notte stavano in Orazione in piauto, ed affrizioni, e di que-

cantare l' Ore regolari, ma in luogo di libri si guardavano sempre nel libro della Croce di Cristo, cioè stavano continua-mente dinanzi alla Croce di Cristo di , e notte pregando Dio, e peasando nella passione di Cristo, e questo faceano per ammaestramento del Beato Padre Francesco, il quale facea loro spesso sermoni della Croce di Cristo, cioè predicava loro, che fossono fondati in Crisro, e nella sua passione, il quale ricevette morte per tutti i peccarori , e ricomprolli dalla morte eternale . E pregando li Frati il Beato Francusco, che mostrasse loro, co-nie dovessono orare, e che di ciù gli ammaestrasse, ed egli benignamente rispuose a loro, e ter noster , e adoriamo , e benedi-clamo re , Cristo , a tutte le Chiesa, che sono nel Mondo, e benediciamo te , perocche per la tua Croce ricomperasti il Mondo . Auche gli anmaestrò, che lo-dassero Dio in tutte le creatu-re, e che onorassono i Preti con grande raverenzia, e che credessono fermamente, e confessassono la Fede santa semplicemente, secondo che tiene la Chiesa santa Romana, E i Frati osservavano turti i comandamenti, che 'l Santo Padre dava loro, e a tutte le Chiese, e le patholy, es animotors is un question at the contract of the co ti nel

DI S. FRANCESCO. ti nel luogo sopraddetto , l'uo- che Idano aperse gli occhi di mo di Dio Francesco un Sabato quelli semprici Frati per il prieentrò nella Città d'Ascesi per predicare la Domenica nella Chiesa Cattedrale, siccom era usanza di predicare quello die; e come l'uomo di Dio stava in uno luogo scuro, lo quale era nell'orto de Calonaci, orando, e pregando Iddio, siccome egli era usato di fare, essendo 'n d sparte da' Frati suoi, avendogli lasciati in una casa del detto luogo , e una parte di loro dormia, e un' altra vegghiava, siccom'erano usati di fare staodo in orazione, vidono un carro come di fisoco splendiente, e eotrò nella detta casa, dov'erano i Frati, per l'uscio, e dando tre volte qua , e ia per la casa, e avevavi suso uno gio-vane lucente come I Sole, che facea la notte spiendiente come di dì ; della qual cosa molto snaventaro i Frati, che vegniavano, e quelli, che dormivano, si destaro anche spaventati; e come il vidono cogli occhi, con il vidono colla mente, e cuore per chiarità , che diede loro quello splendore: e quando e' s' ebbono chiarificati in-sieme della detta visione, conobbono da Dio per ispirito, che questo carro era veramente il loro Padre Beato Francesco, il quale corporalmente s'era partito da loro, e Dio il mostrò loro in ispirito in forma di carro , a ciò dimostrare , ch' egli era quel carro , il quale e' doyeano seguitare, siccome fosse un altro Elia . E' bene da credere .

shi di Santo Francesco, acciocch'egli vedessono le grandi cose di Dio, E tornato che fu a loro 'l Beato Francesco, si cominciò a cercare, e richiedere le coscienze loro, ed eglino gli dissono ogni cosa, ch'aveano veduta, e intesa della predetta visione; ed egli gli confortò, e disse loro molte cose, che doveano addivenire dello accrescimento dell' Ordine loro . E faccendo eeli loro manifeste molte cose . le quali trapassavano ogoi senno umano, conobbono, che Dio s: riposava in lui, e ch' e sicura cosa ad andare dietro a lui, e dopo la sua dottrina . Dopo queste cose i Beato Francesco pastore di quella picciola greggia ch' erano dodici Frati , si gli condusse a Santa Maria di Por-ziuncula , la ove si cominciò ziuncula , la ove si cominciò l' Ordine di Frati Minori , acclocche l' Ordine pigliasse accrescimento cola, dove piglio cominciamento per li meriti della Vergine Maria, e del suo bene-detto Figliuolo, Messer lesta Cristo; e ivi il Beato Francesco fatto baoditore, e predicatore del Vangelo di Cristo, sì andadel Vangeio di Cristo, si anda-va, e mandava per le cittadi, e per le casrella annunziando il Vangelo, e il Regno di vica eterna a tutta gente, non con parole maestrevoli della sapienza umana , anai con virtu di Santo Spirito ; e parea 'l Beato Francesco a coloro, che'l rag-guardavano, ch'e' fosse un uomo d'altro secolo, lo quale sem-

910

173 pre colla faccia, e colla mente. e cogli occhi guardava il cielo attentamente, come uomo, che sempre si sforzava di trarre ogni gente a Dio. E per queste cose si cominciò a germinare germe di grande odore nella vigna di Cristo, cloè l'Ordine di Frati Minori, a producere, e a fare fiori di soavità, e frutto abbondevole d'onore, e d'onestà, pe-rocche 'l calore della predicazione di Besto Francesco molti uomini, e femmine accese del-l'amore di Dio; onde cominciarono a vivere in cassitade, ed a legarsi, e stringersi a fare nuova penitenzia secondo la forma, e la dottrina, e regola data da Dio al Beato Francesco, colla quale egli per assemplo d'opere, e di predicazioni ammaestrava il spediti Mondo , li quali egli appellò Frati di penitenzia ; e non fue maraviglia questa, che convenevole cosa è , che essendo la via della penitenzia comune a tut-ti quelli, che vanno in Cielo, così questo stato della penitenzia porsono seguire e cherici, e laici, e congiunti a matrimonio, e vergini, e vedove; e acciocche si mostri, come appo Dio sia grande questo Ordine, per più mira-coli, che questi facieno, sia manifesto. È imperò eztandio le vergini si convertiano a questo Ordine, tra le quali incominciò la Beatissima di Dio Chiara, la quale fue la primiera pianta di queste Vergini, e de' fiori di Primavera, tralucente come stella chiarissima, e santa Vergine, corpo, che dove eglino avesso-ed è oggi in Cielo onorificata, no favore di gioria mondana,

T A e in Terra celebrata degnamente dalla Chiesa di Dio, la quale fue perfetta nell'amore di Cristo , e vera Fla giuola del Beato Padre Francesco spirituale, e fue madre delle donne di quello povero Ordine. E molti uomini compunti per divozione , e infiam-mati del desiderio della perfezione di Cristo sì , lasciavano tutte le cose, e le vanità di questo Mondo, e seguitavano la via , e la vita del Beato Francesco : sicch' eglino di presente multiplicaro in grande numero, i quali si distesono per tutto I Mondo, e la santa povertà, che portavano con loro, si gli facea pronti a ogni obbedienza, e for-ti a tutte le fatiche di lavori , e lievi, e spigliati ad andare in ogni viaggio, e cammino: e perchè non aveano neuna cosa rerrena, e non la desideravano d'avere, si andavano sicuri, e spediti in ogni parte, e non te-meano nulla cosa del Mondo, e non erano occupati , ne tratti da niuna cosa terrena, siccome uomini, che viveyano sanza nulla turbazione, e che non erano solleciti dove dovessono albergare la sera, ne che dovessono avere da mangiare l'altro di In diverse parri del Mondo era loro fatto disonore , siccome a persone dispregiate, e sconosciute; ma tanto erano fatti pazienti per amore di Dio, che più volentieri sosteneano di stare ove patimono persecuzione nel corpo, che dove eglino avesso-

ed

DIS. FRANCESCO. 173
Ao contenti d'essere in sendo suo grande divoto, il detfiti ne buoni, ne santi, e la povertà, e I disagio delle cose temporali parea loro ricchezza, imperocche così aveano per dottrina, e consiglio dal Beato lo-ro Padre Francesco. E certa co-sa fue, che alcuno de' detti Frati andando una volta per le terre de Seracini, uno Seracino per pietà volle dare loro pecunia per loro necessità, la quale eglino rifiutarono; di che il Seracino di ciò maravigliandosi vedendoli così poveri, e disami-nandogli, e intendendo, ch'egli erano così fatti poveri per amore di Dio, e per questo non volcano ricevere, ne possedere alcuna pecunia, sì puose loro tanto amore, che si profferse di dare foro tutto quello, che biso-gnasse loro. Onde ben fu grande preziosità quella loro povertà santa, che la virtù d' essa fece muovere a piera la durezza dell' infedele barbaro, e Seracino a dolcezza di misericordia . Dunque bene abbominevole cosa è , che i Cristiani debbiano spregrare la santa povertà, la quale il Seracino ebbe in tanta reveverenza, e divozione. In quel medesimo tempo uno Frate delli Crociati, il quale avea nome Moricone, che stava nello Spe-dale delli Grociati appresso d' Ascesi, s'infermò gravemente, ed po, sicche i Medici l'aveano per morto, e Santo Francesco es- trovatore, e dicitore in rime, il

fermità, e che dovesse pregare Iddio per lui. E 'l Beato Fran-cesco pregato ch' ebbe per lui, a) tolse minuzzoli di pane, dell' olio, ch' ardea dinanai al-i' Altare della Vergne Maria , e fatto a modo di lattovaro, per confe-li Frati lo mando al detto infer- aione mo, e disse loro : Portate questa medicina a Frate nostro Moricone, la quale il farà pienamente sano, e farallo forte combastitore contro alle tentazioni. ed insidie del Demonio e si lo faráe di nostri Frati. Onde incontanente, che'l detto infermo ebbe presa la detta medicina, la quale fue fatta per insegnamento dello Spirito Santo, I fermo fu liberato, e diedegli tanto vigore nella mente, e nel corpo, che di breve tempo lasció ogni cosa terrena, che el possedea, e fecesi Frate Minore, e portava sofamente una tonica, sotto la quale portava nna panziera alla carne, e mangiava pure vivande crude , e molti tempi stette, che non man-giò pane, e non bevve vino, e nondimeno era sano, e forte E così crescendo la virtà di questi Frati poveri di Cristo, molta gente molto da funge gli veniano a vedere , massimamente il loro capo Beato Francesco; tra' quali vi venne un di un uomo (1) il qual era un grande

to Frate gli mando uno messo significandogli la sua grave in-

gus-(1) Let. sucularhim cantionum curiosus inventor; un grande trovatore di cansoni secolari be un altre T. Tescano .

DI S. FRANCESCO.

alcuna faccenda, mente per ch' avesse da reggimento di Frati, sì v'era sempre presente colto spirito, e col cnore, pregan-do sempre Dio per li Frati, che concedesse loro grazia d'ordi-nare, e di fare quello, che for-se la salute dell'anime loro. B alcuna volta mirabilmente per la virtù di Dio sì vi appariva I Beato Francesco a que Capitoli eorporalmente; cióe che adiven-ne . ch' essendo li Frati a Canitolo (1) a Relate,e Frate Antonio nobile predicatore, lo quale è eggi chiamato confessore chiarissimo di Gristo, predicando loro del titolo della Groce, cioè di quelle parole, che dicono: Icius Nazarenus Ren Indaorum, uno de' Frati, il quale era uomo di provata virtude, e degno di fe-de, il quale avea nome Minnaldo, vide per la virtú di Dio visibilmente co' suoi occhi il Beato Padre Francesco levato nell' aria eolle braccia aperte, come s'egli fosse in croce, stando, e benedicendo i Frati ; e in quella ora i Frati furono pieni di consolazione di spirito, siccome fosse corporalmente con essa Inra ; perocche lo spirito manifestava loro, che vi fosse presente, sic-com' eglino conobbona poi manifestamente per verace intendimento, e per parole, che 'l Beato Padre Francesco disse a loro dalla lunga . E' bene da credere . che la virtu di Dio, la quale

cnncedette a Santo Ambruogio, che fosse alla sepultura di Santo Martino, acciocche egli vi fa-cesse l'officin, e onorasse il Corpo di quello Santo Vescovn; così cnncedesse, e volesse, che Santo Francesco fosse presenalle dette predicazioni del Beato Antonio; imperoche e-gli, ch' era ministro, e (a) ba-lio, o vero portatore della Cro-ce di Cristo, volle Iddio, che vi si ritrovasse per conforto di lui, e de' Frati, e perche approvasse quelle sante parole, che vi si diceano della Croce per Antonio. Lungo tempo dapo queste cose, essendo l' Ordine molto multiplicato,parve al Beato Fran-cesco di fare confermare a Messere Onorio Papa la Regola, la quale gli fue approvata, e concedura per Messere Innocenzio Papa suo predecessore . Apparve a Beato Francesco una cotale revelazione da Dio; che a lui parea avere ricolti minuzzo-li di pane da terra sottilissimi, è quali gli parea darli a molti Frati, che gli stavano dintorno. che mostravano avere grande voglia di mangiare, e temendo di darli loro, che non gli ca-dessono nelle mani per la minutezza loro , udi una boce di sopra, che disse: Francesco aduna tutti questi minuzzoli, e fanne un' ostia, e danne a cnloro che mangiare ne vogliono . E

o, e per parole, che 'i Bea- na tutti questi minuzzoli, e tandre Francesco disse a loro ne un' ostia, e danne a culoro, lunga. E' hene da credere, che mangiare ne vogliono. E a virtu di Dio, la quale fatto che ebbe questa ostia, e

(1) a Reate un altro T. ma des intendersi ad Arles, poisès il Lat. legge in Arelatensi Capitulo. (2) cui ambedue i T. per baiulo, Lat. baiulus.

datone mangiare a tutti, chi noo ricevette con devoaione, ovve-ro la spregiò, d'appoiche l'ebbe ricevuta, divento lebbroso. Incontanente venuta la mattina, il Beato Francesco disse a compagni tutte queste cose; e non in-tendendo la significazione d'essa visione, n'avez ammirazione, e fatica. E stando lo seguente di il Beato Francesco in orazione, si udi una boce dal Cielo, che si udi una boce dal Cielo; che disse: Francesco, gli minuzzoli del pane, che tu vedesti la not-te passata in visione, sono le parole del Vangelo; l' ostia, si è la Regola; la lebbra, si è la niquità. E ricevuta consolazione per le udite parole, tolse due compagni, e montò in su uno monte conducendolo, e guidandolo lo Santo Spirito, e ivi digiunando in pane e acqua, fece scrivere la Regola, secondo che fue ammaestrato dal Santo Soirito; e scritta che fue, discesono del monte, e la detta scritta diede a guardare al sun Vicario: gli la scritta predetta il Beato

Francesco, fugli risposto, che per mala guardia l'avea perdu-ta; onde il Beato Francesco ritorno al predetto luogo, e rifecela come di prima, e portolla al predetto Papa Onorio, ed egli la confermo l' ottavo anno del suo Puntificato, siccome 'l Beato Francesco addimando, pienamen-te. E volendo I Beato Francesco ammaestrare, e inducere i Frati suoi a osservare questa Regola, sì dicea, ch' egli per sua iodustria non vi avea posto oul-la, anzi cióe, che v'era, sì era per virtà, e ammaestramento, che gli era dato dallo Spirito Santo . E acciocche questa cosa fosse più certa, e manifesta, ivi a pochi di ricevette I Beato Francosco da Cristo le Stimate delle sue santissime Piaghe nel corpo suo impresse, e fatte colla ma-no di Dio vivo, siccome si fa la Bolla del Papa, per conferma-re, e per commendare la Regola sua, e lui medesimo, siccome si dira per ionanzi significando le sue virtudiose opere.

Della durezza della vita di Beato Franceico, e come le creature gli faccano isllazzo.

V Edendo II Beato Franceso, to de stovrana astionneis; e pendo per nombi per lou ose mando la pravio dell' Apostolo, polo si ponesno in cuore di porce la dece 'Quelli, che noso di criso dece dece 'Quelli, che noso di criso de la composizione dell' Apostolo con Criso (criso dell' Apostolo curi, e pidatto e abbattecolo viris, che da esta dell' della dell

VEdendo il Beato Francesco, tù di sovrana astinenzia; e pencere i visj della carne per vir- cibo, che prendea, era impossibiDI S. FRANCESCO.

le a sostentare la vita ; e però caido, e disagi grandi. Ed essendicea : E' troppo grave cosa a fare la necessità del corpo, e non ubbidire a quelle cose, che richiede lo spirito; per la qual cosa rade volte mangiava cibi cotti quando fosse sano, e se pur ne mangiava , sì vi mettea entro cenere , o acqua gelata , sicche ne levava ogni sapore; del vino non ne beeva, che appena volca egli levarsi la sete dell' acqua; e in tutte le cose ponea modo di stretta astinenza; e Ogni di tro-vava nuovi modi di servire a Dio; ed essendo libero da ogni vialo, nondimeno sempre stava in penitenaia di digiuni, e d'ogni altra cosa , per tenere bene il corpo suggetto a se medesimo . Ma per tutto ciò, che in casa facesse così grande penitenaia, nondimeno quando andasse di fuori a predicare , o per altra cagione, si osservava la parola del Vangelo, che mangiava di ciò, che gli era dato; e in queato modo si mostrava al prossimo umano, e dimestico, e os-servava il Vangelio, ma a se proprio si rendea duro, e fiero; ma in tutte le cose avea modo, e temperamento, o sposse volte quando era affaticato, si facea della terra letto, e giaceavi suso, e per capezzale si ponea una pietra, e quando uno legno. Quando non avea difetto, non giacea; e dormia ritto, o a sedere , e sempre portava sola la tonica, e per questn modo ser-via a Dio, patendo freddo, e Tom. IV. M

do domandato un di , com egli potea campare dal freddo; ed e' rispuose con grande caldeasa di spirito : Se noi fossimo coperti dell' amore di Dio dentro del cuore , molto poco temeremmo questo freddo di tuori . Tutte vestimenta gentili avea in odio, l'aspre , e dure gli piaceano . e quelle portava , e non altro . e dices , che per questo Cristo losoe Giovanni Battısta ; e se alcuna volta gli fosse data alcuna tonica gentile , e morbida , egli vi cuciva , ovvero tesseva cordelle per farla aspra ; e dicea , che non si richiedea nelle casette de' poveri dilicati vestimenti, anai si debbono richiedere ne' palazzi de Principi, e gran-di Signori, secondo la parola della verità; e anche perocche avea provato per isperienzia, che i Demonj put avaccio si spa-ventano di tentare per queste asperitadi ; e per le molleage , e dilicateaze più tosto si confor-tano, e sodducono gli uomini fortemente . Onde per dolore, che avea una notte I Beato Francesco nel capo, e negli occhi prese oltre a quello, che non solea fare, uno (1) "pimaccio di "cuscino penne, e puoselsi al capo, nel qual pimaccio, come l'ebbe sotto 'l capo, cognobbe, che v'era dentro il Demonio, il quale gli diede briga , e battaglia infino al mattino, e tanto lo travaglio, che non lo lasció orare infino a

tanto, che chiamò il compagno,

( 1 ) l' altro T. primaccio .

e fece il detto pimaccio ritta-re via; di che avvenne al Frate , che 'l portò , che subito perde tutta la virtu delle mem-bra di tutto I corpo suo, onde sentendolo il Santo Padre Francesco per isperito, sì lo liberò, sicche rimase sano come di prima. Il Beato Francesco sempre stava aspro a se medesimo in tutte cose per macerare la carte , ed osservare tutta purità d' anima , e di corpo ; per la qual cosa quando dal principio si converti, alcuna volta si gittava in una fossa piena di ghiaccio per ispegnere la caldezza della sua carne , e per conservare netta castica ; e dicea , che troppo sanza comperazione era a uomo spirituale più grave schtire alcuno movimento di dilettazione di carne , che non era sentire uno grande freddo nella carne . Stando 'l Beato Francesco nello eremo (1) di Saraiano in orazione, lo Dimonio lo chiamo tre volte, dicendo: Francesco? ed egli rispuose : Che chiedi ? e 1 Dimonio disse : A! Mondo non è peccatore si grande , che Iddio non gli perdoni , se si converte , ma qualunque nomo si uccide o per troppa penitenzia, o per altro modo , se Dio non gli ha misericordia, sì è dannato . E conobbe 'l Beato Francesco per grazia di Dio l' astutia del Dimonio, che ciò, che dicea, era inganno, e ched egli il facea per sottrarlo a minore, e a più e castira ti briga di servire al fredda penitenzia, ed a più lar- tuo Dio. E incontanente, ch' e-

ga vita . E questo si dimostrò incontanente per quello, che seguito, cioè, che il Denionio gli soffio addosso, e allora si sentì 'i Beato Francesco venite, e commuovere una grande tentaaione di carne , la quale come Beato Francesco sent), siccome querli . ch' era armato d' oncsta castità, subito si trasse le vestimenta ,e colla corda si batte durissimamente, dicendo a se medesimo: Così ti conviene essere battuto ; perocche la tonica si conviene a Religione , ed è signo di santità , onde non si confa a chi la porta avere in se tentazione carnale, ne di lussuria; e se vuole usare questi viaj, lasci la tonica, perocche non è lecito, che sotto questa tonica si faccia peccato ne di lussuria, ne d'altra ragione; e così inanimato aperse l'uscio, e ignudo andò nell'orto, e gittossi nella neve, che v'era grande , e fece sette palle di quella neve , e recollesi innanzi , e disse al corpo suo : Ecco questa maggiore palla è la moglie tua, e queste altre quattro palle sono due figliuoli , e due figliuole, che n'hai avuti, l'altre due palle sono il fante, e la fante, che ti bisognano a servire; onde bisoena affaticare per nodrire, e vestire questa tua famiglia, e se ti pare grave . lascia stare di non in maginare mai più quee castira ti briga di servire al

( z ) di Sergiano l'altre T. il Lat. de Satthiano .

DI L FRANCESCO.

gli ebbe dette, e fatte queste cose, lo Dimonio si partì sconficto.e'l Beato Francesco rimase con vittoria alla cella, e allo-ra parì tanta pena di freddo , che gli uscì sì il caldo del corpo, che mai poi simigliante tentazione non sentì. E tutte queste cose vide uno Frate, ch' era ivi appresso, che stava in orazione, perocchè la Luna lucea molto chiara . Onde sapoiendo lo Beato Francesco, che quello Frate l'avea veduto, sì gli conto tutto per ordine com' era stato, e comandógli, che niente di ciò dicesse mai a persona fino a tanto, ch'egli vivesse, Beato Francesco ammaestrava, che I uno non solamente dovesse mortificare i vizi della caroe, e rifrecare I suoi locendimenti , ma eziandio i segni di fuori per li quali cotra la morte nell· anima , ciò sono lo vedere , l·udire , lo toccare , l'odorare , e 'l gustare ; e comandava 'l Beato Francesco, che i parlamenti, e gli sguardamenti delle ferumioe, li quali banno elà fatto cadere molti, si dovessono al tutto moazare, dicendo, che però lo debole spirito si rompe, e lo bene forte indebolisce, E dices 'l Besto Francesco, che così è grave cosa , che l' unmo , che moleo cooversa colle femmine, se non è molto provato, che non caggia in sozeura di peccato, com'è possibile ad andare per lo fuoco, e non si cuocere i picdi; e però 'l Beato Francesco n'avea si levato eli occhi dii lo sguar-damento loro, che quasi mai

noo yedea nluna femmina in faccia , secondochè alcuna volta disse a' compagni. E ancora dicea , ch' è grande pericolo all' uomo soprastare punto nella immaginazione, quando gli vie-ne nella mente la bellezza d'una femmina, perocche soprastandovi punto, rade volte addiviene. ch' eziandio un' anima molto monda in castità, ne rimane percossa , e macchiata . Anche dicoa, cue cattiva cosa, e fierole à lo parlare colle femmine , se non solamente a confessione, ovvero per ammaestramento in brievi parole , sicche si appartenga a onestado, e a salute dell' anima , e del corpo . E che parlamento, disse'l Beato Francosco , e che cosa è a trattare lo Rilitioso colle femmine, se non ha a dare loro penitenzia, o per dare loro consiglio di migliorare vita religiosamente ? Per troppo assicurarsi l'uomo sì si guarda meno dal nemico, che se piglia dal Religioso quanto uno capello, tosto lo fa crescere com' una trave . Ancora ammiestraya, che l'orio, e lo riposo inutile si dee schifare, e cansare con tutta provisione, perocch' egli genera congregazione di mali pensieri . Appellava il corpo suo sporto a portare gran soma . e gran carichi, e d'esser battu-to colle mazze, siccome gli asi-ni. E vedendo 'l Beato Francesco alcuno, che volea stare czioso, e noo lavorare, e mangiare, e bere della fatica altrui , dicea , ch' era da essere chiamato frate MoMosca, siccome animale inutile, e guastatore de' beni altrui ; e però quelli, che sono oziosi, sono abbominevoli , e in fastidio a tutta gente ; e però dices : lo voglio , ch' e' Frati lavorino , acciocche non pensino, ne parlino cosa inlicita ; e volca, rh' c' Frati tenessono silenzio, se non quando fosse di necessità ; perocchè, come dice il Vangelo, converrà , che noi al di del giudicio rendiamo razione d'osni cosa, exiandio d' ogni vano par-lare. E mando e' trovava, che alcuno de Frati parlasse alcuna cosa oziosa , o vana , sì lo riprendes duramente, dicendo che'l tacere è grande virtù, e'l parlare misuratament, è guardia d-ila purità del cuore perocchè la vita, e la morte sta nella pode stà della lingua. E in tutto suo odere si sforzava di riducere i Fratt suor ad aspramente vivere, ma con discrezione, e pon gli pizcea se tutte le cose nou si facessono discretamente. E una volta addivenne, che uno Frate venia meno per troppa astinenzia .onde Iddio il rivelo al Beato Francesco per ispirito, ed egli incontanente fece venire a sè il detto Frate, ed era di notte, e sì colse pane , e puoselo innanzi al detto Frate, e comandógli, che mangiasse; ed egli con lui ne cominciò a mangiare, e I Frate puose giù la vergogna, e mangiò, e poi disse, che per quella carità crodea essere campato di grande pericolo dell'anima, e del corpo, e molto rimase bene edificato del secreto, che vide, che

Dio avea mostrato al BeatoFraucesco. La mattina il venerabile Padre Francesco ragunde i Frati, e disse loro ciò, ch' era addivenuto la notte, e disse loro : Questa carità, ch' i ho fatta, siavi per assempro; e ammaestrol-, che soprattutto e' fossono discreti non secondo carne, ma secondo Cristo; e questo dicea, perocche la discresione è madre di tutte le virtà . Onde per cagione, ch'è impossibile alla intermità umana seguitare Cristo secondo la sua virtù , e 'l suo esemplo, ci dobbiamo sforzare di lavare le nostre peccata con molte continue lagrime. E con tutto che 'l Beato Francesco fosse netto , e puro da ogni vizio , ndimeno sempre piangea cogli occhi della mente, e del corpo , non temendo niuno danno corporale, che seguire gli ne po-tesse; onde per troppo piangere sì cadde in una intermità degli occhi, di che il medico gli dis-se, ch'egli s' astenesse di piangere , sed egli non volesse per-dere il vedere; onde Beato Francesco rispuose al medico, e disse : Per lo vedere , che noi abbiamo comune colle mosche, non dovemo noi lasciare la visione dell' eternale luce ; cioè , per paura di perdere lo vedere corporale, non dobbiamo perdere lo vedere spirituale di vita eterna ; perocchè 'l vedere non è dato allo spirito per rimedio del corpo , e per lo merito del detto corpo, anzi è dato al corpo per merito dello spirito . e per sua stilità ; e poi volentie-

DI S. FRANCESCO. re, per lo qual pianto si monda l'occhio della mente, e dell'anima , perch' ella possa vedere Iddio, acciocche per quello lasciare delle lagrime, che'l me-dico gli dava per consiglio, non gli fosse venuto nullo imbrigamento del cognoscimento di Dio. E una volta, dicendo li Frati a Beato Francesco, che lasciasse fare alcuna cottura per cu-rare gli occhi, che non per-desse il vedere, siccome i medici consigliavano, egli vi con-senti, perch' ell' era aspra a patire, e dovea giovare alla sa-nità del corpo; onde il medico apparecchiò uno ferro caldo, e rovente; e I Beato Francesco vedendolo sì gli parlo , e disse i Fratello mio fuoco , Dio ti creò , perchè ci tossi utile, e non nocevole ; e però in quest' ora ti priego non mi facci male, e siemi cortese , e benigno ; e priego lo Signore, che ti creò, che temperi lo tuo calore inverso di me , sicche lo tuo incendio non mi cuoca, per modo, ch' io lievemente il possa sofferire : e farta l'orazione predetta, fece il segno della Groce sopra il ferro, ch'era già imbiancato, e rosso per lo calore del fuoco, e diede "parola al medico, che fa-cesse la cura sua; onde il medico gliele mise per la carne in modo, che lo incese dall'orecchie infino sopra il ciglio . Lo dolore, che senti, apparve chia-ro si per lo suo dire, che a' Frati d'asserl'odate Iddio,che m'ha Tem. IV.

ri volca perdere gli occhi del fatto grazia, che nullo calore, corpo, che rimanersi di piagne-ne ardore di fuoco ho sentito, e altresì nella faccia neuna mutazione mostrò; e vois: si al me-dico, e disse: Se la carne non e tanto incesa, si vi riponi un' altra volta il ferro, e incendila bene. Onde il medico si maravigliò forte di questo miracolo e hene conobbe , che grazia di Dio avea in lui operato : e volsesi a' Frati , e disse : Oggi ho veduto grande miracolo, e di ciò rende laude a Dio ; e così la carno di Francesco Beato era venuta a tanta concordia collo spirito, che sempre gli era suggetta sanza nulla ribellione al suo imperio. Un' altra volta, essendo Francesco gravemente infermo, era pres-so al diserto di Santo Urbano. e sentendo , che la natura gli venia meno, sì dimandò per be-re un poco di vino, di che fue cerco per esso , e non se ne trovò; disse : Recatemi dell' acqua; e essendols portata innanzi , e' vi fece il segno della santa Croce , e incontanente divenne ottimo vino, e come n'ebbe bevuto, fu fatto libero di quella intermità a e mostrava da poi innanzi che foce questo miracolo, essere rinnovato un altro uomo per la grazia di Dio, che lo facea cosi ubbidire a ogni sua richiesta licenza a tutte le sue creature. Uno \* da tempo addivenne nella mente al Beato Francesco , per dare piacere, e allegrezza allo spiri-to, per cagione che 'l corpo era gravato di molta infermità ,

d' udire alcuno dolce suono , e

per cagione d'onestà, che senza mano d'uomo non potes averlo. st se ne stava, per non dare malo asemplo di se ; onde il Signore il consolo, che incontanente gli vennono moltitudine d' Anged, e consolaronlo di soavissimo, e dolcissimo suono Vn'altra volta, vegghiando I Beato Francesco in orazione, e pensando di Dio, subito fu sonata una citara, la quale faces uno suono di mirabile armonia, e soavissima melodia, e 'l sonatore non si vedea; di che e' ricevette di quesuono infinito gaudio per modo, che gli pareva essere in un altro mondo; e questa cosa non pote essere nascosa a Frati , ch' erano suoi compagni , per l'uscire di se , che I Beato Francesco mostrava corporalmente, per la dolcezza che sentia lo spirito. Un' altra volta andando I Beato Francesco a predicare nelle parti di Lombardia verso ta Marca Trivigiana, essendo solo con uno de suoi Frati, soprayvenne loro la notte su per la via alla riva del Posedessendo " paludi il cammino per cagione de' \* paduli 2 loro, che n' erano n'iovi , molto scuro e dabbioso;

mino. El Brato Francesco rispuose con molta fidanza: Dio puote, se piace alla sua grande benienità, cacciare via questa scurità, e mandarci chiarità. E appena ebbe dette le predette parole , che di subito sopra di loro venne una luce con tanta chiarezza mandata per grazia , e virtu di Dio, che essendo altrove notte scura , e' si vedeano innanzi chiaramente , come di bello di chiaro . Onde 'l Beato Francesco , e 'l suo compagno ebbono grande consolazione, e conforto d'essa luce, e cominciaro a cantare inni, e laude a onore di Dio . E così guidandoli quella luce, pervennero al loro albergo, e giunti la luce fue sparita. Pensi dunque ciascuno di quanta grazia, e virtu in Dio fue questo uomo Beato Francesco, alla volontà del quale , come s' è detto , lo fuoco temperò il suo calore , l'acqua è tramutata in vino , gli Angioli cou gli loro dolci suoni, e can-ti gli fanno sollazzo, e la luce di Dio gli guida. E così santificati i suoi sensi, e sentimenti, come di sopra è detto, appare per manufacte pruove , che tutte le cose l'ubbidiano, e scryiano.

Della virtà dell' ubbidienzia di Beato Francesco, e some Lidro condiscendes a tutte le sue volontafi.

disse il compagno: Padre, óra,

e prega Iddio, che ci liberi da

quisto piricolo, e dubbioso cam-

' Uomo di Dio Beato Fran- mento di tutte virtudi , e egli cesco era pieno d' umiltà , per se non si reputava altro , quale è guardia , e orna- che peccatore, essendo veramen-

DI S. FRANCES CO. 183 auntità. Sopra E perocche la gente alcuna te specchio di aantità. I umilt'a studio Beato Francesco di fondare, e di farvi tutto suo edificio, e siccome savio maestro di fondare case , qui puose quello fondamento egli avea apparato da Cristo; e dicea , che Gristo venae di Gielo in terra per ammaestrare, siccome Signore, e Marstro, con parole, e con opere; e tutto fire fondato in umilità tutto cio, ch'egli disse, e fece, e così co-mando a' suoi Discipoli, che facessono, e tutti i Vangeli ne sono pieni di questa sua santis-sima dottrina. E però I Brato Francesco suo eletto in questa dottrina dell' umilità , in ogni atto, e modo s'ingegnava a seguitario in farsi piccolo, e sì in povertà mondane, e simile d'ogni altro savere s'avvilva ocanto potes nel co-petto delle genti; e dicea , che 'l pertetto Maestro di Gristo dicea , che quella cosa, ch'e più alta appo gli uomini, a Dio e abbominevole ; e usava I Boato Francesco di dire una cotale parola: Cotanto è l'uomo, quanto è nel cospetto di Dio , e non più . E pero gudicando i Braco Francesco, che sciocca cosa e l'uomo vantatsi, e esaltarsi per le prosperità , e onore di questo mondo, ed egli sempre si railegrava quando gli era fatto disinore; e quando si sentia laudare, n' era doi-nte, e più volentieri vol-a ulire di sè tuperro, che laufe, conoscendo,

M 4

volta esaltava 'l Beato Francesco per li meriti della sua santitade, comundo egi- a' suoi frati, che nullo dicesse neuna cosa di lui contro a niuno, che lui avvilisse, e spregiasse. E lania ( con tutto che contro a sua volontà il racesse, ma per co-mandamento di Beato Francesco) e chianollo villano, mercennalo inutile, e da nien-te; ed egli di ciò rallegrandosi nel viso, e nella mente disse : Iddio ti benedica, che bone dici la verità , e bene si con-venzono tali parole al figliato-lo di Pietro Bernardone ; onde acciocch' egli paresse a tutte parsone uomo vile, e da essere spregiato, si si dilettava d'avvilirsi , e dimostrersi defettuoso dinanzi al cospetto delle genti; e per questo modo l'uomo puro , e santo se medesimo avviliva, e dava dottrina, che n'uno avesse materia d'insuperbire. Addivenne una volta , per grave intermità , chi ebbe , lasciò l'astinensia per tomare a sanita; e quando e' fue un paro fortificato, siccome vera-ce spregiatore di se medesimo, per ise rito, si puose in cuore di vituperare se m desimo, dicendo: Non è bens dovuto, che'l popolo mi tenga astinente . e sanro, e io mangi la carne a diletto nascosamente. Onde in-nebriato di spirito, sn'ennemente raund il popolo nella piazza riperso, che talar, conocernao, ce ramo il popolo irità piazza. che 'I biasimo gli era utile , e della Città d' Accesi , e intra-ia loda gli potca essere danno, to nella Chiesa maggiore con molti Frati ch' avez menati e figliuoli ; e a sè dicea : Se seco, e spogliatosi ignuda, fuoe' panni di gamba, fecesi legare una fune al collo . e dinanzi al popolo fecesi menare nella piazza, la ove secondo l'uso della terra si menano i matattori; e posto che l'ebbono in su una prieta, si puose a sedere , e avea tuttavia la febbre quartana, ed era freddo gran-de , di ch'egli avez assai debolezza; nondimeno predico a quello popolo con grande fervore, e vigore d animo, e dicea udendo tutti : lo non sono degno d'essere onorato come uomo spirituale, anzi come carnale e ghiotto , debbo essere spregiato da tutta gente . Di questa cosa si fecero grande maraviglia tutti quelli , che v erano raunati; e perche conosceano la sua termezza, diceano infra loro, the questa cosa era da maravigliare, e non da seguitare. E così noo istante ched egli tosse ammaestratore d'umilità , sempre seguitando Cristo con ispregiare se medesinio , e tutte le cose del mondo , che sono transitorie , e che tosto debhono venire meno, e ogni gloria , e lauda umana, studiavasi quando Dio li dimostrava alcuna cosa , o per visione, o per altro modo, di tenerla secreta quanto potea, per fuggire gloria, e laude mondana. E vedendosi alcuna volta lodare di bestitudine, dicea:

Iddio avesse dato, e fatto tanta grazia a uno ladrone, quanto egli ha dato , e fatto a te . molto sarebbe migliore, che tu non se'; e siccome buono intenditore del Vangelio, sempre si dilettava d'essere anzi sotto altrui , che sopra altrui , e piuttosto ubbidire, che comandare . E però comandò a Frati , che facessono uo Guardiano , ed egli rifiutò l' uficio generale, per essere suggetto altrui; e dicea , ch'era grande frutto , e grande stato d'acquistare virtu d'umilitade quella dell' ubbidienzia, e quelli, che sono veri ubbidienti , non passano mai punto sanza guadagno : e però sempre si sottomettea a essere ubbidiente a chi andava con lui ; onde alcuna volta dicea a' compagni ; Così volentieri ubbidirei io a uno novizio, che pure ieri fosse venuto all' Ordine, se mi fosse d-tto dal Guardiano , come al migliore, e più antico Frate dell' Ordine; perocchè 'l suddito non dee considerare lo suo Prelato come uomo, ma sicco-me quegli, lo quale s'è sottoposto ad altrui , cioè Cristo ; e quanco lo Prelato è uomo più vile, e più spregiato, tan-to è maggiore umilità a bene esserli suggetto, e ubbidiente. Una volta fu domandato Francesco, qual era quegli, che ve-ro ubbidiente si potesse chiama-Io non soco beato come mi tenere ; ed egli rispuose , e diede
te , ma sono uomo carnale , per etempro il corpo morto ,
che ancora potrei avere moglie, e disse : Piglia II corpo morDIS. FRANCESCO.

to, e ponto in qualunque luogo tue vuogli, egli non ti contasterà , e non mormorarà , e non griderà quando l'arai posto; e se lo doni in su una sedia non guardera in alto, anai piu basso; e se gli metterai una porpoca, più pallido par-rà, che in prima. E così, dis-se l'Besto Francesco, è questi, che non cura nnde si sia levato, o dove si sia posto, e non discerne perche, na che gli è comundato; questi, che ha in sa questo fondamento, è da essere chiamato vero uobidiente, E tornato, che fue'l Beato Francesco nell' uticio , ch' avea rifiutato, così si trovava umile , e piccolo , come non avendolo; e quanto più era onorato, ed egli piu s' avviliva, e fa-ceasi indegno. Una volta diss' egli a compagni: Non mi parrà essere Frate minore , in-inoattantoch' io non sarò nello stato, ch' io vi dirò : Che essendo Prelato , com' io sono , ed essendo a Capitolo , e predichi a i Frati, a me sia detto da Frati: Tu non se convene-vole, ne sofficiente per noi, perchè tu non se' litterato , e se' scilinguato, e idioto, e semplice, e lo fine mi cassino, e privino dell' uticio ; e se io udirò queste patole con quello medesimo volto, e con quella allegrezza di mente, ch'io avea prima, non mi parrà essere Frate minore; imperocche neila prelazione e cadimento, e nelle laude è traboccamento, cioè, perocche Beato Francesco in

che l' uomo quando è prelato. ed è lodato da alteui, avarcio cade in arroganza , e in vanagloria, e s' egli è suddito, prà guadagna nell'umilitade, e nella suggezione per l'anima sua , che nella prelazione. Adunque disse Beato Francesco: Percha amiamo più i percoli, che lo sicuritadi, e' guadagni? E per questa cagione volle, ch'e' suoi Frati fossono chiamati minori . e li Prelati dell' Ordine fossono chiamati Ministri, acciocchè eglino osservassono lo Vanga-lio, ch' eglino aveano promes-so d' osservare, e li Frati co-noscessono pet quel nome, ch' erano venuti alla scuola di Cristo per imparare umilitade , perocche Crisco per insegnare a' Discepoli suoi umilità, si disse : Qualunque di voi vuole essere maggiore di tutti , sia vostro ministro, e chiunque vuole essere più innanzi, sia vostro servo. E una volta lo Cardinale Ostiense , lo quale era Protettore dell' Ordine de Frati Minori, e poi fu Papa, e ebbe nome Gregorio IX, dimandò Francesco, se gli piacea, ch' e' Frati suoi fossono promossi a prelazioni ecclesiastiche; ed egli rispuose: Messere, però sono chiamati Minori, perch' eglino in niuno modo prosumino essere maggiori ; e se volete , che facciano utilità nella Chiesa, non gli promovete dello sta-to loro , e ann gli lasciate salire alle dignità ecclesiastiche per niuno modo di Mondo. E

se, e ne suoi sudditi amava umilità, Dio lo esalto, perche ha Dio esaltazione degli umili, siccome fu mostrato a uno Frate in una visione, ed cra il detto Frate di grande virtù, e di grande orazione. Questo Frate andando col Besto Francesco una volta per cammino, ed entrati in una Chiesa abbandonata per istare ivi in orazione , questo Sanco Frate parendo, che dormisse, e non dor-nia, sì vide in Paradiso una bellinsma sedia, nenata di pietre presiose, e di tutta gioria, essendo tra molte altre, e questa era vota . E maravigliandosl molto, con grande soliecitudine dowando, cui dovesse esseie quilla sedia . E incontanente udi una voce, che disse: Questa sidia fu del Lucitero, lo ouale per superbia cadde di Cielo, e anio allo nferno, e ora è scibata all'umile Francesco. Usciti della detta Chie-se, e andando per lo camin-no, domando il detto Frate il E-ato Francesco parlando di Dio, cuello, che sentia di se predesimo. Ed egli rispuose: Parmi essere un grande pec-

fatto, e fa a me, che non fosse più conoscente di me ; sicchè , Frate, non ti paia forte, se io mi reputo peccatore. Di che il Frate udendolo così dire, ne rimase moito consolato, e cognobbe in lui profonda umilità , e nel sentimento gli runase, che la predetta visione della scala, che vide, il Beato I rancesco per la sua umilira n'era degno in essa essere esaltato, E un'aitra volta conciossiacle Beato Francesco fosse nella Provincia di Massa in una Chiesa abbandonata (1) appresso a Mosste Casole, stando in orazione, per liquito cognobbe, che in quella Chiesa erano rimase Reliquie sante ; e vedendo , che lango rempo erano state così , e non grano state Onorate, si ne ricevette molto dolore : e incontanente comando a' Frati saui , che la togliessono , e portassono alla Chiesa loro con prande reverenzia. E partito 'l Beato Francesco da quel luogo , i Frati si dimenticaro di portare le dette Reliquie come'l Besto Francesco avea loro comandato . E tornando a quel luogo , incontanente doquel luogo, incontanente do-mando delle Reliquie, e i Frati dissono; ch' erano uscite loro di mente , e ch' erano degni di grande penitenzia . E stando così le trovaro in sull' Airare , e dissono a Beato Francesco: Con l' avemo trovesse fatte tante grazie, e tan- vate . Annota monto ta misericorda , quinto la distri limitetto sia iddio, che

A

sì malvagio, che Idaio gii s-(1) aprid Monteas Casalem il Lat.

\* Incre- catore . E il Frate disse : \* Forte d bile mi pare , che così vi tegnate

nel secreto come parlate. E Beato Francesco y aggiunse, e

disse: In non credo, che sia uomo nel mondo si felicire, ne

DIS. FRANCESCO

fare voi . Vedi . e considera su . che odi queste cose, quant'è la provvedenzia di Dio inverso di noi, che siamo vile polvere, e quanta è la virtà dell' umilità di Beato Francesco, e come fue accetto a Dio, che none ubbidendo i Frati i suoi comandamenti, Dio volle compiere i snoi disideri . Essendo Beato Francesco una volta a Imola, s) ando al Vescovo della Città, e domandolli licenzia di raunare lo popolo, e predica-re. E il Vescovo rispuose: Ba-sta, che predichi io al popolo mio. Onde Beato Francesco chinò ti capo, e uscì fuori : e poco stante sì ritornò : e l Vescovo quasi turbato sì lo do-mandò, perch' egli era torna-to. E'l Beato Francesco con umile cuore, e voce rispuose : Messere, se il Padre caccia il figliuolo dall' uno usciu , egli dee ritornare dall' altro . Onde dre ritornare dall' altro . lo Vescovo fu vinto dail' umile Francesco, e abbracciólio allegramente, e disse: Tu, e tutti gli tuoi Frati abbi licenzia di predicare nel mio Vescovado, perocche la tua umilità l'ha bene meritato. Una volta venendo Beato Francesco ad Arezzo, e in quello dì, che giunse, tutta la Città era commossa a combattere, t cittadini insieme tra loro, e albergando 'l Beato Francesco nel borgo di fuori, s) vide sopra le mura della Citta grande moltitudine di Demonia, e taceano grande allegrezza, onde conoscendo per

ha fatto quello, che dovevate ispirito, ch' eglino erano cagione di quella turbazione, man-do il compagno suo, ch' avea nome Frate Salvestro, a modo d' uno banditore , aile porti della Città, e disse : Comanda a quelli D. monj da parte di Dio che incontanente per virtu d'ubbidienza si partano . E Frate Salvestro ando con grande fervore, e fece l'ubbidienzia del Beato Francesco; di che subito le Demonia andaro via , e la Città incontanente fue pacificata, e tutti di concordia i cittadini rifermaro la Città, e 'l Beato Francesco andò dentro, e trovata la terra in tanta pace, e concordia, lodo Iddio, che per la virtu della santa umilità, ed ubbidienza di Frate Salvestru avea cacciata tanta malignità di superbia di que' maligni, che aveano as-sediata quella Città . Una volta essendo 'l Beato Francesco a Roma, ed era per venirsene, lo Cardinale di Santa Crore Messer Leone sì 'I pregò, ch' egli dimorasse con lui alquanți dì, ed egli umilemente vi consent) per reverenza, e amore di lui, E la prima notte avendo Beato Francesco orato quanto li parve, e volendosi ripovennono addosso, e duramente lo batterono, e subito si partirono, e lasciaronlo quasi morto: ed esti orni cova conto al compagno suo; poi disse : Frate, io voglio, e credo, che i Demonj, che non possono se non tanto quanto la provvedenza di Dio concede loro , e credo, che l' abbia loro promesso, perché non gli è accettabile, ch' so stea nelle corti de' Signori, e' Frati miei stea-no ne' luoghi poveri; e potran-no dire, ch' io sia dato alle cose mondane, e però dico; chi à dato per assempro altrus in atto spirituale, non dee cercare le corti di grandi Signori, an-zi dee stare ne' luoghi umili per dare buono esemplo agli altri, e fortificargli per la sua santa umile compagnia. Onde di presente n' andaro al Cardinale, e sì gli contaro ciò, che la notte era loro addivenuto, e si scommiataro da lui, e to, e si scommiataro da lui, e partironsi. Molto avea l'uomo di Dio in odio la superbia, perocch' ella è radice di tutti i mali, e la inobbedienzia figlinola maivagia di lui; e non meno amava egli l'umilità, che la penitenzia. Una volta gli fin recato innanzi uno che avea fatto contro alla legge della ubhidienza, ac-ciocchè lo correggesse. E vedendo Beato Francesco per segni manifesti, che I Frate ayea compunzione di cuore , ed

no; ma perche gli altri n'avessono assempro, comando, che I cappuccio gli fosse tolto, e gittato nel fuoco, sicche tur-ti il vedessono. E quando il cappuccio fue stato un poco nel fuoco , e l Beato Francesco comandò, che ne fosse tratto, e renduto al Frate, ch' era umiliato, e pentito, e pazientemente avea portata quella di-sciplina. Ed occo grande maraviglia, che 'l cappuccio fu tratto del fuoco sanza nullo guastamento; e questo vera-mente permise Iddio per la virtà della vera , e unile pentigione del Frate, e per la dintta, e santa correzione del Beato Francesco. E però degnamente è da essere seguitara umile dottrina di Santo Francesco, la quale ebbe in terra tanta dignità , che inchino Iddio a' suoi desideri, e mutò la volonta dell'uomo, e i Demoni cacciò per lo suo comanda-mento, e raffrenò le fiamme del fuoco. E veramente l'umilità è quella , che esalta li suoi possessori , e faccendo eglino onore a tutta gente , Id-dio permette , che da tutta era doiente di ciò, ch' avea gente in terra ricevano ono-

Dell' amore, ch'eibe Beato Francesco alla povertade, e del mirabile ristoremento de tutti le deletti .

T'a gli altri doni , ch' ebbe malizia per l'amore , ch' egli il Beato Francesco da Dio , ebbe all' altissima vertit della si ebbe grande copia di pura poverti; e perocch' egli conosemplicità , e fue netto d'ogni scea , che l'ddio l'avea ami-

DI S. FRANCESCO.

ca, sì la voite prendere in perpetuo, e però abbar il padre, e la madre abbandonò tutte le cose dei mondo; e al mondo non fu mai uomo, che tanto desiderasse danari . quanto egli desiderava d'essere povero, e nullo, che tanta cura, e guardia avesse deil' oro, quant' egli avea della povercì. E di questo molto si dolea forte quand' egli vedesse alcuno de' Frati , che usasse nulia cosa, per la quale si scostasse dalla virtà della povertà. E di vero, che 'i Boato Francesco dal dì, che prese la Religione lotino ai di della sua morte fu contento d'avere una sola tonica, e una corda, e panni di gamba. E di queste cose gil parea essere ricco, ricordandosi di Cristo, e della sua Santissima Madre, piangendo spesso la loro intinita poverra, e dicea , che la povertà era reina d'ogni buona opera, e virtà, paroc-che Cristo Re dei Re, e la sua Madre Reina apertamente l'ebbono. E alcuna voita domandaro i Frati suoi secretamente , qual era quella virtu , che più rendesse l' nomo amico a Cristo; e 'i Beato Francesco rispuose: Sappiate, fratelli, che la povectà è speziale via a sa-lute, perocch' ell' bae notricamento d' umilità, e radice di perferione, lo cui frutto è moito, tutto sia egli nascoso; e quesco è quel treoro nascoso nel campo, che dice lo Vangelo Santo, che per acquistare questo

ta, e tutto il mondo scaccia- tesoro l'uomo dee vendere ciò, ch' egli hae, e quello, che nonsi può vendere dall' uomo, tenere per niente a comperazione della perfezione, della quale chi vitole pervenire alla sua alterga, dee ributare la sapienza mondana, e ia scienza della iettera, cioù non dee fare capi-tale, acciocche essendo l' uomo spogliato di queste cotali po-tenzie, e possessioni mondane possa entrare nelle potenzie di Dio , e tutto nudo offerersi nelle braccia di Cristo; e non par bene, che al tutto abbia rifiutato ie cose del mondo coini, che si riserba alcuna cosa dei suo proprio senno . E faccendo Beato Francesco aicuna volta sermone della povertà ; sì dicea questa parola : Le volpi hanno fossa, e gli necelli nido, e il Figliuolo della Ver-gine Maria non ha dove riposi io suo capo. E per questo mo-do ammaestrava i Beato Francesco li suoi Frati, ch' essi come poveri facessono povere case , e quelle non abitassono come ioro propie, ma come pellegri-ni avveniticci; e se e' vedea alcuna casa a' Frati ievata, e che fosse di troppo grande "coi-bellezza, to, e che' Frati la s' avessono e forse approprata, uscendo fuori dei- costo l'ordine della povertà, e di queilo, che dice il Vangelio, e comandava, che fosse disfatta, o ch'e' Frati non v' abitassono, perocche dicea , che la novertà era il fondamento deli Ordine suo , e non volca ,

ch' e' Frati avessono ninna co-

sa propria, e dicea, che l' Ordine erasi fermato sopra la povertà, che constrvando quella . orni santità di Riligione sì vi cresce, e partendosi da essa, sì si strugge: E da questo lato sì dee comiociare chi vuole intrare in Religione, se vuole fare buono foodameoto, e 'l Vangelio per la bocca di Cristo n'ammaestra dove dice : So vuogli essere perfetto, vendi ziò, che tu hai, e dallo a' po-veri. E però non riceveva egli niuno all'Ordine, se prima non si spropiasse per volere osservare il Vangelio, e perche non nascesse scandalo tra' Frati di cose, che si riserbassono. Onde essendo 'l Beato Francesco una volta nella Marca, uoo, il quale era molto ricco, venne a lui disse, che volea entrare all' Ordine, di che egli disse: Se tu ti vuogli accompagnare co' poveri di Cristo, va', e vendi ciò, che tu bai, e dallo a' poveri del Mondo; e l' uomo andò, e die-de ciò, ch' egli avez a' parenti suoi per amore carnale, e a' poveri di Dio non diede nulla; B 1 Beato Francesco sent's questo fat-to . L' uomo venne per essere to. L' nomo venne per essere sicevato, el egli lo riprese for-te, e disse: Frate Mosca, va' alla via tua, che tu non se' an-"pareva cora uscito della tua casa, nè di tra' parenti tuoi. Tu hai dato le

tue cose a loro , e hai inganna-ti i poveri di Cristo ; tu hai fat-

to incominciamento dalla carne,

e non hai bene fondato, sicche vai

po avvenne caso, che il luoge di Santa Maria di Poraiuncola venne in taota povertà, e difetto, che non ci era di potere vivere, ne di sovvenire a' forestieri, che vi passavano. Onde il Vicario di quel luogo andò a Beato Francesco, e dissegli la nicistà del luogo, e pregava, ch' egli consentisse, che potesse licitamente riserbare delle cose de' novizi, che vengoco all' Ordine, alle quali possano riccorre-re i Frati quando accadesse il bisogno; e 'l Beato Francesco. che sapeva ciò, che piacea a Dio di questa cosa , al gli disse : Frate mio carissimo, Dio ci guardi, che noi non facciamo per alcuno uomo contro alla Regola nostra . Inoanzi io voglio , che tu spogli l' Altare della Vergine Maria, se t'è bisogno, che tue facci contro alla Resola nostra, e contro al saoto Vangelio, che nol avemo promesso d' osservare ; e assai piacera più alla Vergine Maria, che sia spogliato l'Altare suo, e osservato il consiglio del Vangelio , che l' Altare suo sia vestito, e trapassato il consiglio, e il comandameoto del auo Figliuolo. Un' altra volta passando 'l Beato Francesco per Puglia appresso di Bari, vide in terra una grande borsa, e "mostraya piena di danari. Il compagno suo lo intominciò a inducere a torre la detta borsa dicendo : Daremo a' poveri que' danari; la qual cosa Beato Francesco non consenti dicendo, che io quella borsa era componimento, e cosa fatta

· dule

to a pigliare le cose altrui , e donarle . E partiti , che furono di quel luogo andando con grande fretta alla via loro, anche non posava il compagno suo dicendo per una piera vota , che lo schernia e heffava , anzi sempre molestava Francesco come s' egli avesse cura di levare, e adempiere la necessità de poveri. E inducendolo a tornare per quella borsa, e alia per fine l'uomo di Dio Francesco umile sì consentì alla volontà del compagno di tornare la , ov' egli aveano lasciata la borsa, e non per compiere la volontà del Frate, ma per iscoprire lo 'nganno del Demonio,consent) a ritornare per quella borsa; e trovato, ch'ebhono un giovane nella via, con esso loro il menaro alla detta borsa; e fatta orazione I Beato Francesco duse al Frate, the togliesse la borsa, e'l Frate incominciò forte a temere, perocchè ebbe conoscimento dello 'nganno del Demonio, ma per adempiere il consendamento della santa ubhidienza con grande timore zicolse quella borsa, e incontamente use) della detta borsa uno grande serpente, lo quale di suhito con tutta la borsa sparì, e allora cognobbe lo Frate lo 'nganno del Demonio manifestarnente . E allora disse Beato Francesco al compagno: O Frate, la Dio, se non Diavoli, e serpen- simo, e sforgavasi di fare ciò

FRANCESCO. fatta per lo Diavolo; e dicendo te velenoso. Un' altra volta al Frate, che era nual conforta- addivenne al servo di Dio Franmento quello, ch' egli gli da- cesco una grande maraviglia , va, e di peccato, non di meri- Andando una volta verso la Città di Siena per giusta necessith, sì gli vennero innanzi tre femmine di eguale forma, ed era in una grande pianura in uno in una granue pianure in uno luogo, ch' è tra Campiglia, e San Quirico, e salutaronlo d'una nuova salutazione, cioè, dissono : Ben venga madon-na la povertà . E'l Brato Francesco, ch' era vero amatore di povertà, fue incontanente pieno di tanta letizia, che non si potrebbe dire, perocchè nulla salutazione udiva piu volentieri , che questa; e incontanente che l'ebbono salutato, spariro; onde vedendo i compagni questa mirahile salutazione, e questo sparimento mirabile, pensarono veramente, che fosse alcuna cosa figurata, che Iddio mostrasse al servo suo Francesco. E così certamente per queste tre femmine singulari si mosrrava la povertà , la castità , e l'ubhidienza grande del Beato Francesco, e generalmente parea , che rispondessono a lui queste tre cose , per lo dimostramento di questre tre femmine; e però nella poverca, la quale alcuna volta la chiamaya madre, e quando donna, e quando serocchia, e quando sposa , si gloriava più, che altra persona . E se alcuna fiata egli vedesse alcuna persona, che paresse più povero di lui, quanto alla vista di fuori, pecunia non è sitro a' servi di Incontanente riprendea se mede-

the weden fare a quel povero, erveto di renderliai simile, siccome unino , che compattisso per acquistare più povertà . E una voica addivenne, che I Beato Francesco incontru un poverello prila via, is quale era ignudo; e vedendolo , si ebbe grande compunzione, e lamentandosi disse al compagno : Grande ver-gogna ci fa la povertà di quel povero, perocchè più riluce in lui , che in noi , che l'abbiamo eletta per nostro tesoro. E per l' amore, ch' egli avca alla poverta, si mangiava u volentieri delle limosine, ch' egli accattava per gli usci, che dell' altre; e se alcuno gran-de signore lo 'nvitasse alcuna volta a mangiare, andava prima mendicando per eli usci Avendolo una volta Invitato il Vescovo Ostiese a mangiare, che l' amava molto, sì gli fece lo simigliante, onde il Vescovo sì ac ne lamentò molto dicendoli : Tu m' hai fatto grande disinore, che dovendo mangiare meco, tu se' ito accattando limosina . E 'I Beato Francesco rispuose, e disse : Signore , grande onore v'hoe fatto ourndo ho fatto onore a quello grande Signore, a cui pia-ce la povertà, che l' uotoo piglia per amore di Cristo, e massiniamente di mendicare; e questa dignità, che Cristo pigliò per not precatori, che fecesi povero per fare noi ricchi, e per farci eredi del Regno di Cielo, non dee lasciare per nulla çagione niuno suo amadore. Sempre confortava Beato Francesco parca, che Iddio avesse speziale

i Frati, e induces a dimandare limosine, dicendo loro: Andate, e non perdete tempn , che però anno dati i Frati al mondo, acciocche gli eletti faccendo bene a noi, mericino d'udire quella dolce parola, che dice il Vangeglio: Quanto faceste a uno de miel minori, bene lo faceste a me, possedete il Regno mio . Nelle feste solenni la . ov'era bisogno, era uso Francesco di mendicare per la propria necessità , dicendo, che ne santi Frati po veri si compieva la parola del Profeta, che dice : Lo pane degli Ansell maneiò l' uomo : il quale dicea, ch'era veramente quello, che' santi poveri domandaed è lor vano per limosina, ed è lor dato. Onde essendo l Beato Francesco un di di Pasoua in uno Romitorio, ch' era fuori dall'a-bitazione della gente, e non avendo altri , da cui potesse mendicare, sì n' andò a' Frati suoi per parere pellegrino, e povero, ricordandosi di Gristo, che sue pellegrino, e povero, e ricevu-ta, ch' ebbe la limosina da Frati, s) gli cominciò a animaestrare, e confortare con sante parole , che passassono per lo Mondo coin questo stato celebrassono la Pasqua del Signore, e non in ditizie di cose mondane, e per questo modo rrapassassono al Padre del Cielo con povertà di vero spirito continuamente. E perocche'l BeatoFrancesco non dimandava la limosina per cupidità di guadagnare, anzi per ispirito, sì

DI S. FRANCESCO. eura di lui . Una volta addi- tarli di çiò, che avessono bisovenne, che Beato Francesco infermò gravemente (1) a Nocera, e sentendolo certi gentili uomini d' Ascesi , l quali erano molto suoi divoti , andaronvi a visitarlo, ed essendovi presono partico di recarlone ad Alcesi; e venen-done, essendo a una villa, che si chiama Sarziano, volendo man-giare al andaro per la villa i detti gentili uomini per compe-rare della vivanda da mangiare, e niente trovaro per li loro dapari-Tornaro al BeatoFrancesco, e dissono come non trovarono niente ; ed egli disse : Perchè v'affidate a vostre mosche di danari, non avete trovato vivanda da mangiare; ora andate a quelle medesime case, e domandate limosina per amor di Dio, e non abbiate vergogna pensando falsamente, che non si convenga, che pure si conviene, perocchè Dio ha conceduto tutte le cose del Mondo a que' che ne sono degni, e anche agl' indegni ne sia fatto bene per coloro, che le posseggono, per rimissione de' peccati loro. E possa giú la vergogna que' gentili uomini seguiro il suo consiglio , e andaro dimandando per Dio la limosina; di che ricevettono molte cose da mangiare , perocchè quella gente per l'amore di Dio si sforzava di dare loro ciò, che poteano, le quali per danari non voleano vendere ,e anche si profereano loro delle persone d'aiu-

gno; e però lo difetto, che non porè compiere la pecunia, si compiè la ricca povertà di San-to Francesco. Nel tempo, che 'l Beato Francesco giacea infermo nel Romitorio (a) da Reate, modicandolo uno medico, e non avendo di che soddisfare lo medico Dio lo soddisfece in questo modo, che I medico avea fatta una casa nuovamente guadagno, ed essendo male fon-data, ed eziandio male murata, le mura si fessono in più parti, onde al tutto la casa era per cadere ; onde il medico avendo grande fede, e divozione in Beato Francesco , pregò li Frati , che gli dessono alcuna cosa , che Beato Francesco arcase tuccata; di che i Frati costretti per li molti prieghi , sì gli diero al-quanti de capelli suoi , onde il medico li mise la sera nello crenature de' muri della detta casa, e quando venne la mattina guardo, e vide i detti muri saldi , e sanza niuno difetto per modo , che quelli santi capelli non ne pocea trarre fuori, e di nulla parte potea discernere, do-ve quelle apriture si fossono state; e in cocale modo pagò Dio colui, il quale avea guarito, e curato il servo suo. Un' altra volta andò il Beato Francesco a uno Eremo per potere meglio attendere alla contemplazione, e andando cavalcava in su uno asino d' un povero uomo . pe-

roc-

N

Tom. IV.

<sup>(1)</sup> in loco Noceriæ il Lat. (a) Lat, in eremitorio prope Reate.

rocch' era infermo , ed essendo in su una grande montagna , doy'era grandissimo caldo, perocch' era di state, di che I povero uomo, di cui era l'asino, avendo grande sete, e non essendovi acqua da bere , gridava dietro al Beato Francesco dicendo: lo muoio, a' io non hoe da bere; e incontanente'| Beato Francesco scese dell' azino , e gittossi in orazione colle mani levate al cielo; e compiuta l'orazione disse al povero: Va' a cuella pietra, e troverrai acqua viva, che Iddio t'ha apparecchiata per la sua misericordia : e così trovóe, la mirabile benignità di Dio inchinarsi subito a i prieghi del suo Servo. Bevò lo pover' uomo della acque della nietra, dore mai più non vi aen era trovata, ne trovò poi. E in che maniera Cristo per li meriti di Santo Francesco multiplicò li cibl in mare, conclossiacosachè

ne aia notato più innanzi, sì pe dico ora pur questo cotanto; che di poca cosa , che gli fu data per limosina , liberò , e campò Iddio li nocchieri , e marinai , colli quali 'l Beato Francesco era, che sarebbono morti di fame ; e così come di sopra è detto , (1) volle Dio , che come Beato Francesco trasse della pietra ac-qua, fosse simile di Moise, e per la multiplicazione de' cibi fosse aimile di Eliseo. Adunque non temano, ne dubitino d'al-cuna cosa i poveri di Cristo, perocche così come la povertà del Besto Francesco fu di tanta sufficienza, che a coloro, che gli sovveniano, non mancava niuna cosa, che a loro fosse mestieri, sanza aiuto di natura; così
datà a coloro, che per lo suo
amore hanno lasciate, o lasceranno le cose del Mondo, tutto quello, che sia loro bisogno in ogni parte.

Della pietà del Beato Francesco, e come le cose, ch'erano sanza ragione, gli si confacieno.

ce l' Apostolo, avea s) pieno il Beato Francesco, ed era si entrata nel suo cuore, che gli pa-rea avere tutto il Mondo sotto sua signoría , e per lo amore , ch' egli avea a Dio , tutto era tratto in Dio per divozione col cuore, e colla mente: E per

A pietà verace, la quale sione di Cristo, ai si sforzava molto vale, secondo che di- di tramutarsi in Cristo, e di volere fare ciò, che Cristo fece in terra, e d'essere umile, e paziente come fu egli, e s' ingegnava per ogni via, e modo accostarai alle vestigia di Cristo; e per condiscendimento s' inchinava al prossimo , che quando l' vecuore, e colla mente: E per dea tribolato, si era egli tri-compassione, ch' avea della Pas-bulato con lui insieme, e sem-

(1) volse quì, e di sepra un altre T.

DI S. FRANCESCO pre a' logegnava d' aiutario , e santa Religione, e cotrompevanconsigliarlo in tutto ciò, che potes : e vedendo uno peccatore, si siorzava d'aiutar-lo , e cavarlo di quel misero stato, e riducerlo a penitenzia. Ancora gli Predicatori della via di Dio onorava di ciò che potea, dicendo, che sono cagione di trarre molti peccatori alla via di Cristo, lo quale fu crocitisso per li peccatori . E que-sto uficio di pietade , cioè di predicare, e ammaestrare altrui, dicea | Beato Francesco, ch' era più accettevole a Cristo che niuno altro, spezialmente quando il predicatore dae al popolo maggiormente buoso esemplo di buone opere, che di buona dorrrina di se nedesimo . E però dicea Beato Francesco, che si dovea piangere lo predicatore, siccome uno sanza pietà , il quale predicava per piacere altrui , e per essere lo-dato , e non a fine di salute dell'anime ; e dicea , ch' era più utile un buon Frate semplice , che noo sappia parlase , peroc-che per le buone opere dae di se medesimo juono esemplo. Vedendo, e udendo il beato Francesco, il quale era desiderantissimo della salute dell' anime, che per lo esemplo di lui , e de suoi Frati molte anime in molte parti del Mondo si convertivano, e riduceansi a via di verità , sì dicea , che n' avez sì grande letizia , letizia, che li parea essere ri-pieno d' uno odore d' unguento preziosissimo, e con degnissima benedizione gli benedicea; e quelli, che guastavano la zione, lo quale è nimico della Na

la con male opere, sì gli maladicea gravissimamente dicendo: Da te, Signore Iddio, e da turta la Corte di Cielo, e da me tuo piacevole servo siano maladetri tutti coloro, che guastano, e confondono col loro mal fare, e dire ciò, che tu hai edificato, ed edifichi continuamente per li santi Frati dell' Ordine . E per qualunque scandalo eziandio ne piccoli, che sentisse, ne venia in tanta tristizia , e pena , che se la misericordia di Dio non lo avesse consolato , l'arebbe indotto a morte . E una volta , che 'l Brato Francesco era molto turbato per mali esempri, ch' avez veduti di certi Fessi, si passe sal Ora-zione, e pregava il Padre eter-no per loro con grande affetto, della qual cosa egli eòbe da Dio cotale risposta : Perchè tu piccolo Fraticello ti conturbi? Pensi tu , ch' io del tutto t' abbia ordinato Pastore della Religione inia? Non conosci tu, ch'io ne sono principale Pastore? Io t'hoe ordinato a queste cose , perchè tu se' uomo semplice, acciocche quello , ch' i' ho fatto , e farò in te , non sia reputata sapienza umana, usa sia reputata divina. I' hoe fatto questo Ordine, e io gli guarderò, e pascerò, e quando ne morrà alcuno , e lo ne farò nascere in suo luogo; e perchè quì sia fatto rincrescimento & questa povera Religione, nondimeno io semore l'accrescerò, e la dijendero . Il vizio della detra-

146 fontara della pietà , e della grazia di Dio, avea 'l Beato Francesco io odio come morso di serpente, e dicea, che troppo dispiacea a Dio, perocchè lo detrattore pasce, e succhia lo sangue dell' a-, le quali egli uccide col coltello della lingua, cioè male parlando d'altrui. E udendo un di I Beato Francesco un Frate, che toglica la fama ad un altro cicendo male di lui, sì disse al Vicario suo: Leva su , e ritruova la verità di questa cosa , e se truovi , che l Frate , ch' è accusato, non sia colpevole, fa' che aspramente in presenza degli altri Frati corregga colui che l'accusa, che tutti gli altri ne piglino essemplo. E dicea, the qualumna Frate levasse la gloria della sua fama al suo Frate ingiustamente, ch' egli fosse spogliato d' abito, e non ardisse di levare gli occhi a Dio, infinoattantoche non gli rendesse ciò , che gli avea tolto a tutto suo podere . E di-· forse cea , che tanto è maggiore l'emcosa pietà de' detrattori , quanto è la Legge di Cristo a quella de' ladroni ; cioè , che Cristo per bene del prossimo si spropriò di tutte le cose terrene , dove il ladrone fa il contrario . A colo-

doppiata , e però l'animo suo era tutto a' poveri , e agi' infermi; E a coloro , a cui oon potea dare aiuto con opere, sì 'I dava col desiderio . Una volta addimando un povero limosina importunatamente a uno de' Frati . e l Frate gli rispuose aspramente; e 'l Beato Francesco udendolo ( ch' era tenerissimo de' poveri ) comaodò a quel Frate che ignudo si gittasse a' pie di quello povero , e rendesselisi in colpa, e pregasselo, che gli perdonasse, e così fece. E poi disse al Frate: Quando tu hai innanzi il povero, sì dei fare ra-gione d' avere innanzi lo specchio di Dio, e della sua Madre, e quando vedi gi infermi, ri-corditi della infermità, che Cristo ricevette per te . E quando 'I Beato Francesco vedea i poveri dicea , che in tutti conoscea la similitudine di Cristo, che volle essere sommo povero; e se avea che dare loro , at dava liberameote, che parez. che desso non del suo, ma come di loro casa. Una volta venendo'i Beato Francesco di Siena, e a rea avuto infermitade, sì recava sopra l'abito uo mantello ; e trovato un povero misero, disse'lBeato Francesco al compagno: Frate mio, ro, i quali 'l Beato Francesco veegli è bisogno, che noi rendiadesse, che fossono tribulati per mo questo mantello a questo po-Infermità di corpo , o per oiuvero , perocch' egli è suo , che n' ha maggiore hisogno di noi . na altra molestia , molto volentieri gli \* atava, e consiglia-va, perocche in lui era somma E T Frate conoscendo il gran bisogno, che'l Beato Francesco pietà , e carità , e aveala da nan'avea, solennement: gll contradtura, e poi per l'amore, ch'adicea , perche noo gliel desse ; onde 'l Beato Francesco disse : Io vea preso in Cristo, gli era radDI S. FR. ANCESCO. 197
sarebbe reputato v' era, uccise il detto agnello,
nde furto, peroc- ed egli di ciò ebbe grande com-

penso, che mi sarebbe reputato da Dio un grande furto, perocchè n'ha maggiore hisogno, che non io; e sì gliele diede. Quando gli era dato niuna cosa , o per vestimento del corpo, o per al-tre cagioni, sempre addomandava licenzia da coloro, che glie-le davano, di poterle dare a poveri , e così non si lasciava ne mantello, ne tonica, ne libri, ne paramenti a dare per Dio a chi n' avea hisogno . E quando trovasse alcun povero carico di peso, ed egli gliele atava portare, con tutto che sempre era debolissimo per la cootinua penitenzia ; e tutte le creature appellava fratelli , e serocchie , dicendo, che tutti avemo uco cominciamento da uno medesimo Creatore, e Padre; e tutto questo facea egli per la profonda umilta, ch'era in lui, e singularmente mostrava grande mansuctudine in quelle creature, che sono figurate dalla Scrittura alla mansuetudine di Cristo . co me sono gli agnelli, che in molte " luogora della Scrittura sono figurati a Cristo; e spesse volte quando gli vedea menare a uccidete, gli ricomperava dalla morte, ricordandosi di quello Aspello mansuetissimo immaculato , che per noi volle essere menato alla morte per noi ricomperare. E un' altra volta 'I Beato Francesco essendo alber-gato nel Monasterio di Santo Veracundio del Vescovado d' A-gobbio, e una peccella fece ta notte uno agnello ; avvenne , che una porca malvagia, che Tom, IV, N 3

la neuna , e maladisse la detta porca , dicendo : Maladetta sie tu, che di te nè uomo, nè bestia noo mangi ; e incontanente la porca infermò, patendo pena tre dì, e poi morì, e fu git-tata di fuori dal Monisterio in una fossa, e ivi si seccò, e non ne mangiò ne uomo, ne bestia. Or si guardi ogni uomo di mal fare, e pensi, che alla fine ne ortera pena, quand' una bestia fu così punita. Una volta an-dava Francesco Beato a Siena, e trovo appresso della Città una grande torma di pecore ,ed egli le salutò , e le pecore ristettero di pascere, e andaronii dirieto. e guardavanio nel volto , e fecionli tanta festa , che i pastori forte se ne maravigliaro . Una volta essendo'l Beato Francesco a Santa Maria di Porziuncula, sì gli fu data una pecora, la qua-le egli ricevette allegramente per la sua simplicità, e innocen-zia, e tenendola sì l'ammonia, che fosse intenta a laudare Id-dio, e guardassesi di non fare offesa a' Frati; e la pecora osservava pienamente il comandamento di Beato Francesco, come s'ella cognoscesse la sua pietà manifestamente; e quando el-la sentia cantare i Frati in Coro, sì vi correa tostamente, e sanza alcuno ammaestramento +' inginocchiava dinanzi all' Altare della Vergine Maria, e be-lava come avesse senno di pet-

passione, ricordaodosi di Cristo benedetto, che non ebbe macu-

108 sona, e quando si levava il Corcome persona umana, faccendo disinore alle persone pigre. Una volta , che'l Beato Francesco sta-va a Roma , avendo nutricato uno agnello un buoo tempo , quando si partì sì lo lasciò in guardia a una donna, ch' avea nome(1)Madonna Iacopa di Sette soli; e quando ella andava alla Chiesa, e l'agnello andaya con lei come fosse animale ragionevole, e ammaestrato oelle cose spirituali; e s'ella non si levasse al Mattutino , egli la destava colle coma, e colla voce, e coa) la inducea, ch' ell' andasse alla Chiesa. E così questo agnello discepolo di Beato Francesco per questi segni è fatto maestro di dottrina, e divozione di Dio. Un' altra volta stando 'l Beato Prancesco(a)al luogo di Greggio, sì gli fu presentato un leprettino vivo salvatico, onde recandolosi in mano, e poi ponendo-lo in terra, s) gli fuggiva in seno , e'l Beatn Francesco lo lasciò andare ammonendolo , che non si lasciasse più pigliare, e più volte ponendolo in terra perchè se n' andasse, gli ritornava pure in seno ; e alia fine per suo comandamento fue portato alla foresta, e fue lasciato andare. Similmente uno coni-glio, che fue preso io sul Lago di Perugia, fue dato al Beato

tutt'i Frati, e coo Beatn Fran-cesco dimesticamente stava. Una volta andando i Beato Francosco per lo Lago di Rieti per andare all' Bremo di Gresio , un pescatore gli presento un cello di queili, che stanno nell'acqua, lo quale egli ricevette volentieri, e avendolo tra le mani apersele , acciocchè se ne andasse, e l'uccello non si partie; e'l Beato Francesco levò eli occhi a Dio, e stato così nna grande ora in orazione, rivenne in se , e comando all'uccello , che se n' andasse, e lodasse Iddio , e allora l' uccello ricevuta la benedizione si si partì , mostrando grande allegrezza colli gesti del corpo. Similmente in quel me-desimo luogo fue preso un pe-see, e presentato al Beato Francesco , onde come l' ebbe rice-vuto si lo rimise nell'acqua , e stando fermo sì scherzò con esso un buon pezzo nell' acqua , e noo si partì, se prima 'l Beato Francesco non gli diede licenzia, e la sua benedizione. An-dando l Beato Francesco una volta per li paludi di Vinegia, sì trovò grandi seliere d'uccelli io su arbuscelli , che canta-vano; e quando I Beato Francesco gli vide, sì disse al compa-gno: Odi i nostri fratelli uccel-li, che laudano il Signore. Andiamo noi in mezzo di loro, e

Francesco, ed era salvatico, con

T . A

<sup>(1)</sup> Let. Dominæ scilicet Incolea de teptem Soliis in suo recessu contervandum committ.
(2) apud Græcium il Let. Un altro T. Testane: al luogo di Gretio.

si mossono, e dicendo non si potez intendere coi compagno per lo romore del canto degli accelli, onde disse loro il Beato Francesco: Fratelli nostri uccelli, rimanetevi di cantare, tantuche noi diciamo l' Ore nostre, e incontamente ristettono , tanto ch' ebbono cantero f' uncin a grande atio, e avnta la benedigione di beato Francesco, incominciaro a cantare come di prima . Appresso essendo 'l B Francesco a Santa Maria di Porziuncola nella cella sua , e in sn un fico avea una cicala , e facea grande cantare , ed egli avendole detto più volte: Ben fai , loda Il Signore , e in fine la chiamò, ed ella di subito come ammaestrata da Dio li venne in sulla mano; e 'l Beato Francesco le disse : Canta serocchia mia; ed ella cantò, e poiche le disse: Non cantare più ; ed ella se n' an-dò ivi presso, e bene otto di vi stette a cantare ; e'l Beato Francesco diese: Diamo negimai licenzia alla nostra serocchia cicala, che se ne vada, che assai ci ha fatto sollazzo, e incontanente avuta la licenza, cd ella se n'andò ,e più non vitornò. come se non osasse passare il suo comandamento. Una volta essendo 'l Bewo Francesco a Siena , ed era inferma , fue preso un faziano da un genelluomo di Siena, ch' era amico, e di-mestico del Beato Francesco, di che egli presentò il detto fagiano vivo e incontanente lo des- che foase ordinamento di Dio, N 4

entriamo l' Ore nostre canoni- to fagiano mostrò tanta dimestisingulare amore, che per mut modo da lui si voice partire , e ponendolo i Frati più volte in terra, perch'egli se n'andasse, ed egli sempre correa al Beato Francesco, come s'egli l' a-vesse allevato inano da piccolo; onde vedendolo un suo amico, sì in si tece dare per divozione ; e avendo portatolsi a casa , lo fagiano lasciò il beccare; di che ritornò al Beato Francesco, e come fu con lul , incontanente beccò , mostrando molta singulare dimestichezza . Una volta . che I Beato Francesco era venuco alla Vernia, per fare ivi la Quaresima a onore dell' Arcangiolo Santo Michele, lie trovo uccelli di molte fatte, che tutto di gli faceano festa di diversi canti , come se fossono lieti , che vi fosse venuto a stare , e tutto di dentro , e intorno alla cella gli faeieno sollazzo. Onde avendo un falcone fatto il nidio presso ivi , il detto falcone sì cominciò a fare al Beato Francesco grande dimestichezza, e orni pocte aii' ora del Mattutino, anzi che si levasse, sì gli venía alla cella, e cantava, la qual cosa molto piacea al Beato Francesco; ed essendo il servo di Dio aggravato d' intermità più che non sniea, e'l falcone sì indugiava più a vanerio a dereure ia notte, e cantava più pianamente, che non solea, come di ciò da Dio fosse ammanstrato. E certamente ben pares.

che I

che'l Beato Francesco stesse ivi . quando gli teccelli se ne rallegravano, Faccendo'i Beato Francesco dimoranza nel Romitorio di Grescio, quella contrada era molta magagnata di pistolenze, massimamente di molti malvagi , che divorses bestiame, ed exiandio le persone, ed anche di tempeste di gragnuole, che ogni anno consumavano loro la maggior parte delle biade , e degli altri frutti . Onde predicando loro l Beato Francesco, si disse loro queste parole: A laude di Dio onnipotente, io v' entro mallevadore , the se voi crederete , e arete miseri-cordia di voi medesirui , e che voi vi confessitte bene, e facciate degni frutti di penitenzia , e d'opere , che Dio vi leverà queste pistolenzie, e multiplicheravvi ne'beni temporali ; e se voi non persevererete, e ritornerete a mal fare, si vi annunzio, che nell' altra vita peggio . Onde per lo conforto , e asumaestra-

mento di Beato Francesco eglino si dierono alla penitenzia, e a lasciare ogni mala operazione : di che da quell'ora innanzi quelle pistolenzie cessaro, e mai più non ne sentiro; anzi quando alcuna volta veniva nel paose quella tempesta, a loro non faces danno niuno; che pares, trare nel loro paese, sicche la promessione di Beato Francesco Iddio l' osservo loro pienamente . Sicche pienamente si dimostra , siccome è scritto della virtù della pietà dell'uomo di Dio Francesco, lo quale fu di si mirabile dolcezza, e di tanta virtu, che domoe le bestie salvatiche, e le domestiche ammaestrò , e gli animali brutl , ciò sono i lupi , li diventaro suggetti , e timorosi , e ubbidienti così gli uccelli, e molti altri animali, come di sopra è detto. E in lui era si veramente fon-Iddio vi raddoppiera queste pi- data la pieta, che Iddio gli fa-stolenzie, e arete male quì, e cea essere ubbidienti tutte le cose terrene, e celestiali.

Del fermore della Carità, che'l Beato Francesco ebbe, desiderando il martirio per amore di Cristo Girsh trecifisso .

A carità fervente di Beato l'amore di Cristo , si mutava A tarina servence del peato la manore di Cisto, ai rous-se di Servence del conservence del co m' egli udiva aicuna cosa del- limosina, che null' altra ; e se alcu-

DI S. FR. ANCESCO. 201 alcuno altro dicesse, che fosse cora era I Beato Francesco sinmaggiore quello della pecuoia , sì lo reputava stolto, conciossiacosache l' amore di Dio 000 si può apprezzare a niuna cosa, e in esso si contiene ogni virtù , ed è quello, che basta ad acquistare vita eterna . E per questa cagione , di clò che Iddio facea , si lo ringraziava, e se ne ralle-grava, e in tutte le cose si storanva di seguitare Cristo dicen-to si fondava nelle arità, dicen-do, ch' ere contana d'ogni virtu, ed egli sommamente la mostrava inverso tutte le creature, e tutte confortava, e inducea a laudare lo Signore; e siccome facea David Profeta, e disiderava David Profeta ne' suoi Salmi, così Reato Francesco desiderava trasformarsi in Cristo per ardente amore, ch' avea in lul; però sempre dalla festa della Epifania intino a quaranta dì, sì si riducea a luoghi solitari, e chiusi in cella, e digiunava lo più distrettamente, che potes, sempre pregando, e orando a Dio sanza intermissione; e certamente egli amava tanto Cristo, e con tanto afetto, che sempre gliele parea avere innanzi . E semore avea 'l Beato Francesco tanta caldeaza verso il santo Sacrificio, e gli parea si grande fatto la smisurata larghezaa, che 'l Signore mostrò inverso li peccatori, lasciando loro in cibo il Corpo. e I Sangue spo pregioso , che quando egli si comunicava, si trasformava sì per ebbrezza di spirito, che e' sentiva dentro, ch' era una maraviglia a vedere . An-

gularmente divoto della Vergine Maria, dicendo: Ella è quel vaso prezioso, che el ha dato lo Signore Cristo benedetto per fratello, ricevendo la fraternità della costra carne in se, ch' egli prese di lei; e per amore di lei digiunaya dalla festa di Santo Piero, e di Santo Paulo infino all' Assunzione della Madonna. Angioli, e dicea, ch' egli ci sono messaggieri dinanai a Dio, e difendonci dalle Demonia, e per amore di loro digiunava Assunzione infino a quaranta dì , sempre vacando in Orazione; e avea speziale divozio-ne a Santo Michele Arcangelo, perocche egli è speziale presenratore dell'anime nostre dinanzi a Cristo: e per lo grande amore, che I Beato Francesco avea in Cristo, ed io tutt' I Santi, i quali sapea, ch' erano fondati in lui, sì avea grande devozione . e spezialmente a Santo Piero Santo Paulo, che per la grande divozione, e amore, che a loro portava, sì digiunava quaranta di . E come lo poverello di Crisco non avesse altro sacrificio da fare a Dio, se non il corpo, e l'anima; di questo si studiava semore di farli sacrificio digiuno, e orazione, e così dello spirito suo . Per graode carità, ch' avea, a tutta gente si rendea servente, e benigno per amore di Cristo; e non reputa-va essire amico di Dio colui , il quale non s' ingegnasse, e procurasse di riducere l' anime a DI S. FRANCESCO.

re le genti, e dava di sè buono assempro ad ogni persona con fatti, e con parole, per modo, che molta gente riducea a Dio. Ora strignendolo pure il fervore della carità di volersi offerire a Dio per martirio , e di convertire gl' Intedeli , sì prese viaggio ad andare (1) verso Morocco per predicare allo Miramolino, ch' era Signore di quelli Saracini, e di convertire dat, e la sua gente alla sua di Cristo, acciocche per questo potesse ve-nire al disiderio suo del martirio; e tanto desiderio avea di questa cosa, che essendo isi infermo, quando andavano per terra , sempre andava dinanzi al compagno, e per adempiere lo desiderio suo andava in tanta fretta , che bene mostrava l'ebbrezza dello spirito suo. Essendo giunti in Ispagna , Iddio , che lo riserbava a maggiori cose, sì lo tocco d' una infermità per sì fatto modo , che lo mpedi , sicche non pote seguire il viaggio, e tornossi a dietro, cognoscendo la volonta di Dio, che volea, che pascesse ancora un tempo le sue pecore, delle quali egli l'avea fatto pastore, cioè i suoi Frati. Ancora lo tredecimo anno della sua conversione si propuose la terza volta per grande ardore di carità , ch'egi avea , d' andare ver- li battéro , e legaronii molto so gi Infedeli, a spargere il stretti , e l Beato Francesco di

minciò a predicare, e converti- suo sangue per accrescimento re le genti, e dava di se buono della Fede Cristiana, e passò nelle parti di Soria, e misesi a andare nell' India al Soldano in Babbillonia, con tutto che con grande fatica, e pericolo vi passame per un' aspra briga, che in quel tempo si facea la tra' Cristiani, e' Saracini, ed erano \* a oste l'una parte, e l'altra; \* in bate avea fatto il Soldano, che stiano, avesse un capo di Cri-stiano, avesse un bisante u

ro, sicch' era grande pericolo a passare in que luoghi, ma però non lasciò di seguirare lo suo proponimento, non curando la morte, auxi desiderandola. E in questo modo avendo conforto da Dio, fece orazione a Dio, e poi cantò quel verso di David Profeta, che dice : Si ambulatimebo mala, quontam tu roccum es. E andando, ed essendo nel terreno del Soldano, due pecorelle veniano loro incontro; quando 'l Beato Francesco le vide, sì disse al compagno , ch' avea nome Frate Alluminato, uomo di grande lume, e virtude in Dio : Frate , confidianci in Dio, che le parola del Vangelio si compie in noi dove dice : Io metto voi siccome le pecore infra' lupi . E poco stante vennono loro addosso gente, che subito gli pigliaro, e malamente

(1) versus Marrochium iter arripuit, ut Miramolino, & genei eius Christi Evangelium przedicaret, il Last. Un altro T. Tost. legge per predicare all' Ammiraglio.

questo era molto allegro, perocchè avea quello, che disiderava; e io fine li menaro dioanzi al Soldano, e il Soldano gli domao-dò, chi gli avez maodati, e per-chè v' erano venuti. Al quale l' uomo di Dio Beato Francesco rispuose con grande sicur-tà : lo sono mandato da Dio altisámo, e noo da uomo del moodo, acciocch' io mostri la via della salute s ro. o ol rorità del Vangelio di Cristo . E predicò al Soldano con tanta costanzia di mente, e virtu d'animo, e con tanto fervore di spirito della trinità, e doll'unitade di Dio, che vera-mente si compiè in lui la parola del Vangelio dove dice : Io vi darde bocca, e sapienza, alla quale non potranno resistere tutti li vostri avversari . E 'l Soldano vedendo cell' ucnio di Dio tanto fervore di spirito, e virtú di prontezza, e di costanzia d' aoimo, udillo coo grande diligenzia, e pre-gollo, che dovesso sare con lui . Al quale I Beato Francesco illumioato da Dio, rispuose : Se tu ti vuogli canverire a Cristo tue, e i popolo tuo, io starò con teco volentieri; e se tue dubiti di lasciare la fede di Maometto per la fede di cose mondane, viepiù gli puose Cristo, comanda, che sia ac-amore, e beneche d' egli non si ceso un grande fuoco, e fa' ve-voletse convertire, si lo preg',

nire i preti tuoi , e fae me , e loro extrare nel detto luo-co, e quale di coi rimane salvo dal detto fuoco, in quella fede credi . E 'l Soldano rispuose : Io non credo , che niuno de' miei preti sia , che si volesse mettere per difendere la nostra fede a cotesto partito . nostra sede a cotesto partito. E questo diss' egli, perche vide uno de' suoi preti, ch' era
supentico, e provato in quella
tede, e a-ra attempato (1) fuggire dinanzi a-lui, Onde'l Beato Francesco disse i to tue, e 'l
popolo ruo mi voltera reconstruire. popolo tuo mi volete promettere di coovertirvi, s' io scampo di questo fuoco, io sono apparecchiato d' entrarvi dentro, e s' io v' ardo, sia reputato per la miei peccati; e a' io n' esco sal-Iddio, e Salvatore del Mondo. E "I Soldano rispuose, che non usava di pigliare questa pruova per paura del romore del popolo; e nondimeno puose amore grandissimo al Beato Francesco, perche l'vide così affettuoso, costante alla nostra Fede; di che gli volle dooare molti danari . e doni d' altre cose preziose le quali Francesco Beato non volle ricevere, anzi le sprezzò. Onde il Soldano vedeodo 'l Beato Francesco così spregiatore delle

che

(2) F altro Ms. che di presente alla cortese si partì . Il Lat. viderat enim statim quemdam de presbyterus suis virum authenticum, & longzvum, boc audito verbo , de suis conspa-&bas aufagisse .

FRANCESCO.

DI J. FRANCESCO. 305 che dovesse torre quelle cose, e come diremo innanzi, manifema il Besto Francesco, che schifava volentieri il carico della radicato in vera pietade , non consent) per niuno modo di riceverle; e simile vedea, che nnn potea trarre alcuno frutto che di coovertire quel popolo , nè di seguire lo proponimento suo d' essere martirizzato. E allora di crociarsi per amore di Cristo, giorioso Martire di Cristo.

darie a' poveri, e alle Chiese; stamente si dichiarò quando il Serafino gli apparve . O come fue Beato uomo Francesco, che pecunia, e anche vedea , che benchè non fosse da tiranni , e l'animo del Soldano noo era da signori , e eretici per la Fede tagliato, ne morto, e da loro fatto martire, egli o' avea sì grande desiderio, che in ogni modo, e con opere, e con pa-role il dimostrava! E bene il paies Se Cristo benedetto, che fue capitano, e capo de Margli fue mostrato da Dio, ch'egli firi, quando gli mandóe per lo si partisse, e tornasse tra' Cri- detto Seratino II suo suggello, stiani, e così fece. E nondime- cioè il segnale delle sue piaghe, 00 sempre l'ardore gli crescea e per questo modo il palesò

### Dello studio , e della virtude di Francisco mento .

non cercame, e non guardame le cose terrene, ch' egli avea per niente, lo studio suo san-za inrevvallo era sempre al-l'orazione, e in va-sto dicea, che trovava ogni sollazzo, e ma solamente si confidava del-la pietà di Dio. Dicea 'l Brato Is gravia di Dio nell' orazionet Etanto, quanto potca, e spesse volte era in tanta conspez , pregava , e induces i templazione, che per lingua
Frati noti all' orazione, e tanton, quanto potca, dicea loro, dere. Passando lui una volta

Sentendo lo servo di Dio Bea
O Francerco, ch' egli era pocessono bese fare, o è piacepellegrinn, el dera di lungi da re a Dio; e sempre andando, 
Dio col corpo, concionischè e stando, e lavorando, e mon lavoraodo, era sì intento all' orazione, che continuo in ogni atto, che stava, era sempre col-la mente, e col cuore a Dio . E se alcuna volta agli era vil'oratione, e in verso dicea , E se alcuina volta aggli era viente de conforto de Ceito ; e fire alcuno bene, di subico di incincia di confidava in se moderna confidava del la pleta di Dio. Dice a 'B. setto o sosse per via se gli la pleta di Dio. Dice a 'B. setto o sosse perviate del confidava del la pleta di Dio. Dice a 'B. setto o sosse perventa sinuas singula-Francesco, che lo Riligioso so- re spirazione , incontanente lapra tutte cose des desiderare sciava andare i compagni, e la grazia di Dio nell'orazio-metteala ad esecuzione, e ne E tanco manto pocea, e sposse volte era in tanta conch' era un Castello molto pieno di gente, ed essendo in su unn asinello, sì gli vennero in-contro certe buone persone, e giugnendovi, egli era levato colla mente a Dio per sì fatto modo, che enstaro il menaro in qua, e 'n la gran pezzo; e passato oltra il Castelin, e arrivato ad una casa di lebbrosi . e ivi interrogato Beatn Francesen dai compagna, mostrò, che del Castello, e di quelle persone nnn avesse veduto niente, tanto era stratto in Dio in quel tempo, e questo spesso gli addivenia, secondoch'e' compagni spesse volte s'avvidono. E perche Beatn Francesco connicea, tava piuttosen a coloro , ch erann separati dalle cose del mondo, s) si eleggea egli lunghi snlitarj, e ivi stava in continue orazioni, ricevendovi molte battaglie dalle Demonia, che per diverso modo sforzavansi d' impedire le sue nrazinni, e quanto più lo combatteann, tanto più lo trovavano più forte, fer-mo, e costante nell'amore da Dio, siccome unmo armato d'armi celestiali; e dicca con grande fidanza a Cristo: Sotto l'nmbre delle tue alle difendimi, Signor min, della faccia del maligno, e de' malvagi nustri nimici, che di enntinuo mi tormentano. Ed ai Demoni dicea : Fate contro a me tutto quello, che voi potete, malvagi spiriti, che so, che non potete, se non quanto la virtu di altro uomo ; ed egli si storza-

per lo Borgo a San Sipolero , Dio vi consente, e io sono bene apparecchiato a portare ciò, che iddio vuole, con grande allegrezza. E quando gli Demovedeano di lui tanta fermezza, in iscuntitta si partiano da lui, e talora il batteano duramente, e l' uomo di Dio ri-manendo così bartuto, sì n' andava per in bosco piangendo enn pianto di divozione parlandn con Din, cnme fa l' uno amico coll' altro; e spesso fu uditn parlare da' Frati, che stavano intenti ad ascoltarlo, e pregare Iddio con grandi nianti per li peccatori . E ancora fu veduto stando di notte in nrazione, ratto culle brac-cia aperte a modu di Croce, circundato da una nuvola splendiante, e per questo ... strava la grande nobilità , che Iddio in ennsolava spesso con segni di fuori, e anche in sacrero manifestandnli grandi cose i beneche le secrete cose , e sanza grande cagione 'l Beato Francesco nnu le manifestava sanza grande sentimento di Dio, ovvero quando ta carità del psossimo nun lo stringes ; perocchè dices ; che per lieve mercede perde l'uomo alcuna volta cosa, che non si potrebbe stimare, e da cagione a chi l'ha data, che non la dia più . Onde quando egli tornava dall' orazinne, spezialmente privata, cioe, che solo avea orato sagretamente , la qual cora lo facea mutare , e cambiare quasi come se fosse un

DI S. FRANCESCO.

107

va di tornare io suo stato, per- tutto rigido, e perde la paroche i Frati non se ne avvedes- la, e fue pinto fuori per forsono, acciocche non perdesse lo merito; e quando Iddio lo vieitane piuvicamente alcuna fiata, er lo cambiarsi de sensi corpurali. egli si celava quaoto putea, mettendo mano a parlare di cose, che enprissono quello di-mostramento, acciocche la vanagioria non gli togliesse quel merito; e quando orava tra' Frati, sanza nulla boce, nyvero sopiro, o altro segno attuale era il suo orare : l' una per non era il suo orare i dia per impedire gli altri , l' altra perchè nulla vanagioria gliece potesse surgere. Spesse volte dicea 'l Beato Francesco a quelli, ch' erano suoi familiari : Quando lo serva di Din è incitato da lui, per orazinne, sì dee dire con: Signore, tu m'hai mandata questa consolazione da Cielo, e io noo ne sono de-gno, ond io la rimetto alla tua guardia, perocche mi sen-to ladro del tuo tesoro; e quando e' torna dall' orazione, si des mostrare si poverello, che nnn paja , ch' egli abbia rice-vuta di nnovo nulla grazia. E stando 'l Beato Francesco una volta al luogo di Porziuncula, sì addivenne questo; che 'l Vescovo d' Ascesi lo venne a visitare, siccome era usato di fa-re, lo quale dimesticamente come s'era uso, andò alla cella sua, dove lo servo di Dio stava in orazione; e mettendo il capo aove lo servo di mettendo il capo grande derocione, e concuttodentro all'uscio, io quel punch' egli avea male d' occhi, e
tn Eato Francesco orava, e male di stomaco, e di fianco,
subito questo Vescovo diventò e di miliza, sempre stava ritto.

za, e oon vide da cui . Onde il Vescovo venne a' Frati il piuttosto che pote, tutto spaventa-to, e Iddio gli ristitui la loquela, e incontanente confessò la colpa sua di ciò , ch' a-vea fatto. Una volta addiven-ne, che l' Abate di Santo Giu-stino del Vescovado di Perugia venne a visitare lo servo di Dio Francesco, e giunto, di subito scese da cavallo per farli reverenza, e pariò con lui della salute dell' anima. E in fine al partirsi l' Abate il pre-gò, che pregasse Iddio per lui; e Beato Francesco rispuose; Volentieri lo farò. E partito l' A-bate, disse I Beam Francesco al compagno: Aspettami , Frate , un compagno: Aspettam, rrate, un poen, ch' io voglio pagare lo debito, ch' io ho promesso, e cominciò a orate, pregando Id-dio per lo detto Abate; onde subito l' Abate si sentì tanta dolcezza di spirito , la quale non era usato di sentire , ch'egli uscì tutto della mente sua col cuore, e coll' anima; e ritornato in se conc'bbe manifestamente, che ciò gli era addivenuto per la virtù dell' orazione di Brato Francesco, ed ebbelo a dire poi a molti Frati, e da poi portò molto amore a Beato Francesco, e a'suoi Fra-ti. Sempre usava Beato Fran-cescn di cantare l' ore sue con 103

ne a parete , ne a null' altra cosa s' sppoggiava , e cni cappuccio tratto sanza guardare qua, o la , e 'l dire suo aperto, e appuntato, e non mozzo; e s' egli era per camminn, e andando gli sopravvenia l'ora di dire l'uncio, di presente si ponea gluso, e riposavasi un poco, e poi 'l dicea con grande devozione, e no 'l lasciava per piova, o per altro mal tempo, e dicea cosi : Se 'l corpo mangia lo cibo con tanto agio , lo quale dee essere cibo de' vermini, con quanta pace dee i' anima pigliare lo cibo della vita, la quale dee vivere in eter-nn? E se per alcuna cagione li venisse alcuna vanità nella mente stando egli in orazinne, gra-vemente si tenea avere offisso , e incontanente se ne confessava. E addivenne per una Quaresima, che I Bearo Francesco fece, sì riculse in uno vaso i minuzzoli del pane, che rimangono alla mensa, perchè non si perdessono; e dicendo non si perdessono; e dicendo lui Terza una volta, sì gli ven-ne in memoria quello vasello, e imbrigò un poco la mente sua, onde incontanente per fervare di spirito , sì lo gittò nel fuoco dicendo : Egli ha impedi-to lo sacrificio del Signore , e io fo di lui sacrificio al fuoco. Li Salmi dicea Beato Francesco con tanto effetto, e divozione, come se sempre avesse Iddio innanzi, e quando vi si ricordava il nome del Signore, tutto

T A gulare letizia, ed era tanto tenero dell' amore del Signore, e dell' onnre di Dio, che non tanto di maggiori cose . Ed eziandio ammonia i Frati, che se vedessonn in terra alcuna cartuccia scritta , dicra , che la ricogliessono, e ponessono in luo-go, che se 'l nome del Signore vi fosse scritto suso, non vi fosse su posto piede. Lo nome di Iesù, quando 'i Beato Fran-cesco lo ricordava, o udiva ricordare, sì ne mostrava tanta letizia di fuori nella faccia, che bene dimostrava, come il cuo-re, e la mente dentro n'ardeano di grande dolcezza d' amore perfetto. Lo terzo anno an-aiche 'l Beato Francesco morisse , sì gli venne voglia di memoria della Natività di Cristo per commuovere la gente a divozione. E ordinò di fare questa cusa al Castello di Grescio colla maggiore solennità che fare si potesse; e acciocche di questa cosa non fosse moral queta cosa non tosse mor-morio, si ne volle la licenzia dal Papa, e avuta la licenzia si fece apparecchiare la man-giatoia col fieno, e ivi fece venire il bue, e l'asino, e fe-cari venire melli. Essi cevi venire molti Frati, e alquesta cosa di notte, e fue in quella notte bellissimo tempo, e ivi fue grande quantità di lumi accesi, e fue molto solenne di molti canti di laude, e d'altro uficio solenne, che vi si disse per molti Religiosi, che parez, che si trasformasse per vi furono, di che tutta la sel-farli onore, e mostravane sin- va, dove questa solemnità si

fece,

DI S. FRANCESCO. 109
fece, ne risonava, e l'uomo di cia di Beato Francesco, lo quaDio stava dinanzi al presepio le parea, che dormisse, e 1 Beadivozione, e di pietade; e so-pra la mangiatola, per l' ordi-Cristo vi cantò il Vangelio Sannatività di Cristo nostro Re: lo grande vertude in Dio, lo qua-le per amore di Cristo avea abbandonato tutte le cose mondane, e avea grandissima divozione al Beato Francesco, il cui nome era Messer Giovanni da Grescio, sì disse, e affer-mò, come avea in quel punto veduto un fanciullo nelle brac-

pieno di somma dolcezza spar- to Francesco jo svegliava . B gendo infinite lagrime di tutta certamente ben pare verace questa visione, sì per la santita del cavaliere , e sì per la verità , che poi si dimostrò , e gno, che yi fece fare, si celebrò verità, che poi si dimostrò, e la Messa con grande solennità, provossi per miracoli aperti; e'i Beato Francesco Levita di cioè, che per quello assempro di Francesco, quand egli fu veto, e predicò al popolo della duto dagli nomini del mondo , sì si mossono molte persone a quale area in uso quando 10 ru-ica nomare in questa solemnita, divota illa fiede di Cristo. n. : i lo chianava in Bambino di fieno, che stette in quella Belem, per tenerera di graude nanquisoria, fine salvato, e ci-anore. E uno cavaliere, che ne una cavaliere, che nava di molte infermita di qua-banta il o toccasse, e ca-banta il o toccasse, e caquale avea in uso quando lo vo- divozione, ch' erano lenti, e non lunque bestia lo toccasse , scacciava molte altre pistolenzie . E per quesco, e per altre cose glorificava Iddio lo servo suo Francesco, e mostrava sempre per le sue orazioni aperti miracoli, e infinita virtù mo-strava, che fosse in lui.

# Dello spirito di profezia di Beato Francesco , e del grande intendimento , che Iddio gli diede delle profende

Tom. IV.

O spirito di Beato France- rità convincea ogni astuzia n-O spirito di Beato France rita continuca ogni assana con co, l'ayea recato a tanta altera tea apprendere per iscrittura , an delle Scritture divide per losio giude intondes nello spi-lituminanento divino (perco-rito per grazia. Quando Bea-lituminanento divino (perco-rito per grazia.) Quando Bea-co letterato, ma Iddio gliele Libri, quaello ch' ggii apperta avea Infuto per grazia ) che dea, mai non lo dimenticava; nulla n'era si profunda, che con tanto affetto di mente, e non la dimostrate e, delchia di cuore legera, e inemedes la rasse apertamente, e la sua pu- santa Scrittura. Alcuna volta

fu domandato I Besto Francesco, se gli piacea, che novizi, ch' erano litterati, studiassono; ed egli rispuose, che studiassono in tal modo , che l'orazio-ne non rimagna ne in tutto , ne in parte; ma doversono orare ad assempro di Cristo, e non debbiano studiare, se non tanto, quanto basti loro a sape-re parlare, e intendere, e che sia necessità per insegnare altrui , secondo la volontà di Dio ; e volle, che' suoi Frati fossono discepoli del Vangelio, e che imprendessono dottrina di virtù , di veritade , e di sempli-cità , e puri come colombe , e prudenti come serpenti ; le quacose Cristo, che fue sovrano Maestro, disse, e ammaestro i suoi Discepoli colla sua bocca henedetta. Una volta fue do-mandato il Beato Francesco da uno antico Religioso maestro in Teología, d'alquante quistioni forti, e scure; al quale rispuose, e dichiarógliele sì apertamente, che quello maestro sì se ne maraviglióe forte, e disse: Veramente la Teología di questo santo Padre discende più da alto, che non vola l'aquila, e la nostra scienzia ya menando il corpo per terra, tanto è bassa a comperazione della sua. E benchè il Beato Francesco non avesse scorta la lingua ad essere bello parlatore, sì avea tanto sentimento delle scritture, che ciò, che dicea, parea bello a chi lo udiva, e dichia-rava i loro animi d'ogni dubbio; e ooo è maraviglia . pe-

rocch' egli portava sì nel cuore Cristo, e tutt' I suol fatti, e seguitavalo, sicche di lui, il quale è fonte d'ogni scienzia attignea ogni dottrina, e lume di verità. In tal modo ebbe 1 Beato Francesco spirito di profezia, che le cose, che dovez-no addivenire, egli le vedea, e dicea dinanzi; e le cose secrete de' cuori le conoscea, e ma-nifestava; e le cose, ch'erano assenti, egli le vedea come s'elle fossono presenti, e se medesimo rendea presente mirabilmente a quelli, ch' erano dal-la lunge. Al tempo, che' Cri-stiani assediarono Dammiata, l'uomo di Dio Beato Francesco v'era armato di fede, e non d'arme, e di quei Cristiani s'apparecchiavano alla hat-taglia. Udendolo I Besso Fran-cesco, dolendost disse al compagno: Se la hattaglia si comincia . I Cristiani n' andranno male, e s io dirò questo, sarò tersuo pazzo, e s io noi dico, so n' aroe coscienzia ; e disse al compagno, che ti pare da fare? E'l compagno disse: Frate, so che ora non cominci a te, so che ora non cominci a curarti d'essere teninco pazzo per l'amore di Cristo, e del-la Fede; e però se Iddio ti mostra codesto, deh discarica la coscienza tua, e non terne-re lo dire degli nomini , ma più Iddio Intero l' Beato Francesco questo consiglio , sì di presente se n'andóe al Capitano dell'oste, e ammonillo, che non dovesse combattere in quel dì, e se combattessono n' areb-

bono

DI S. FRANCESCO

bono il peggio. Ed eglino però del bene, che hai fatto, di ricenon vollono torogre addictro , che non andassono alla battaglia , e combattendo si misono n fuga tutti e'cavalieri, ed ebbono di quella battaglia danco, disinore, e non vittoria; che di loro vi furono tra presi, e morti ben semila; sicche si dimostro, il profetico consiglio del poverello di Dio non era da rifiutare. Un' altra volta essendo 'l Beato Francesco tornato d' oltremare , ando a Celano per predicare, e un cavaliere per divozione con grandi prieghi lo 'nvitò a desinare, sicch'egli, e 'I compa-guo acettaro. E quando en-traro nella casa del detto ca-valiere, tutta la famiglia per la loro venuta fece grande festa, e allegrezza della venuta de' poe allegrezza della venuta de po-veri sucò osti; e innama: ch'egli mangiassono, l'uomo santo, se-condoch'egli era usato, sa ab-dò all'orazione, e fatta l'ora-zione, sisenne da Dio gli fu mostrato, chiamò a se in di-sparte il detto cavaliere, e dissegli : Frate mio oste, a i tuoi prieghi io sono venuto a maograre in casa tua , ond' io ti predico , che tu oon mangerai a questa mensa , ma altrove questa mensa , ma altrore ; e però credimi , e fa' ciò , ch' io ti dico . Confessati ora di tutti li tuoi peccati, e nullo non ne lasciare 2 dire , e ad esserno veramente pentuto, che oggi ti renderà Iddio merito nell'altra vita, alla quale tu passerai,

vere noi , e gli altri suoi poveri per lo sno amore . Onde il cavaliere diede fede a quello, che 'l Beato Francesco gli disse, e di subito dal compagno suo si confessò diligentemente di tutti li suoi peccati , e ordinò tutti i fatti della sua famiglia, e apparecchiossi di ciò che potè, a ricevere la morte in ordinare i fatti suoi, e dell'anima sua . Dono aueste cose entraro a mensa , e mangiando , Il cavahere passò di questa vita subitamente, secondoche 'l Beato Francesco gli avea predetto. E così si mostra, come Iddio ha caro chi riceve i suoi servi. Ei ricevendo Francesco, ricevette Profeta, e meritò di ricevere mercede di Proteta, cioè, che per lo annunziamento profetico di Beato Francesco, questo cavaliere, che era divoto di Dio, e de' suoi servi, ricevette grazia di prov-vedere la salute dell'anima sua contro alla substana moste; on-de campò l' eternale morte , e pervenne all' eternale vita . Al tempo , che Beato Francesco giacque a Rieti infermo (1), uo cherico, che era prebendato, che aves nome Grdcon , lo quale era stato molto vano, ed essendo infermo del corpo gravemente , giacea , che non si potea levare; diche fue portato al Brato Francesco, e per grande fede , ch' avea in lui , pregollo ; ch' avea in lui , pregollo , che gli dovesse fare lo segno

(1) I altro T. legge un cherico prebendito.

della Croce. E'l Beato Francesco disse: Come ti segnerò io, che tutto tempo se' vivuto secondo tutto tempo se vivuto seconao i disideri della carne, e non hai fatto niuno bene, e non hai tetmuto i giudici di Dio, e son hai meritato questo bene? ma per la fede, e per il disort arianti che questi li divoti prieghi , che questi tuoi parenti , e amici hanno tuoi parenti, e amici hanno fatto per te, io sì ti segno dal-la parte di Dio, e voglio, che sappi, che sanato che tu sase tue ritornerai più al rai , se tue ritornerai pin al nual fare, Iddio ti dara mag-giore male di questo ; perocchè sempre banno pegglo coloro, a cui Domeneddio ha fatto grazia, e perdonato, e non ne sono conoscenti, che non aveano dinanzi. E come l'ebbe segnato, di presente si levò ritto, sano, e saivo, e li-bero, lodando ildio, e disse: lo sono guarito; e l'ossa suc facrano tale romore, che pa-reano pure legne seccie, che fossono rotte con mano. Dappolche fue pacrito, poco tempo rassato, il misero ingrato del beneficio da Dio ricevuto, si torrò a peccare; onde una sera avendo cenato a casa d'uno calonaco, di subito la casa cadde sopra tutti quelli, che v'esero moti , e tutti gli altri camparo ; per lo che su giudicio di Dio per la scognoscenza sua, perocche Iddio punisce grave-mente coloro, che sono ingrati . Una donna , la quale era divota a Dio venne al Beato Francosco per manifestargli il suo do- attratte, e umiliare i cuori du-

lore , e per avere da lui siuto, e consiglio ; e infra l' altre cose disse , com' ella avea un suo marito molto crudele , il quale la molestava forte , e massimamente nell' opere di Dio, ch' ella facea, ed ella per l'amore di Cristo il portava il più, che potea; ond ella molto se ne raccomandò al Beato Francesco, che pregasse Iddio per lei, e per lo detto suo marito, che lo unillasse. E Beato Francesco avendola udita, le disse: Donna, va' in pace, e sanza dubbio, di prossimo tempo aspetta consolazione di questo tuo marito , e dirágli per la parte di Dio, e della mia, che ora è tempo di clemenza, e di misericordia, e dopo questo viene tempo di giustizia , e dell'equitade , e dell'aguaglianza . La donna ricevuta la benedizione da Beato Prancesco, si tornò a casa, e disse al marito le parole a lei dette dal sarvo di Dio. E incontanente udite le parole, lo Spirito Santo cadde sopra lui , e tutto rimosso , e rinnovato , umilemente le disse : Donna, serviamo a Dio, e salviamo l'anime noure : e in enevo modo in uno animo presono a fare buona , e santa vita , faccendo penitenzia, e perseve-rando infino alla loro fine; e in uno di passaro di questo moodo, e andaro a vita eterna. Era adunque, com'è ditto , grande virtu in Beato Francesco a sanare le membra

DI S. FRANCESCO. ri , e profetare così chiarameote, e predire alla sopraddetta doons il movimeoto del cuore del marito. Una volta essendo Beato Francesco a Siena, venne caso, ch' egli disse a un suo amico molte cose, che gli doveano addivenire, nella presenzia d'uno savio uomo; onde quello savio uomo dubitando di quello, che Beato Francesco avea predetto a quello suo amico, sì 'I domandò se fusse vero quello , ch' egli avea udito dire a quello suo amico; e'l Beato France-sco disse di sì . E a te , disse , predico, che tu morral il cotale di; e acciocche questo mi credi, sì ti dico la tale cosa, che tu hai in secreto nella coscienza tua, il quale hai avuto giác più tempo, e mai oo'l palesasti. Once quello savio nomo, udendosi maoifestare quel secreto dal Beato Francesco, tutto uscì fuori di se, e maravigliandosi coofesso, che ciò era vero. E poi seguì, come Beato Francesco gli predisse, che io quel di mori . In quel tempo, che Beato Fracesco torcompagno Frate Leonardo d' Ascesi, addivenne, che essendo Besto Francesco molto lasso, e affaticato, tolse uo asino, che lo portasse un poco, e 'l con-pagno seguitandolo a piede, ch' era ancora bene stanco, sì gli venne in cuore, e infra se medesimo immaginava: Perchè va costui a cavallo, e io a piede, I suo padre, e la sua ma-

Too. IV.

0 :

sta cogitazione, di subito l'uo mo di Dio scese dall' asino, e disse: Frate, noo si cooviene, ch' io cavalchi, e tue veoghi a piede, che tu fosti al secolo più oobile di me. Qude incootanente lo Frate si vergogno forte, e spaveoto forte, cognoscendo, ch' egli era così comnel suo pensamento, lo preso quale l' uomo Santo avea conosciuto per ispirito; e però di subito eli s' ingioocchio a' siedi . e manifestógli ciò, ch'avea pon-sato, e domandóili perdonanza. Uno Frate, ch' era divoto & Dio, e a Santo Francesco, e aveagli taoca fede, che credea, che colui , che forse da Beato Francesco amato, io... ricevete la grazia di Dio, e colui da lus non fosse amato, se privato di non essere degli eletti di Dio; onde aveodo questa fede, sì si sforzava d'essere molto de' suoi familiari, e da lui amato, e questo non maoifestava a persona, Onde l' uomo di Dio il chiamo una volta a se, e disseli : Figliuolo, non ti turbi niuno pensamento, che tu abbi us faces, procchi to ti bo caro sopra tutti gli altri, e vo-leotieri ti doe la mia familia-rità. Lo Frate udendo questo, che pensava, che oullo altro, che solo Iddio il potesse sapere, perocchè mai a persona ooo lo avea mamifestato, forte se ne maraviglio, e poi troppo più persevero nell' amore di Beato Francesco conoscendo anertamendre furono pari a' miei le cost ao- te, che 'i consiglio di D. o era daodo infra se imaginando que- con lui. Stando Beato France-

sco insul Monte della Vernia rinchiuso in una cella , uno de' Frati avea alcuna tentazione, che gli dava molta fatica, onde gli cadde in mente per grande devozione, e fede, ch' avea in Beato Francesco, che avendo uno scritto delle sue mani d'alcuna cosa della santa Scrittura, egli lo liberrebbe di quella tentazione, orvero lo farebbe forte a portaria pasiente, e sanza tanta molestia. E languendo in questo desiderio si angosciava ortemente, e per vergogna non osava manifestare, nè dir ciò al Padre Beato Francesco , Or come piacque a Dio manifestollo al Beato Francesco in ispirito: Onde incontanente fece venire a se il detto Frate, e dissegli, che gli recasse da scrivere inchiostro, e carta, ed egli gliele recò, e Beato Francesco scrisse le laude del Signore secondo lo desiderio del Frate, e diellele, e benedisselo, e disseli : Togli questa carta, e guardala intino alla fine tua. E lo Frate prese lo dono, lo quale molto avea desiderato, e come l'ebbe addosso, di presen-te fue libero di malla amacto-ne. E dappoi la detta scritta, la quale il Frate serbò con grande diligenzia, manifestò più innanzi la virtu di Santo Francesco per molti miracoli , ch' ella fe-ce . Era infra gli Frati un Frate, il quale secondo l'opere di fuori i Frati aveano di lui grande oppinione, che fosse una santa persona, perocchè sempre stava in orazione, e in silenzio, molto facea più che gli altri

in ispezialtà, e quando si con fessava, non volea parlare, ma con cenni diceva suoi difetti . Venendo Beato Francesco al luogo una volta, e pariando co' predetti Frati, sì gli dissono in grande oppinione , ch' aveano del predetto Frate, e dissongli delle sue condizioni , ai quali Beato Francesco rispuose, e disse : Dicovi , che voi siete ingannati, perocchè ciò, che fa, si è inganno, e tentazione diaboli-ca; e i Frati maravigliandosi ... parea loro forte a credere quelo. che 'l Beato Francesco avea detto loro. Onde seguì a poco tempo, che 'l preddetto Frate non resse all' Ordine, e tornossi ai secolo, e tenne mala ficati di quello, che I Beato Fran-cesco avea loro detto, sicche veramente in lui era lume divino, e spirito profetico, che vedea la scurità de' cuori dentro così chiaro. E così annunziù di molti altri Frati il loro cadimento , i quali di fuori mostravano grande fermezza, e costanperversi, che si convertiro a Cristo, i quali a' Frati era scuro, che non reggessono. Predisse di molti pruova buona, e co-stante, e così seguì. Addivenne caso, che una volta lo Vicario di Beato Francesco tenea canitolo, e Beato Francesco stava nella cella sua, e pregava Iddio per li Frati, e uno de' Frati, ch' erano a capitolo, essendo accusato d'uno difetto , sì si scu-sava per fuggire la disciplina , DI S. FRANCESCO 415 la volca sostenere; bene. E B aro Francesco disse;

e in fine non la voi-a sostenere; di che Beato Francesco vide queato per ispirito, e subito fece venire a se uno Frate, e dissell : Io vidi, che'l tale Frate avea il Denonio addosso, e usò la tale inubbidienzia, e io pregzi Id-dio per lui, e'l Demonio e partito; e però va', e di' al detto Frate, che riceva l' ubbidienaia del Vicario; di che I Frate rapportò a capitolo al detto Frate tutto ciò, che Brato Francesco avea detto; Oode di presente quel Frare, ch' avea com nesso il difetto, ai gittò a' piedi del Vicario, e domand'igli perdo-nanza. Una volta addivenne, che due Frats vennero moito dalla lunga per desidento di vedere lo loro Padre Beato Francesco, e aver la sua benedizione, e stava allora Beato Francesco al Romitorio di Grescio, e giugnendo fu detto loro, com' egli noo usciva di cella, e non parlava a persona; di che i detti Frati se ne andavano molto sconsolati. Onde Beato Francesco I' ebbe per ispirito da Dio, e di presenper ispirito da Dio, e di presen-te uscì di Cella , e si gli chia-mò, e adempiè lo loro deside-rio, e benedicendoli sì furono ripieni di molta comolazione . Due Frati veniano uoa volta di Terra di lavoro, e I più antico fece molti scandali al più gio-vane, e giugneodo dinanzi al Beato Francesco, sì domandò il giovane, come a' e portato il compagno inverso di te in questo cammino ? ed e' rispuose: Assai 0 4

d' umilità tu non menti, ch' 10 so bene turto ciò, che r'ha ferto, e detto, e di presente ver-rà giudicio sopra di lui, per-ch' egli non se n' è accusato, e renduto in colpa; e così seguio, che pochi di stette, che 'I detto Frate antico usci dell' Ordine, e arrivò male, per lo quale cadimento si dimostrano due cose: La giustizia di Dio, come puni-sce que' che sono a Religione che non si portano umilemente co compagni loro, e a i loro maggiori noo s' accusano de'loro d'letri commessi; e appresso si dimostra il profetico spirito di Beato Francesco in conoscere il secreto di quello . ch' era stato , e che dovea addivenire . Onde possiamo vedere nel Beato Francesco , che 'l suo spiriro era da Dio illustrato, recandoci a memoria, ch' egli si mostrò presente a quegli, ch' erano di lungi, e assai è manifesto per le cose, che sono dette di sopra, che si vuole riducere a memoria, com' egli essendo asente apparve a' Frati trasfigurato io su un carro di fuoco; e com' egli si presentò (1) al canitolo a Relato in similitudine di Croce, e tutte l'altre sopraddette cose ; sicch): possiamo credere, che Iddio lo elesse singularmente , peroc-che Beato Francesco era di somma simplicità, e purirà , e Iddio ne semplici, e piccoli revela i suoi misteri , siccome

or Google

Guarda, Frare, che socto spizie

(1) Arelatensi capitulo il Let.

appare, ch' egli fece in David Cristo puose, come si contiene piccola condizione, cioè pesca-tore, sì lo fece Principe, e tore, si lo fece Principe, e Pastore della sua Chiesa, E co-si mostra, ch' egli elesse il sem-plice poverello Beato Francesco a rilevate molti alla coa rilevare molti alla sua dottrina, ed esempro in lume di verità. Ed era Besto Francesco mercatante; e bene seguì la parola, e la simulitudine, che te anime fue.

л appare, car ser rece in David and in the received perch egli era picco- nel Vangelio del mercatante; lo, e umile, sì lo fece grande che trovato ch' ebbe la pre-10, e umile, si 10 tece grande che trovato ch' ebbe la prenel competto suo, e signore, e riosa margherita yende ciò che
rettore del popolo suo, ch' esveta, e comperolla: e così fegli aver artato d' Egitto. Poi ce Beato Francesco, com' ebbe
San Piero per la purità, e
conocimento di lojo di presensimplicità sua, il quale era di te vennel, e abbandono opui cosa di mondo, e se medesimo, e seguie Cristo benedetto, il qual è veramente preziosa pie-tra sopra tutte l'altre, e sopra tutti i tesori; e con opere di penitenzia, e di somma poverta, e di predicazione gran-de moltitudine aduno, e vero Pastore di conducere a Dio mol-

#### Del modo compiuto di Brato Francesco di predicare, e della grazia della ina santitade .

con ogni diligenzia, e studio di fare a onore di Dio, e a utilità del prossimo ogni sua operazione; onde gli venne in du-bitazione quale fosse più accettabile a Dio: o al tutto darsi all' orazione , e stare solitario , o di predicare andando fatigando il corpo per utilità dell' anime, E di questo ebbe consiello con certi Frati più suoi familiari; e dicendo loro, come al prediçare non gli parea essere sofficiente, riputandosi grosso di scienza, e di parlare; e disse, come nell' orare avea trovato da Dio molta grazia

Rancesco Beato, e veramente vo sicuro guadagno, che vafamulo di Dio cercava nagloria, o altro vizio non mi può torre. Il predicatore pare una distribuzione di doni , li quall l'uomo abbia ricevuti da Dio. Nell' orazione pare , che si purifichi tutto l' uomo , e facciasi dentro una cosa con Dio con vigore di grande vir-tù, che procede dall' animo dell' como. E nel predicare pare come fosse un cotale spolyerezzamento di piedi spirituali , mentre è una occupazione d' animo intorno a molte cose . Orando parliamo nos con Dio, e lodiamio ; così faccendo è quasi vita Angelica , e stiamo corli Angeli, Predicando si è più, che nel parlare, o nel mestieri condiscendere a molte predicare, e neil' orazione tro- cose, e consentire, e conversare,

re, e ustre coeli uomini del mondo, e vivere umanamente tra loro, ed écci mestiere trattare, vedere, e dire cose mondane; ma bene è vero, che una cora ci e, la quale gloria il predicare sonra tutte le ragioni, che avemo dette in favore dell'orazione, cioè l'asempro, ch' avemo dal nostro sovrano capo, e maestro Cristo benedetto, il quale egli il fece per ammaestramento di predictrioni, e per sante opere, e simile colla sna hocca, siccome nel Vangelio si contiene, il diede per dottrina a' suoi Discepoli; e poi noi dovemo fare tutte le cose secondo il suo esemplo. A me pare, che piaccia più a Dio, ch' io lasci lo riposo del corpo, ed esca fuori ad affaticarlo. E avendo molto tempo ragionato, ed esaminato queste cose, contuttoche molte, e più alte cose avesse per conoscimento da Dio , pure questa gli era scura , e non sapea bene pigliare partito, il quale fosse piu accettevole a Cristo; e tutto ciò era dispensazione di Dio per conservario, e accrescerlo nella perfetta umilità . Non si vergognava lo servo di Dio Beato Francesco di domandare consiglio eziandio delle picco'e cose, siccome ve-race Minore, ch' egli si riputa-va, e tutto di domandava conziglio io qual modo egli potesse meglio, e più perfettamente ser-vire a Dio, e io questo era lo studio di prendere la sua filosona, di domandare i savi, e e giugnendo fra loro, sì gli sa-

semplici, e perfetti, e non perfetti, e piccoli, e grandi, come, e in che modo potesse come, e in che modo potesse più utilmente fare prò al prossimo, e che fosse accettabile a Dio, Onde mandò due Prati a Frate Salvestro , il quale , come detto è, vide uscire di bocca a Beato Francesco una croce , e stava in solitudine in ano monte, ch' è sopra Sciesi, il qua-le mandò per consiglio della detta dubitazione del predica-re, o no. E similemente magdo alla Beata Chiara vergine , che ella colle sue semplici orazioni, e sue suore, che dovessono fare a Dio speziale orazione, che dimostrasse loro la voloctà sua sopra questa cosa. Onde mirabilmente Iddio mo-strò al predetto Frate Salvestro . e. alia Brata vereine Chiara , she 'l Beato Francesco banditore di Dio dovesse uscire fuori 1 predicare. E tornando i Frati a annunziare a Beato Francesco il consiglio, che Frate Salvestro, e la vergine Chiara aveano detto loro, onde ricevuto il consiglio, Beato Francesco di presente si levò, e cinsesi la corda, e misesi per via con grande fervore per andare a predicare, e correa per la via per andare tosto ad emniere la volontà di Dio, siccome di nuovo avesse avuto da Dio mandata da Cielo una nuova virtude . E appressandosi a uno Cascello, che ha nome Bevagna, trovò in uno luogo ragunati uccelli di molte fatte,

lutò, siccome fossono state perchiama Alviano, e ivi coneresone, e gli uccelli stettono fermi, e cominciaro a ascoltare, e volsersi verso lui, e quelli, ch' erano in su gli albuscelli, st inchinavano lo capo, e tutti stavano ad ascoltare , come se avessono avuto intendimento di ragione . E 'l Beato Francesco disse loro : Fratelli miei , lodate iddio , che vi creb, e havvi vestiti di pen-ne, e di puma per volare , e havvi concidato la purità dell'aria, e davvi l'esca per la vnstra vita. E dicendo lui queste parole, gli uccelli vi stavaattenti no attesi mirabilmente, e stendeano i colli, e aprivano l' a-lie, e' becchi verso lui, siccome avessono intendimento di quello , ch' e' dicea , ed egli con grande fervore passo per mezeo di loro, e sì dipresso, che gli toccaya colla tonica, e niuno se ne partì , infinoattantoche Beato Francesco gli benedise , e fece loro il segno della Groce dicendo loro: Partiteri; e avuta la licenzia, si partiro tutti insieme. E tutte queste cose vidnno i compagni suoi, che l'a-spettavano nella via. E tornato che fu a loro l' uomo semplice, e puro, sì s' incolpava a loro, ch' era stato nigligente, che non avea predicato agli occelli per addietro . Andando Bea-

gato il popolo per predicare , aveavi molte rondine, che faceano grande romore, di che gl'impediano forte la parola, e la voce di Beato Francesco, che non era quasi udito. Alle quali disse, sicche udito fu tutti coloro, che y' erano : (1) Sirocchie mie rondini, assai avete favellato; lasciate omai parlare me, tenete silenzio, e odite la parola di Dio, tantoch'io abbia detto. E incontanente le rondini stettono tutte chete, siccome aversono avuto vero intendimento . Onde vedendo queile persone, ch' erano alla predica, questo miracolo, forte si maravigliaro , e lodaro Id-dio , e molti se n' accesono di grande reverenzia inverso Beato Francesco, e di grande de-vozione della santa Fede Cattolica . Nella Città (a) di Parma era un buono uomo giovane scolaio, e diligentemente studiava, ed essendo imbrigato da una rondine per lo suo cantare , ricordossi, che avez udito il miracolo sopraddetto di Beato Francesco delle rondine , onde gli venne in animo, e disse intra se : Forse che questa è una di quelle rondine, che turbò la predicazione del Beato Francesco, e dissele : lo ti comando dalla parte del servo di Dio to Francesco co'suoi compagni , Beato Francesco , che tu venghi pervennero a un Castello , che si a me ; e incontanente la detta rondi-

(1) I altro T. sirocchie mie uccelle; il Lat. sorores mez hiandines. (a) I altro T. di Roma ; il Lat. Parisiensi.

DI & FRANCESCO.

virtu di Dio , venne neile mani del detto scolaio , ed egli di ciò maravigliandosi con grande reverenza lodo Iddio, e lascio andare la rondine, ed ella si partì, e mai più noo la rivid-de. Una volta predicando Beato Francesco a riva di mare a Gaeta , sì gli venne tanta gente addosso, che per divozione lo volcano toccare, ch'era una maravielia . ed etli . ch' era male cootento di questi onori mondani , avendo appresso di se una navicella , gittovvisi dentro , e la navicella , siccome avesse zagione , ubbidie alla volonta sua, e partissi uno poco, e fermossi sanza niuna guida, nella quale stando Beato Francesco predico al popolo , e compiuta la predica , e data la benedizione al popolo, ogni uomo si partì dando laude a Dio, sì del miracolo , e della santa , e buona dottrina , che aveano udita; ed essendo partiti, la navicella per se stessa veone a terra. Quale sarebbe dunque quegii, che vedendo, e udendo queste cose , che non avesse in grande reverenza quella santa predicazione di Beato Francesco vedendo la sua virtù essere tanta , che non solamente gli uce animali, che non hanno in se ragione, ma quelle cose sanza vita . o sentimento ubbidieno alla sua volontà quando predicava? E ben era sezno che sempre lo Spirito Santo di che rempre lo sprince coi , et coi , e così allegramente par-facea, e dicea, rendea frutto a lava a' pochi , come a' gran-

subito costretta della tatti coloco , che 'I vedeano , e udivano, e la parola sua era come fuoco adente, passando, e intrando ne cutal di chi l'udia, ed impiera si mirabile soavità le loro menti , Procchi e' suot ammaestramenti , e la sua dottrina non procedea da umana scienza , ma eragli infica da Dio. Una volta dovea Bra to Francesco pred care al Papa, e a' Cardinali, ed egli per con-forto del Cardinale Ostiense apparò un sermone studiosamente , e quando venne al cominciare di volere fare la detta predica , nella quale volca faro la proposta del detto sermone , ed egli non si ricordava di nulla, ond egli disse loro il detto caso , che g'i era accorso, e di presente levò gli oc-chi al Gielo, e iovocò la grazia dello Spirito Santo , di che subito gli abbondò tanto intendimento , e 'l parlare sì efficace, che commosse il Papa , e' Cardinal: a tanta divozione, e compunzione di mente , che non parea a loro , che parlasse egli , anzi lo Spirito Santo in lui imperocche quello , che pred cava , veracemente appariva in lui per opere , e non temea , che altri lo potesse riprendere che autri 10 poccase ripressure ; sicche predicava la virtu con grande ndinza , e baldanza . Non sapea Beato Francesco, pal·\* adulare pare le colpe altrui, ovvero appianare sanza riprendere; e co-

sì parlava , e ripreodea pru-dentemeote i grandi , come i pic-

di,

molto visitato da mette genti , e uomini , e femene, grandi , e piccoli quarso predicava , ed egli con sande studio andava in diverse parti predicando, e petto ammiestrando la dottrina del Vargelio di Crisco con grande fevore di parole, ed estandio sti d'operazioni sante, e Iddio con segni, e con miracoli confermava le sue predicazioni, e' suoi fatti, che egli invocando il nome del Signore scacciava le Demonia, sanava gl'infermi, e i cuori indurati a mai fare gli facea tornare a penitenzia . le corpora , e' cuori , siccom' è acritto di sotto per asempro d' altri . Nella Città di Toscanella fue albergato il Beato Francesco da uno Cavaliere per divozione , lo quale avea uno puo figliuolo unico, ch'era attratto dal principio della sua nativitade . E per li prieghi del detto Cavaliere , Beato France-sco lo prese nelle mani sue , e levollo su , e iocontanente lo anciullo fue liberato, e le membra sue , ch' erano torte , at dir zzaro , e fue libero , e sano come mai non avesse avuto difetto; onde il pa-dre, e tutti quelli, che 'l vi-dono, rendero laude a Dio,

e sano , sanza neuno difetto . Nella Città di Rieti avea uno fanciulio , che nella età di quattro anni diventò sì enhato , che le gambe non si discernea-no dall' altro busto, e: casso lo quale la madre per fede , ch' avea in Beato Francesco gliele presentò innanti , pregando-lo con lagrime , che pregasse Iddio , che lo liberasse dalla infermità . E il servo di Dio Beato Francesco orò a Dio, e poi il toccò , segnandolo col segno della Croce , e inconta-nente fue sanato . Nella Città d' Orti avez uno fancinllo, che era sì aggomitolato per modo che 'l capo co' piedi si raggiugnevano insieme ,e altresì avea alcuno osso rotto ; lo quale fanciullo fue presentato a Brato Francesco dal padre, e dalla madre , raccomandandogliele con molte lagrime, e con grande fede . E incontanente , che Beato Francesco lo tocco, fue sano , e riebbe ogni prosperità delle membra . Nella Città d' Agobbio avea una femmina, ch' avea amendue le mani attratte , sicche niuna cosa potea fare con esse; e incontanente che Beato Francesco l' etbe segnata del segno della santa Croce . nel nome di Dio , fue libera , rani cosa. Nella Circà di Nase sana je audonne ranicentario,
ni area uno naralizio, e'l Vegiare a Beato Franceco colle
scroo dela Terra pregi Beato su sun mai jierome fece la moFranceco, che 'l aggiasse col
segno della Croce : andi segno della Croce; e così fece Castello di Mevanio era una da capo a piedi. E fatto il pre- fanciulla cieca, alla quale Bea-

л di , e assti popoli . E però era detto segno di subito libero fue to Francesco toccò collo sputo suo, e incontanente fue alluminara. E un' altra femmina, ch' era cieca Città di Narni , come 'l Brato che infermità Francesco la toccò, così fue alluminata incontanente. A Bologna era uno garzone, che a-vea si coperto I suo occhio d'una macula, che non potea vedere , e niuna medicina gli valea ; e incontanente che Beato Francesco gli ebbe fatto il segno della Croce dal capo al piede, fue libero, e vide chiaramente, meglio dell' occhio, dove avea avuto male, che di quello, ch' era sano; e questo disse egli medesimo più volte, poiche fu fatto Frate. Nel Castello di Santo Gemini , fue 'I Beato Francesco ricevuto da uno uomo della Terra per divozione, il quale avea una sua moglie , ch' era invasata dal Demonio; e fatta Beato Francesco orazione a Dio, comandò al Demonio, che uscisse suori di quel corpo; e di subito n'usci, e rimase lihera. E in questo possiamo avere esemplo, e cognoscere, che 'l nostro avversario Demonio ha poca for-aa, che al comandamento di Beato Francesco subito si partì . Nella Città di Castello era una femmina invasata da uno spirito maligno , e furioso , lo quale spirito , per lo comandamento del servo di Dio Francesco incontanente si partì tutto

BIS. FRANCESCO. 221
Occid gli eschi avea un infermità si grave,
- e inconcanen- che per il segui diversi, ch' caltra gli usava, parea pimosto, che nella fosse invasato dal Detiento, naturale : ch spesse volte si dolea, e torcea, e quasi per bocca gittando spuma, e le membra gli diveniano tutte attratte, e poi si stendeano; e alcuna volta si torceano, e diventavano rigide , e dare , e divenía alcuna volta tutto intirizzato, e freddo , e tenea alcuna volta levato in alto i pledi , e il capo, e immantenente ricadea giúe orribilmente . Onde Brato Francesco sentendolo uno di , chemangiava , avendogli piatade, tolse una fetta di pane, che mangiava, e mandóglile; e subito come il Frate l'ehhe mangiata, diventò libero, sicchè mai più non sentì di quella infermith. Nel contado d' Arezzo avea in uno luogo una femmina, ch' era stata sopra Venuta per la pena , e per non potere pigliare cibo a tanta debolezza, che nulla speranza aveano di suo scampo. E passando Beato Francesco per quella contrada a cavallo, per infermità, ch' avea, scavalcando in quel luogo per riposarsi ivi un poco, avendo tratto il freno al cavallo, venne un uo-mo, e tolse il detto freno, e puoselo addosso alla detta donna , e subito partor) sanza nulscegnato, e la fummina rimase lo dolore, e rimase libera, libera del corpo, ed eziandio Un huono uomo riligioso dal della mente. Uno de' Frati Castello della Pieve avea lo cordiglio , che Beato Francesco avea portato cines , e avendo nel detto Castello molti infer-mi , di diverse infermitadi ; mi , di diverse infermitadi ; le deito uomo andava per le case degl infermi , e inconta-nente erano liberati . E il pane , che Beato Francesco toccava , era di tanta virtu , che molti infermi sanava per la grazia di Dio , la quale gli avea concedura per amore della sua santa purità, e verti. Per queste cose, e per molte altre tanto risplendea lo banditore di Cristo Biato Francisco, che quando predicava, era sì ince-so, che parea nelle menti, e

cneri tutti veramente un Angelo di Dio , che parlasse . E veramente per vera dottrina di parlare di sante opere era degno d'essere oporato Beato Francesco, perocch' era vero eletto, e messo di Dio, e 'L Vangelio di Cristo con grando fervore predicava; e come si vede apertamente per li mira-coli sopraddetti di lui, e si delle profezie, ch'egli ha significate, e come gli uccelli, e le bestie , e altre cose insensibili gli erano suggetti , chiaro appare , che lo Spirito Santo in lui abitava .

#### Delle sante Stimete , le quali ricevette Beato Francesco da Cristo nel monte della Vernia.

nio angelico di Dio di non istare ozioso di ben fare per niuno tempo ; anzi a similitudine delli spiriti celestiali , li quali, come vide Giacob, salieno, e discendieno per la scala in Cielo, così 'l Beato Francesco per contemplazione sempre montava a Dio, e discendea al prossimo per caritade . E'il tempo, ch'era conceduto al Beato Francesco per meritare , aì 'l partiva in questo modo saviamente; che parte ne spendea nell'utilità del prossimo con grande fatica, e parte a contemplare con Dio; e proccurava di senararsi da' romori delle gcoti, e di stare in luoghi se-

N costume, e in usanza a- creti, e di riposo, per potere yea il Beato Francesco uo- più liberamente, e più speditapiù liberamente, e più spedita-mente intendere a Dio, e forbire alcuna lordura , se gliene fosse venuta niuna per la conversazione degli uomini . E così due anni anzi la morte sua avendo egli patite molte fatiche nel suo tempo, siccome parte ne sono dette, sì il condusse la providenza di Dio in un luogo alto , in diparte , lo quale luogo si chiama lo Monte della Vernia . E avendo incominciato , aiccome egli era usato di fare, a digiunare la Quaresima ad onore del Beato Michele Arcangiolo ; e venendoli più infusamente nel suo orare, e nel ano contemplare la grazia di D:o, che non era uso, sì coDI S. FRANCESCO.

minciò ad avere tanto sentimento delle cose celestiali, che spesso per dolcezza di tanto sentimento parea , che quell' anipo; onde vide per ispirito, che Iddio gli mostro, ch' egli cono-scerebbe nel libro de' Vangeli di sè la volontà di Dio. Onde avendo Il Beato Francesco fatta orazione a Dio con molta divozione, sì chiamò il compagno suo, il quale era uomo divoto a Dio, e santo, e feceli pigliare il libro de' santi Vangeli , e disse , a onore della Santa Trinità, che egli l'aprisse : e aprendolo per tre volte, ogni volta gli venne aperto dove si contiene della passione di Cristo. Onde il Beato Francesco conobbe, e intese per questo segno, com' egli s' era sempre ingegnato d' accostarsi a tutti gli atti, e opere di Gristo, così lo dovea seguitare in tormenti, e in dolore di passione, anzi che passasse di questa vita. Onde non istante che egli fosse molto appenato, e affinito, e in grande debolezza venuto per la grande penitenzia fatta, e per dolore della passione di Cristo, che in ispezialità egli sempre portava nel cuore suo, non si spaventò però a sostenere lo martirio , anzi con grande vigore , e fervore d'animo ametrava , che Dio gliele concedesse ; ed era tanto cresciuta in lui la fiamma dell' amore di Cristo, che ne per tribulazioni, ne fatiche, ne tentazioni non si potea in lui spegnere, ma sempre cresces , e ardes in

carità dell'amore di Gristo . Adunque essendo il Beato Francesco tutto in ardore dato a Dio , e con mirabile desiderio, si trasformò in Cristo per una dolcezza di compassione, per la quale Cristo perfetta carità volle es-sere crocifisso. Onde nel di della festa dell' Esaltazione della Croce, una mattina per tempo orando il Beato Francesco, da una delle parti del detto monte un Seranno discende di Cicio, il quale avea sei alie lucentissime di sì grande splendore, che parea che ardesse, e subito vo-lando venne sopra la faccia del Beato Francesco, il quale guar-dava in alto al Cielo, e infra alie del detto Scrafino di subito apparve una similitudine d' uomo crocifisso colle mani , e co' piedi stesi a modo di croce, ed erano segnati delle piaghe, come quelli del nostro Signore Giesù Cristo; e le due alle del detto Seratino erano sopra il capo , l' altre due stese come da volare, e l'altre due fasciavano tutto il corpo, Onde vedendo il Beato Francesco questa cosa , tutto stupidì , e lo cuore suo si riempie di grande allegrezza, e di dolore mischiatamente . Allegro era di ciò, che vedea quella inestimabile figura di Cristo, che lo guardava; e dolore avea della presenza del Crocifisso, che lo trasformava nell' anima sua per compassione della passione sua . E così stando in grande ammirazione di ciò, che vedea di così mirabile visione , sappiendo, e conoscendo, che non si convenia bene losieme la immortal ta del Seratino colla infermità della passione; alla fine compobre per revelazione di Dio, the come sempre egli avea portato Crisco, e la sua passione nel cuore suo , e simile con opere di tuori, così il doves trastormare in Cristo oon per martirio di caroe, ma per ardimento d' animo, e di mente. Onde partendosi quella visione, sì gli lasció un mirabile ardore dell' amore di Cristo, e lasciógli nel corpo suo mirabile impressione di segni ; che di presente partita la visione, nelle sae membra rimasero li segni delle piaghe di Cristo, siccome egli avea veduto nella predetta visione in quella immagine d' uomo crucitisso. E parea, che le mani sue, e' piedi fossono chiavati nel mezzo, e parea, che'l capo de' chiovi fosse dentro relle maoi nella palma, e di fuori, e in sul dosso de' pie-di erano le capita ritondi, e neri, e le punte erano bene

"ribattuschunghe, quast Come "ribadie; le quali punce passavanoù e, ta la caroe; u arche aventa la caroe; u arche aventa con la caroe; u arche aventa con la caroe; u arche aventa con la caroe; la quale passa gli gitto poi sener volta pissa gli gitto poi senere volta pissa gli gitto poi senere volta pissa gli gitto poi senere volta pissa gli gitto poi porte pissa gitto poi porte pissa gitto poi porte pissa gitto poi porte pissa gitto pissa poi porte pissa poi porte pissa p

T tes celare, e non manifestando dond' erano venuti, ooo li rispondea bene; e poi sì ritemea di manifestare sì alto sacrameoto, che Dio in lui avea dimostrato, e per queste cagioni portava grande battaglia nell' anialquanti Frati, e parlando con loro d'altre cose, in fine venne alla materia, e propuose loro lo predetto caso in persona d'altri, dicendolo onestamente, e col più coperto modo, che pote . Avea infra' detti Frati uno , il cui nome era Frate Alluminato , uomo di grande lume, e conoscimeoto di Dio, Incontanente intese, che Iddio avesse mostrato a Beato Francesco alcuno grande mistero. Onde rispuose, e disse: Iddio v'ha posto per assempro, e dottrina, e per lume di molti, e però s'egli v'ha manifestato per visione nullo suo misterio, credo, che sia più utile a manifestario, che tenerlo secreto in te, e più credo, che sarà accettabile a Dio, che teperlo secreto in te . E di questo abbiamo assemplo per lo gelio, dov' è scritto, che'l Signore puni gravemente quel servo , che nascose il talento , ch' egli gli avea accomandato, e non fattolo valere. Onde il servo di Dio Beato Francesco udendo questo consiglio, si diliberò di manifestare la predetta visione a' predetti Frati tutta per ordine. E anche disse , che udi della bocca del Crocifisso certe cose , le quali egli mai non direbbe a persona in vita sua. Per la qual

FRANCESCO. cosa è da pensare, che grandi, e secrete eose di Dio furono quelle, che non sarebbe licito a parlarne a lingua umana. Compiuto il tempo della predetta Quaresima, il di di Santo Miche-le Arcagnnio discese Beato Francesco del predetto Mnnte della Vernia segnate le membra sue, eom'è detto, dal sun perfetto amore Cristo erucifisso, e li detti segni, e piaghe tenea ee-late, e nascundea quanto potea. Ma perocchè s'appartiene a Dio di fare manifesto la sua ginria, eioè eh' egli fae , sì volle per autenticare nel cospetto della gente, che quelle stimate erann sue vere opere, s) ne volle mostrare alquanti miracoli, come ap-presso narreremo. Nella Provincia di Creti era moltiplicata una grande pistolenzia, la quale uccidea tutti li buoi, e le pecore, e nulla medicina vi giovava. Onde a un huono nomo di quel paese venne in visione, che avendo dell' acqua, dove Beato Francesco s' avesse lavato le mani, e i piedi, e sparges-sela addosso alle sue bestie, di presente le liberrebbe . E allora Beato Francesco dimorava in quel paese; sicchè il predetto omo sene andò al luogo de Frati Minori la mattina per tempo, e tantn fece co' Frati, ch' egli ebbe della predetta acqua, dove Reato Francesco s' avea lavato le mani, e' piedi, della quale acqua egli sparse sopra le sue bestie inferme, e di subito, co-me le predette bestie furono bagnate , le quali giaceano per la Tom. IV.

infermità, di subito si levarone suso sane, e libere, come se mai non avessono avuto infermità; e questa virtú avea quell' acqua , la quale avea toccate quelle sante stimate di Beato Francesco, di curare quelle bestie da quelle pestilenzie. Era usato, innanzi che Beato Francesco usasse al Monte della Vernia, ogni anno levarsi intorno al predetto Monte una nuvola, della guale usciva una gragnuola forte , e aspra per mado , che guastava tutti ii frutti della terra di quel paese . E dappoi, che Beato Francesco vi stette, e ebbe la visione predetta del Serafino, mai poi non vi venne quella pistolenzia; e di ciò gli nomini della contrada ebbero vero eonoscimento , che Iddio per la stanza di Beato Francesco avea fatta loro quella grazia, sicche lodavano iddin, e'i suo servo Beato Franceseo di sì grande miracolo. Anebe addivenne per uno tempo di verno, che Beato Francesco essendo in eastroino venne in grande debnlezza, di ehe gli venne abbattuto a un povero uomo, il quale gli fe servigio di lasciargli cavalcare un suo asinello, ch' egli avea. Ora per forte tempo di freddo, e di neve addivenne, che la notte gli sopraggiunse, sicchè convente, ehe albergasse in una cava a piè d'uno Monte, onde il povero unmo dell' asino avea grande freddo, e non troyaya posa, e addormentare non si potea, sieebe avvedendosene Beato Francesco vennegliene pietà, e chia-

molio a se, e mitegli la mano addosso, e incontanente l'uomo, ch' era freddo, e agghiacciato, diventò caldissimo tutto dentro, e di fuori, e fue tutto confortato; e puosesi giù , e addormen tossi, e non si destò intino al chiaro di in quella neve, e tra quelli sassi, e così si senti chiaro, e sano, come s'egli avesse dormito in un buon letto, siccome il detto nomo disse colla sua bocca; sicche bene appa-re, come detto è, che Iddio fosse l'operatore in dare a Beato Francesco le dette sante stimate , che con sì veri , e aperti miracoli le provò , e ancora eziandio dopo la sua morte ne mostró assai , siccome per innanai si dirà. Grande guardia facea Francesco Beato di questo tesoro, che Iddio gli avez donato, di nascondersi quanto potea d'andare colli piedi calzati, e le mani celava quanto potea . Ma pure non si potea tanto occultare, che i Frati, che usavano con lui , non le vedessono . E poi dopo la sua morte apertamente da molti Frati furono vedute , li quali testificarono eon saramento in sulla santa Scrittura molti di loro degni di fede, ch' eglino aveano vedute le dette sante stimate. E anche le vidono certi Cardinali , i quali aveano grande familiarità, e dimestichezza con Beato Francesco, siccome testimoniano gl' Inni, e l'Antifone, che fecero di lui in sue laude , e onore . E simigliantemente Messer Ales-

polo, presente me Frate Ronsventura da Bagnorea, il quale ho composta questa Leggenda, e più altri Frati y erano, si dis-se, e affermò, che egli colli suoi occhi vide a Beato Francesco le dette sante stimate quando egli era vivo, e poiche e' fu morto. E ben cinquanta altri Frati le vidono poich' e' fu morto, e la vergine divotissima di Dio Beata Chiara con tutte le sue suore, e uomini secolari sanza numero, delle quali, e de quali v' ebbe assai per divozione, che le toccaro, e basciaro, e di ciò rendero vera te-stimonianza. La piaga del lato la nascose in sua vita, che nullo la potè vedere, se non per furto; siccome fe uno Frate, che l' avea servito molto , e servendolo uno die usò questa astuzia per vedere la detta piaga , e disse, che si cavasse la cami-scia, ch' avea bisogno di scnoterla, onde cavandolasi, lo Frate guardò attentamente, e vedendo la piaga, di subito stese la mano, e misevi dentro tre dita . Sicche per lo vedere , e per ta. Sicche per lo vedere, e per lo toccare cognobbe la quantità della piaga, e anche la vide per simile ingegno un Frate, ch'era suo Vicario. E una volta lo compagno di Beato Francesco, il quale era uomo di molta simplicità, fregandoli le mani alle spalle per alcuna infermità, ch'egli avea, sì mise mano giù, e toccolli la piaga, di che ricevette grande pena Beato Francesco io quello tocsandio Papa predicando al po- care. Per la quale cosa da quello

DI S. FRANCESCO. 117 di innanzi la porto fasciata per tanta pasuone, che mai non ne modo, che non li pote più addivenire quello caso. Ma le sue toniche molti Frati assai vnite le trovarono sanguinose dalla parte, dov'era la piaga, sicche per quello segno encono certezza, ch' egli l' avea, di che eglino, e gli altri Frati dopo la sua morte l'ebbonn in grande reverenzia. Porta danque lo nobilissimo Cavaliere di Cristo Beato Francesco l' arme dello invincibile Re di gloria, cioà di colui, che non si può vincere, colle quali armi armatn che tu sarai, nobilissimamente vincerai ogni insidia, e battaglia di Demonj , e ogni altra tentazione di vizi, Molto è da avere in reverenzia, questo elet-to di Cristo Beato Francesco, e ancora tutti i suoi fatti, e detti poiche così manifestamente veggiamo , che Iddin il segnò, e suggello di quello segnale, che fa segnato il suo figliuolo, e non fu sanza grande misterio, e singulare grazia. On-de i fedeli ne debbono avere grande conforto, vedendo, e co-noscendo, che Iddio hae per loro salute apparecchiato loro tale Capitano con tante perfezioni, e singulari segni celestiali , massimamente della Croce . B ricogliendo, come detto è distesamente, molte visioni, che Iddio ha mostrato a te , e ad altri di te, grandi cose sono , cioè quando nel principio della tua conversinne a Cristo, tu il vedesti in Groce , la quale cosa veduta ti creò nel cuore tuo

usei , ma sempre crebbe , secondoche tu più volte colla tua bucca a fermassi . E anche quella boce, che tu vedesti, cioè udisti, che usci della Croce, secondoche tu similmente affermasti colla tua bocca, e sono affermate sanza nullo dubbio. E la visione, che vidde Frate Saivestro della Crone, che ti vidde uscire di bocca maravigliosamente, E quella, che vide Frate Pacenco delle due coltella a modo di Croce uscire delle tue interiora, e passarle. E quella, che vide l' Angelico uomo Monaldo quando predicava a Santo Antonio del titolo della Croce, come ti vide sni-levato nell'aria a moin di croce. Queste visioni tutte furono chiare, e vere, e non fantastiche, e procedettono dalla divina provedenzia di Dio. E per la tua santa fine ogni fedele dee di queste cose avere grande conforto, e grande certezza di veritade. Pensando anche di alta visione, e di sì grande altezga, come fue quella del Serafino colla Imagine del Crocifisso: e di quelle sante stimate , che ti lasciò . Sicchè sette mostramenti di Croce sono da Dio mostrati in te, e intorno a te, Francesco Beato, secondo la mutazione di tempi, quando una, e quando un' altra, tu se' venuto infino a questa settima finale della tua vita quasi per ses gradi . E la Croce di Cristo , la quale ti fu mostrata innanzi alla tua conversione nel principio,

>38
1 quale tu pigliati, e sempre
l'hai ritenuta io cuore, e in
mente, siccome d'inori in opere, si manifesta per la tua provatissima vita anta, della quale
grande dottrina di buono assenpro hai seminata, che bene hai
tenuta, e conservata la dottrina
del Santo Vangelio; sicché opni

T A indication vi si dee confermare, e trarne grande frutto, veggendo, che Iddio per utilità di tutti in un uomo in carne semplice, e idioto si grandi segni, e latti volle mostrare. Molto è da laudare si fatto uomo da tutta gente.

## Della pazienza di Beato Francesco , e della sua fine.

F Rancesco Besco, lo quale era I già erocitisso a Cristo, por-tando sempre nella mente la memoria della Croce, e della Passione di Cristo , e nel corpo portandovi le stimate della passione di Cristo, ardea tutto in Dio a modo d' uno serafino, e di riducere a Dio grande mol-titudine di gente. È però credisiderava come fece Cristo ecendo i chiovi della carne ne' piedi, sicche non potes andare . sì si facea portare essendo già quasi morto, per le Cittadi, e per le Castella, e ivi ammaestrando confortava la gente a portare, e siguitare la Croce di Cristo, avendo compassione della morte sua : e a' Frati dicea : Frati incominciamo a service a Dio, che infino a quì avemo fatto poco frutto. E così era infocato. e acceso nell' amore di Dio, che con grande desiderio amava di servire a Dio, come se allora incominciasse, e con quella umilitade volca allora service i lebbrosi, e fare ogni altra cosa come quando di prima cominció. Ma era il corpo suo sì macero, e

s) venuto a fine per la lunga , e aspra penitenzia, che poco potea operare, se non collo spirito. nel quale avea tanta prontezza , che essendo il corpo così venuto meno, nondimeno dices, e ordinava di fare grandi, e ouove penitenzie confidandosi nell' aiuto di Dio, e per ouove, e per aspré penitenzie vincere , e conculcare lo oemico, e in lui oon era nulla pigrizia, ne riposo di corpo. Ed era tan-to acceso in Cristo, che tut-to di disiderava per lo suo amore fare miggiori cose, che noo avea fatte per addietro. E la carne sua era in tanta concordia collo spirito, che quando lo spirito si sforzava di fare alcuna santa opera, eziandio impossibile, noo gli contraddicea, ma incontanente vi correa. Onde , acciocche 'l colmo della perfezione de meriti della virtu crescessooo in Beato Francesco, per grande paricozia sì gli vennero tante, e sì forti infermitadi di diverse, e molte ma-niere, che quasi oullo membro gli rimase addosso, che non a vesDI S. FRANCESCO.

se singulare, e grave pena, e gendo, che quanco più gli cre-in fine fue si passinnam da que- scea la infermicia della carne, ste infermitadi, che solo la pel-le, e l' ossa gli rimasono. Ed essendo così gravato, e crocia-to di molti dolori, chiamava queste pene sirocchie. E una volta avendo egli maggiori pe-ne, che non solea avere, uno Frate semplice sì gli disse : Padre, pregate lo Signore, che vi levi queste pene, e dalari, che mostra, che tanto vi gravano, e ora nuovamente più che non sogliono, e non debbono. Udite, ch'ebbe'l Beato Francesco queste parole, sì cominciò a gridare, e disse al Frate: Se non fasse, ch' io soe, che tu se' di buona, e di pura semplicità, io t'averei in odin, e in fastidio, e non mi ti vorrei vedere innanzi , quando avesti tanto ardire, che dicesti, che lddio facea contra di me più, che non dovea, e prendesti lo giudicio di Dio, che fa incontro a me. E non istante, che forte fosse debile, e aggravato, nondimeno subito si gittò del letto in terra, sicche cadendo, grande male si fece, e grandi passioni al corpo, nondimeno basciò la terra, e disse: Io ti rendo laude, e grazie, Signore min Domeneddio, di tutti li miei dolori, e anche me ne da' diece cotanti, se a te piace, che a me molto piacerà, s'egli è tua volontà, perocche in compimento della tua volontà dee essere consolazione sempiternale. Onde ner queste cose a' Frati parea per queste cose a riami vedere uno simile a Giob, veg-

tanto più gli cresca la fortezza della mente in lodare Iddio . Di lungo tempo dinanzi vide, e conobbe Beath Francesco quando dovea morire, e come; e 1 di della morte sua predisse a Frati , secondo che gli era revelato da Cristo. E avendo per due anni sostenuto grandi dolori, e angoscia, massimamente per quelle sante stimate, che egli ricevette nelle sue membra, l'anno ventesimo della sua conversazione, e' fue "squadrato "ripulito con molte percosse, siccome pietra, che si mette in dificio. E per molte tribulazioni , che avca sostenute cun molta pazienzia, venne a stato di som-ma perfezione; ordinò, che fosse portata a Santa Maria di Porziuncula, acciocche dove nel principio ricevette lo spirito della grazia, ivi rendesse a Dio lo spirito della vita. Ed essendovi, sì si spogliò tutto ignudo. e per grande caldeara di spi-rito si gittò così ignudo in ter-ra, a dimostrare, come sempre ayes amata somma povertà , e dispregiato ngni mondana dilettazione, e con queste armi combattuto sempre col nemico; così nella fine , temendo ancora di lui, volle spogliarsi in tutro , sicchè di nulla il trovasse vegito e dentro, e di fuori, e così crociandosi combattea con lui . E così Beato Francesco gracendo in terra ignudo, sì si valse supinn colla faccia, e cul petto inverso il cielo, e coper-

tosi colla mano manca il lato, cioè la piaga, ch' avea nel la-to ritto, rizab gli occhi verso il cielo secondo, ch' era sua usanza; e chiamando i Frati, disse loro: Io bo fatto ciò, ch' io avea a fare; lo nostro Signore Giesù Cristo ammaestri voi, sicche sempre stiate forti nel suo amore, e servigio. Onde lagrimando tutti per grande compassione di lui, uno di loro, il quale Beato Francesco chiamava per suo Guardiano, sì conobbe per ispirazione divina lo disiderio di Beato Francesco, di che prese le vestimenta , cioè abito , e la corda , e i panni di gamba, e sì le diede al po-vero di Cristo Beato Francesco dicendolin Ecco ch' io ti presto queste cose , siccome a povero ; e sì ti comando la virtù d'ubbidienza, che tu le tolga. On-de Beato Francesco di ciò fu molto cootento, e ubbidie, cono-scendo, che in questo si compieva nella sua fine la sua volontaria amata povertà , che esiandio nella sua fine le vestimenta avea io prestanza. E le-vò le mani a cielo laudando. e magnificando Cristo, perocchè si rendea a lui libero, e scarico di tutte cose, e così come fue Cristo ignudo pendendo nella Croce, con fue Beato France-sco nella sua fine povero, e gnudo. E simigliantemente spirato da Dio, com' è detto, e nel principio della sua conversione ignudo dinanzi al Padre,

sto in son na poverta dal principio infino alia sua fine . E ancora comandò a Frati io virtii d' ubbidienza, che passato egli di questa vita, sì lascino stare lo corpo suo ignudo in terra per ispazio dell' andare d' uno miglio di terra soavemente . Fue adunque Beato Francesco cristianissimo uomo, lo quale e vivendo, e morendo, e dopo la sua mor-te si sforab di seguitare Cristo; e quando s' approssimò l' ora della sua morte, sì fece chiamare a se tutt' i Frati di quel luogo, e sì gli cominciò a consolare della sua morte, e confor-togli nell'amore di Dio coo grande afficaione , siccome Padre, che gli amava teneramen-te. E sì gli ammonì, che osservassono pazienzia, e povertà , e la Fede della Santa Chica Romana, e sopra tutte l'altre cose lo Santo Evangelio . E sedeodogli tutt' i Frati d' intorno, avendo chiuse le hraccia a modo di croce, perocchè sem-pre amava quello segno, stese le mani sopra di loro, e sì gli benedisse tutti, e quelli, ch'erano presenti, e tutti gli altri . che non v'erano, e disse : A Dio v'accomando, Frati miei, che sempre abbiate, e tegnate lui, e siate forti nelle tentazioni e costanti alle virtà, nella probazione, che dee venire in pros-simo. Beato chi perseverrà nel bene, che ha cominciato infi-no alla fine. Io me ne vado a Dio di presente, alla grazia del quale io vi raccomando e al Vescovo d'Ascesi s'offerse a Dio, aicche bene seguitò Cri- tutti. Compiuta, ch' ebbe BeaDI L FRANCESCO

to Francesco questa dolce ammonizione, sì disse, che gli fosse letto il Vangelio di Santo Giovanni , quello , che comincia. Ante diem festum pascha; e Beato Francesco cominció, siccom' egli potea lo Salmo, che dice : Voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Dominum deprecatus sum s e compiuto di dire dicendo: Me expellante insti donec retribuas mibi , quell' anima santissima si part) dal corpo , e fue ricevuta nella chiarczza-di vita eterna. E in questo mo-do lo Beato Padre Francescodormi in domino. E un Frate, il quale era discepolo di Beato Francesco, vide l'anima sua eundata di una novola bianchissima , che la portava ritta in Cielo a riposare con Cristo suo sposo in eterno gaudio . Lo Ministro de Frati , il quale avea nome frate Agustino, nomo Santo, e giusto, essendo in que di in Terra di Lavorio infermo appresso la morte , e avendo ini già perduta la loquela per più di, sì gridò, e disse, udendolo tutti li Frati, che v'erano : Aspettami Padre , aspettami , eceo, che gia vegno a ce teco Udendolo, e maravigliandosi i Frati, a cui egli parlava, e così prontamente, si lo doman-daro a cui egli parlava così . Ed e' rispuose, e disse: Non ve-

dete voi lo Padre nostro Francesco, che vae in Cielo? E in-eontanente l'annus sua beata si partì dalla carne, e segui-tò lo Padre Santo Francesco, In quel tempo lo Vescovo d' Ascesi ito era in pellegrinaggio al Monte Galgano a visitare l' Oratorio di Santo Michele Arcangiolo, al quale appari lo Bea-to Padre Francesco la notte del suo passamento, e sì gli disse : Io abbandono il Mondo, e vadomene in Cielo con allegrezza . La matrina quando il Vescovo fa levato, si disse la visione alli compagni, siccome avea veduto. E tornato che fu ad Ascesi, si sentì appunto, che in quella notte, e ora, che egli ebbe la visione, il Beato Francesco era passato di questa vita . Quelli uccelli, che si chiamano allodole, li quali amano secondo loro natura la chiarezza del dì, e banno in odio la scurità della notte, la notte, che 'l Beato Franceseo passò di questa vita, sì vennero in grande numero sopra 'l tetto di quella easa, dov'era il Beato Francesco, e grande ora y' andarono d'intorno cantando, e mostrando segni di letigia, e di festa, rendendo testimonianza della gloria del Santo loro Padre, il quale spesso usava d'ammaestrarli a laudare lo Creatore loro ..

#### pella calentzzazione, e della traslazione di Santo Francesco.

Bato Francesco servo, e a-mico dell' Altissimo Iddio ordinatore, e duce dell' Ordi-ne de' frati Minori, professore, e maestro di povertà, forma di penitenzia, operatore di virtude, specchio, e luce di tutta Santità, ed essempro della perfezione del Santo Vangelio, per la grazia di Dio è venuto dalle cose basse, e terrene or-dinatamente alle cose superne di vita eterna . E questo uomo , il quale mirabilemente Iddio avea fatto in questa vita chiaro, co-& similemente alla morte il chiarificò, siccome nomo, lo quale era tralitto per povertà , alto per umilità , savio per buona semplicità , e nobile e chiaro per onestà di tutti i costumi. Passato, che fue l'uomo Brato di questo seculo, lo suo santo spirito intrando nella gloria di vita eterna, e fatto pienamente glorioso, rimase nel suo santissimo corpo certe insegne; ciò sono le sante Stimate, che dimostravano la gloria , che do-vea avere, acciocche la carne sua santissima, ch' era mortificata colli vizi per ispregiarli, e distruggerli , e però era rinnovata, e latta più nobile, portando, e avendo privilegio, e singulari segni della passione di

mo, si dimostrasse similitudine della Resurrezione del nostro Signore Giesti Cristo. Nelle sante membra del Beato France-sco si vidono chiovi fabricati maravigliosamente per la virtis di Dio nella sua carne santa , ed erano sì fatti nella carne , che chi gli toccava da una parte, e strignea, sì risulta-vano dall' altra, come fossono nerbi duri. E nel lato suo fue trovato, cioè nel fianco della parte ritta, una piaga manife-stamente, che non fue fatta per mano d' uomo, anzi a simili-tudine della piaga di Cristo; ed erano que' chiori neri come ferro, e la piaga del laro era rossa, e ritonda, e aperta alquanto per la carne, ch' cra contratta, sicche parea una bel-la rosa. L'aitra carne del corpo di Beato Francesco , la quale in sua vita era sì da natura bruna, e poi anche per le gran-di penitenzie, e molte inferinitadi ; maggiormente poi dopo la sua morte diventò bianca , e isprendiente, sicebe bene mostrò per questa mutazione avere ricevuta la acconda stola per dignità , e per bellezza . Le membra di Beato Francesco erano sì molli, e si attrattevoli a coloro, che le toccavano, ch' el-Cristo; e che per la novità di le pareano tornute tenere come quel grande miracolo, che d'uno fanciullo, e pareano nai più non si vide in altro uo- per manifesti segni innocenti , COIPS

## DI S. FRANCESCO

come mai con avessono fatto peccato, si pareano puerili. Dunque non è da farsi maraviglia, se vedendo uno corpo così bianco, e vedeodovi que chiovi cos) peri, e quella piaga del lato . che parea una rosa fresca vermiglia di Primavera, se quelli, che 'l vidono, n' ebbono ammirazione, e grandissima allegrezza. Onde vedendo li Frati, ch' era loro levato, e sottratto sì ammirabile, e amabile Padre, sì lo attorneavano, e basciavano li segni del sommo Re, sì erano ripieni di molta allegresas, e così si mitigava loro la pena del suo passamento. E quando alcuno pensava quello , che si-gnificava , e dimostrava il miracolo delle Stimate, e intendesselo, s' ammirava molto per la grande alrezza, ch' egli significava. E questo miracolo, ch' era così nobile, e non usato, era grande fermezza di fede a chlunque lo vedea, e uno confortamento d' amore in Dio ; e a coloro, che l' udiano dire, era materia di dubitare, e commo-vimento a desiderare di vederlo. Quando fue sparea la voce del Padre Beato Francesco, com' era passato di questa vita , e saputo che fue del miracolo delle Stimate sante, sì vennero al luogo de' Frati molti seculari , e altri Religiosi per vedere , e essere certi di cià , cà' era loro grande maraviglia a credere, cioè delle Stimate. Onde non era licito , che ogni gente lo vedesse commemente : di che certi maggiori Cittadini d' A- doppieri accesi, e co' rami

scesi furono scelti, a cui principalmente i Frati il mostraro ; tra' quali ne fu nno nobile cavaliere, e di grande fama, e molto scienziato, ed era divoto uomo in Dio, e di questo miracolo delle Stimate di Beato Francesco era molto iocredulo, come fue Santo Tommaso di Cristo: ond' egli più principale degli altri vi fue, e vide, e toccò, acciocchè ne fosse bene certo, e toccò, e movè i chiovi colle seculari, e Religiosi, che v'era-no, e la piaga del lato simigliantemente; sicch egli, e tut-ti coloro, che l'vidoso, furono cetti di ciò, che erano in dubbio, ed egli principalmente con molti degli altri ne rendero vera testimoniama, e giura-vanlo insu la santa Scrittura. La notte, che passò lo vene-rabile Padre Beato Francesco, tntti li suoi figliuoli Frati, che vi si ritrovarono, e molti akri Religiosi, e Preti, e Frati, che vi furono chiamati, comiociarono a cantare le Laudi, e l' Uficio di Dio sì, e in tale modo, che non parea oficio di morti, anzi parea , che fosse canti d' Angell. La mattina quando fise di, le compagnie, e le turbe cella Città, e di tutto il parse vi trasse, e ordinàto di translature quello santissi mo corpo di quel lungo alla Città d' Ascesi , si mossono con grande solennità di Cantici. d' Inni , e d' Uficio divino , e di moltitudine di torchi , e

gli

ali arbori in mano, e con questa sollennità andando verso la Città d' Ascesi passando, per la Citta d' Atcesi passando per la Chiesa di Santo Damiano, nella quale dimorava la noble Ver-gine Chiara, ch' è oggi Santa in terra, e in Cielo, sì si ripo-asrono ivi nn poco. Ella colle sue sante Vergini suore farono consolate di vedere, e di basciare quello beato corpo del loro Padre beato Francesco ornato di quelle sante- Stimate, e chiaro, e Incido come det-to è. E quando furono giunti alla Città, con allegrezza ripo-saro quello santo corpo nella Chiesa di Santo Giorgio con grande reverenza, e allegrez-aa; che in quella Chiesa quandoegli era fanciullo apparò a leggere, e ivi predicò in prima, e ivi, come detto è, ebbe il primo luogo di riposo di sepultura . Ne-gli anni Domini MCCXXVI. quarto nonas Octobris passo lo venerabile Padre Beato Francesco di questa vita 'n Sabato sera. a 'l sequente dì della Domeni ca fue suppellito , come detto è; e incontanente cominció a splendere per grandi, e molti miracoli, che Iddio mostro per lui, e la sua santità , che nel-la vita era stata al Mondo manifesta in opere perfette, ed in dottrina d'ogni costame, e virtu, dopo la sua morte Iddio la volle per molti miracoli, che per lui fece, affermare, e chiari-ficare ad affermamento di fede, onde per li suoi gloriosi miracoli, e per li grandi benefici, len di Giugno, essendo ragunati ch' egli avea dati, e dimostrati li Frati al capitolo generale in

.....

a quelli, che gli s'erano racco-mandati con fede, e con divoaione in diverse parti del Mondo-, molta gente commosse a grande devozione in Cristo, e in lui, e in grande reverenza . Donde venutine a notizia al Papa molti di que' miracoli per molte testimonianze, e di vedu-ta, e d'udita, ed esso Papa ne vide assai grandi miracoli, e grandi cose, che Iddio avea tatto, e facea per lo suo servo Beato Francesco, avendo molta certezza per quelli , che di lni avea veduto, sì nella vita sua, e sì dopo la morte , che Iddio in Cielo l' avesse glori-ficato, il diliberò il detto Pa-pa, ciò fue Papa Gregorio Nono, di glorificarlo, e cannonezzare il corpo suo in terra, e impuose, e ordinò a certi Cardi-nali, ch' eglino prendessono le pruove autentiche de' suoi mipruove autentiche de' suos mi-racoli, e disaminarli, onde esaminati, che gli ebbono, e riferito al Papa, come sufficentemente, e autentiche pruove trovavano del venerabile Beato Francesco, sì diliberò il detto Papa di cannonezzare lo suo santissimo corpo, e ordinò co' Fra-ti suoi dell' Ordine, ch' erano in Groce, di volere andare in persona egli ad Ascesi a farlo cannonizzare, e celebrare. E co-sie vi venne lo detto Papa con grandissima solennità e cannoneszollo, e trassatossi quello santissimo corpo negli anni Domini MCCXXVIII. adi vitt. anni Ca-

furo accette a Dio, che se coosideriamo la vita, di grande gralorum. Amen.

BI S. FR. ANCESCO.

a33
Ascesi , e miserio in ona Chie- zia l'aliuminò , e aimile nella sa nuova fatta a suo onore io morte, e poi dopo la morte. E Ascesi. E quando quello zantis- ora in questa si solenne calo-simo corpo, il quale era bollaro nezzazione, e sua traslazione, della bolla del Santissimo Re come detto è, e tottavia Iddo Cristo benedetto, cioè di quelle mostra per lui grandi miracoli, santissime Stimate, si portò, as- e ha mostrati, come per ionao-sai miracoli fece Iddio per lui, si io parte ne diremo ordinstaonde grande odore tende nelle mente, sicchè bene è da avere nontri di tutt' i fedeli , e molti io grande reverenza questo be-ioanimò a bene fare, e a seguitare Cristo. E veramente si può illustrato così altameote per quì cognoscere quanto l'opere la sua perfetta, e santa vista di questo beoedetto Francesco otilità de' fedeli Cristiani. E

Quì si cominciano i miracoli del Ecato Santo Francesco, i quali Iddio per li suoi meriti ba dimostrati dopo la sua morte. E prima delle sante Stimate.

io s) incomincio dalle sante e si rinnuova la sua gloria . Dunque bene ebbe in se Santo meote di nuovo, e grande miracolo, cioè delle saote Stimate, le quali non approvano mai in neuno uomo terreno; del quale Saoto oon si potrebbe di-re in sue laude . Tutto il suo sto, che al comiociameoto della ciameoto, quaodo egli cominciò

oome, e all'onore di sua conversione, avendo già AL come, e all'onore di sua conversione, avendo gia Dio, e a gioria del Beato segnato lo cuore suo del segno Santo Francesco volcodo scrive-della Croce, sì 'l volle mostrare re alquanti de suoi miracoli poi-chè e' fue glorificato io Gielo - mando ii mori nel corpo, uanti de 1901 finazioni por presenza fue glorificato io Cielo , quando si spogliò nella presenza incomincio dalle sante del Vescovo d'Ascesi , e diede Stimate , per le quali si mostra al Padre tutte le sue vestimen-la virtù della Croce di Cristo , ta , e rimase ignudo ; che del mantello del villano, che 'l Ve-Dunque bene ebbe in se Santo scovo gli diede, egli il s'accom-Francesco grande virtii, che fue ciò io modo d'abito di croce; uomo ouovo, e onorato nuova-meote di nuovo, e grande mato dell' arme della Croce di fuori . siccom' era deotro , e che con quello segno , col quale Cristo avea vinto la forza del Demonio, egli volca scrivere a Dio, io crociare se con ogni pere in sue rause. Tutto it suo Do, io croctare se con ogni pe-studio, e tutto il suo iotendi-mento sie in comune, come io ogni vizio, e ogni insidia di proprio era nella Croce di Cri-Demonio. E ancora nel comin-

4 scr-

a service a Dio , sì approvano in torno a lui diversi segni, e mirabili della Croce, siccome detto è della Croce addrieto in sette modi ; per la quale cosa egli fue sempre fondato nell' amore di Cristo , onde ogoi altra cosa abbandonò, e solo a Dio fue sempre tutto il suo cuore. Dunque oon è da maravigliare , se la mano di Dio , la quale condiscende , e da più largamente , she cuore d' uomo non potrebbe pensare, alli suoi amatori, se egli 2 questo suo eletto Francesco Beato , suo perfetto amatore , donasse sì alto dono , come fue queilo delle sante Stimate nel suo saotissimo corpo , e facessolo suo gonfaloniere a portare quel suo santissimo segno . E questo santo dono , e miracolo queste sante Stimate è manifesto , e certo , e per molte , e autentiche pruove , siccome detto è per addrieto in più luogora. E dopo la sua morte Iddio pe mostrò molti miracoli per confermare tutti i fedeli , sicche nullo ne dubbiasse . Vero fue, che Papa Gregorio Nono di beata ricordanza, del quale Santo Francesco profetóe , ch' egli dovea essere Papa , anzi che fosse, dubitava un poco della piaga del lato anzich' etli lo canonezzasse. Onde una notte , secondoche e' disse , sì gli apparve Santo Francesco in sogno con una durezza di volto monrandosi crucciato, e ripresolo molto della durezza, e del dubbio del suo cuore, elevò alto lo braccio ritto, e scoper-

sesi la piaga , dicendo, strandogli la piaga , che gli dovesse dare una guastada per ricogliere lo sangue, che usciva della piaga, e parea al Papa, che gli desse la detta guastada; e Santo Francesco parea che l' empisse del sangue, che usciva della piaga ; e veduto questo disparve. Per la quale cosa per la detta visione da indi innanzi lo predetto Papa non ebbe nullo dubbio della piaga , come avez prima ; anzi qualunque persona avesse udito , o sentito , che ne avesse parlato in dirisione, o altro, che in onore del Santo forte lo reprendea , ed egli vi avea grande devozione . Uo Frate Minore , che era uo nobile Predicatore, e di grande nominanza, e di grande virtu, essendoli detto delle sante Stimate di Santo Francesco , non l'avendo mai vedute , ed essendone nuovo, che mai più non avea sentito nulla, si vi commeciò suso a pensare, e pensando non parea, ch' egli rispondesse , e dubitavane , e più dì stette sopra questa battarlia. Onde dormendo egli , sì gli apparve Santo Francesco, e mostrava i piedi infangati , e umiliato , e pazientemente irato al gli disse: Che sozzi combattimenti di dubitazione sono in te? Vedi le mani , e' piedi miei? E 'l Frate guardo, e vide li segni delle mani, ma non vide quelli de' piedi , perocch' eraoo coperti di fango; ed egli disse: Scuopri il fango de' piedi. E parendoli forbire lo fango de'picdi , ed e' gli

# DIS FRANCESCO.

parve toccare gli chiovi , e gli parve in quel punto destarsi , e cominciò a gridare piangen-do forte, e compunto nella mente, riconoscendo il difetto mente, riconoscendo il difetto della infedelità, ch'avea avuta, sì se ne confessò, e fecene peni-tenzia. Una donna fue in Ro-ma, ch' avea preso Santo Francesco per suo avvocato, e avea fatto dipignere la figura sua in una sua camera , dov' ella Orava secretamente , e un di stando lei in orazione guardando la predettaImmagine, vidde come non vi erano le sante Stimate, perocchè I dipintore non le vi avea fatte, onde ella di ciò molto si turbo, e pensando pet parecchi di come questa cosa potesse essere, un di com' ella guardò nella detta figura, videvi entro le Stimate per lo modo , ch' elle si dipingono; e la donna di ciò fue tutta spaventata, e avendo di ció alcun dubbio . domandò una sua fanciulla se ella l' avea mai vedute , e la fanciulla, ch' era divocissima, disse, e giurò, che mai non y'erano state piúe, che allora, e la donna con tutto questo anche dubbiava del miracolo, e pensava intra se, che sempre vi fossono state; di che Iddio ve ne aggiunse un altro, che quelle Stimate, e segni, ch'egli n' avea fatti venire, sie sparito, e mua-se come di prima lue dipinta, e così fue chiarificato lo primo miracolo per lo secondo. In Catalogna in una Terra, che v'ha, la quale si chiama Iletda , era un nomo , ch' avea nome Gio- gendosi d' ogni male dilibero ,

vanni , lo quale era divoco di Sanco Francesco, e andando lui una sera per unavia, dov'erano certi uomini în agesato per uccidere un uomo, ce si assoni-giava molto al pridetto Giovanni, e era la sera il quell'ora Giovanni col detto u050, che dovea essere offeso, di de giunti loro al passo, dov' erato i nemici, trassono loro addossogi che Giovanni predetto fue colt par cambio, e ebbe una fedita che gli cagliò l' una spalla col baccio, e un' altra nella golas) grande, che'l fiato, che n'usca spegnea vi. candele giunte insime, di che di suo scampo non v avea rimedio, e i Medici l'aveano abbandonato, e le fedite gittavano sì grande puzza , che la moglie, ne persona non gli volca stare presso, onde essendo ricusato morto , e ogni argomento umano disperato, ricordossi del suo divoto Santo Francesco, onde a lui , e alla Vergine Maria si raccomando divotamente , e di presente venne un uomo per la finestra vestito con abito di Frate Minore, e sì lo chiamò per nome, e disse: Perocche tu avesti fidanza nella Vergine Maria, e in me, Iddio vuole, che tu sia libero di questo male. E egli lo dimando chi egli era ; «d e'rispuose: Io sono Francesco; e incontanente gli sciolse le fedite , e unazgliele con quelle mani segnate delle sante Stimate , e di presente lo 'nfermo fue la berato, e sano; e Santo Fran-cesco si parti. E Giovanni veg338 rendendo grazie : Dio , cominciò

a gridare : Ben detro sia Iddio . e la Vergine Maria, e 'l Brato Santo Franceco . E uditolo la moglie, toste andò a lui, e con lei più alte persone, e vedendolo ritto, e sano, che 'I credeano lamattina sotterrare, della masviglia tutti diventaro stupefetti; e udito da Giovanni il medo, com'era sanato, ren-dere grazie a Dio, e alla sua ber ditta Madre , e al Beato Sasto Francesco . Un Cherico fie nella Cirtà di Potenzia , ch' grea nome Ruggieri, lo quale ga Calonaco della Chiesa magjore della predetta Terra , ed era molto onorevole, e uno die entrato nella Chiesa per Orare pella quale era dipinta la figura di Santo Francesco colle Stimate , e'l predetto Cherico era inermo; e guardando nella predetta figura, vennegli dubbio nel-la mente del miracolo delle Stimate; e di subito gli venne nella mano manca sotto il guanto cb' avea , grande duolo , e nel giugnere del duolo sentì un suono , come d'uno scoccare di balestro, e egli si trasse il guanto, e videsi nella predetta mano una ferita molto grande , e parea , che ne uscisse fuoco, e il guanto non era niente magagnato; e dandogli la ferita grande dolore per modo , ch' egli incomin-ciò forte a piagnere , e con mol-

ta devozione pregò Santo Fran-cesco, che lo liberasse per la vertù delle sue sante Stimate, delle quali egli avez ferma fede, che da Dio l'avesse ricevute; e compluta l'orazione, subito fue liberato, donde da poi ebbe singulare fede, e amore in Santo Francesco, e nell'Ordine suo. Nel Castello di Monte Marano nelle montagne di Puglia era una femmina molto divota di Santo Francesco, la quale avendo male , onde morie , e ragunati i suoi parenti li cherici , acciocchè dicessono sopra lo detto corpo la vigilia, di subito nella presenzia di tutti ella si levò personară di tutti ella și levò dell letto, e fece chiamare il Prete, ch' era suo patrino, e dissegii: Vedi, io era morta, e avendo lo all' anima un pec-cato, del quale io non m' era confessata , la giustizia di Dio mi condannava gravemente ; di che il Beato Santo Francesco, in cui io bo avuta divozione , sì mi accartò da Dio grazia , che io potessi ritornare al corpo , e confessare il detto peccato . e

di presente confessatolo come ve-

drete, io mi partirò dal corpo,

siccem' era prima; onde così addivenne, che confessaro cb' eb-

be il peccato al Prete, il corpo

si mise morto, com'era prima, e quell'anima fue liberata da

quella grave sentenzia.

D' otto morti nella Montagna di Puglia , i quali risuscitarono per la grazza de Dio, e del Beato Santo Francesco.

NEI Castello di Pamarco pres-in dispregio di Santo Francesco, so a Benevento era uno e negolio loro. E avendo faruomo con una sua moglie, la quale era divota di Santo Francesco, e aveano una loro ficesco, e aveano una loro fi-gliuola, e non speravano più fi-gliuoli, e non isperavano d'aver-ne più, sicche l'amavano mol-to. Addivenne, ch'ella intermò, donde passò di questa vita; di che ragunata la gente, e faccendosi grande corrotto sopra il detto corpo, e particolarmente dalla madre, subito v'apparve S. Francesco con un compagno, e parlò alla madre della fanciulla, e dissele: Non piangere, che la tua figliuola ti sara renduta, che per la divosione, ch' bai avuto in me, io t'hoe accatta-ta grazia da Dio di renderlati. E com' ebbe detto le predette parole, sì sparve, e la donna rimase confortata, e disse alla gente, che non movessono la figliuola, perocche Santo Fran-cesco le era apparito; e disse loro tutto ciò, che Santo Francesco le avea detto così come sta-va. E di subito la fanciulla, ch' era morta, riehbe vita, e levossi su ritta viva, a sana, Una volta addivenne, che avendo in un luogo i Frati Minori bisogno d' uno carro per alcu-no di , sì lo domandarono in no di, si lo domandatono in vemente, onne a queste num-prestanza a un uomo, chi avea molta gente trasse, e vicini, e nome Pietro, per amore di Santo degli altri E uno Frate Mino-Francesco; ed egli rispuose loro re, chi avea nome Rano, il qua-

to, e detto a' Frati questa inintra se medesimo si rimorse, e parvegli avere male fatto. Addivenne ivi a pochi dì , che morì un suo figliuolo , ond' egli cominciò a chiamare Santo Francesco , gittandosi per terra a modo di pazzo, dicendo: Io fui quegli, che parlai iniquamente contro a te, me dovevi tu hattere, e non questo mio figliuolo; priegoti, che mi perdoni, chi io sono pentuto, e piacciati di rendermi il mio figliuolo, che mi hai tolto per la iniquitade mia; e cotì dicendo, subito il garzone si levò suso vivo, e sapriegoti, che mi perdoni, ch' io no, e disse al Padre, come San-to Francesco l'avea risuscitato, essendo egli morto. Un fan-ciullo, ch' era figliuolo d' un Notaio di Roma, ed era d' etade di sette anni, la madre avendolo serrato in casa, perch'ella volca andare dirieto alla Chiean, ed ella non volca lo fanciullo, a' avventò da una finestra, e cadde in " tutta, e morì; e la " terra madre sentito come lo figliuolo era caduto, tornò a dietro, e vedendolo morto tutta si cominciò a squarciare, e fedirsi gra-vemente, onde a queste strida

le veola la a predicare in quella contrada, giugnendo ivi disse al Padre del faociullo: Credi tu, che Sauto Francesco ti possa risuscitare questo tuo figliuolo? ed egli rispuose con grande fede di sì , e disse : S'egli mi fa questa gramia, sempre sarò suo divoto, e servo. Onde il detto Frate, e'I compagno si gittaro in orazione, e così dissono a tutti coloro, che v' erano, che facessono . E fatta l'orazione , subito il fanciullo morto riebbe vita, e levossi ritto sano, e salvo, e cominciò ad andare per la virtu di Dio, e per li meriti di Saoto Francesco. Nella Città di Capova in riva d'un fiume, che si chiama Volturno, giucando uo fanciullo con altri cadde disayvedutamente nel detto fiume, e immantenente andò a foodo, e coperto dalla rena morì; e gridando gli altri fanciulli , mol-ta gente vi trasse, e tutti comineiaro a gridare con grande fede: Santo Francesco ainta per li tuoi Santi meriti goesto fanciullo. E stando la gente così, venne uno notatore, e gittossi a cercare per lo fanciullo, e dopo molto cercare non ritrovandolo, pregò Santo Francesco, che gli desse grazia, ch'egli lo ritrovasse, e di presente lo ritrovo morto, e trattolo del fiume, cominciaro tutti con gran-de fede a gridare: Santo Francesco, che i ci hai renduto mor-

che ha nome Svessa, cadde una casa in una via, che si chiama alle coloone, e rimasevi sotto morto un giovane, ed essendovi tratta assai gente al romore, e levato le pietre, e 'l legua-me, ne trassono lo detto giovano morto, e tutto rotto. La Madre piena di dolore avendo grandissima fede io Santo Francesco, a) cominció a chiamarlo, dicendo con tutta la geote, che v' era, ad alta boce : Santo Francesco pregovi, che mi rendiate il mio ngliuolo vivo, e io v' imprometto di coprire il vostro Altare di panno nuovo . E stando così con grande fede in sull'ora della mezza notte quel giovane risuscitò saco, e salvo, e cominciò a laudere, e magnificare Iddio, e Santo Francesco, e così feciono tutti coloro , che v' erano . Un giovane della Città di Raugia, ch' avea nome Geraldino, essendo quanto si vendemmiava a un suo luogo entrato sotto 'l tino, ch' è sotto il palmento, dove si ricoglie il vino, per volere empiere gli ocri , movendosi per se medesimo l' ordigno del legoame, che regge le pietre, che stringono l' uve, le pietre gli caddoco in capo, e le pietre gli caddooo in capo, e uccionolo, e lo padre vi corse, e vedeodolo così sotto quelle pietre, riputandolo morto, siccomi egli era, per grande dolore si partì, e la gente, che vento, preghianti, che ti piaccia demmiava vi trassono, e cavar-di renderloci vivo, e che ti lone fuori coli morto. E lo pa-piaccia di risuscitarlo, e di pre-dre con grande fede si gittò di-sente lo fanciallo si levò ritto nanzi alla Mactà del nostro Si-

sano, e salvo. În una Città.

DI S. FRANCESCO. de divozione prego per li meriti di Santo Francesco , la cui festa era quello dì , che eli rendesse lo suo figliuolo, e promise di fare per lo suo amore molte limosine, e visitare la casa sua. E incontanente in presenzia di tutta la gente si rizzò ritto sano com' era prima; e disse; Iddio il vi perdoni, che voi m'avete tratto d'una grande consolazio-ne, perocch'io era teste nelle braccia di Santo Francesco in grande sollazzo. E poi il Pa-

245 re Giesù Cristo, e con gran- dre , ed egli furono molto divoti di Santo Francesco . Un altro morto risuscitò Santo Francesco nella Magna, secondochò disse Messere "Ghirigoro Papa, al " Gregotempo, che e' venne alla tra- rio slazione del corpo di questo benedetto Santo, e fecene di ciò molto chiari tutti li Frati, che v'erano al Capitolo . Il modo in che e' fu non narrò, però nol so, ma dee bastare a ciò credere la testimonianza di sì autentico uomo, cioè del predetto Papa,

Di molti, i quali il Brato Santo Francesco ha liberati dal perisolo della morte.

nome era Ridolfo, e avea una sua donna molto divota a Dio. Addivenne, che certi Frati Minori capitarono a una fortezza del predetto cavaliere, dove abita-va, e la donna gli ricevette, e albergò con motta carità per albergo con motta carità per l'amore di Dio, e di Santo Francesco. Addivenne in quella notte, che I Guardiano della rocca dormendo cadde della predetta rocca, e percosse in su un tetto, che le era a piede, e poi si voltolò giuso, e cadde in terra, onde per la percossa fece grande romore, di che lo cavaliere, e la donna sua vi trasse e Frati, e altra famiglia del cavaliere, e trovando quello uomo, ch' era caduto, ch' esli stava in terra sanza nulla rottura , e parea loro , ch' egli Tom. IV. Q

Nelle fini di Roma avea dormisse, ed eglino toccandolo, uno nobile cavaliere, il suo e chiamandolo con grande fatica si destò, e disse: Iddio vi perdoni tanta ingiuria, che m'avete fatta di svegliarmi, perocch' io era in grande consolazione ; e affermaya siccome stava nello braccia di Santo Francesco . One de veggendo, ond era caduto, e come nullo male avea, conobbono, che Santo Francesco l' avea salvato per la carità, ch' aveano fatta a suoi Frati, donde da poi furono suoi singulari divoti . In un Castello di Campagna, che ha nome Popis, addivenne ch' andando uno Prete per rico verare uno suo molino, sì cadde entro nel canale sotto il mulino , e le pale l'aveano ser-rato nel fondo , e il molino ristette di macinare, e l' acqua gli dava per bocca, e per lo dosso in modo, ch'egli era per morire, perocchè non si potea muovere ; ed egli avendo cuore gli si raccomandava moito divoramente, e gli compagni credendo, che fossemorto, volzieno il mulino, e facevangli peggio, che non avez . E di subito apparve quivi uno con abito di Frate Minore, e trasselne fuori , e disse : lo sono Francesco, cui tu Invocasti, e lo Prete, ch' avea nome Tommaso, veggendosi così liberato, si maravigliò forte , e subito si gittò in terra per baciarli i piedi, ed egli era sparito . Di che egli , e quelli , che v' erano , della grazia ricevnta renderono laude, e grazie a Dio, e al beato Santo Francesco. Alquan-ti garaoni del Borgo di Celano essendo usciti fuori a fare erba, e in quel luogo avez un pozzo antico, che non avea spon-de, e non s'usava, e quasi era ricoperto dall' erba , e aveavi da quattro passi d' acqua , sicchè correndo eglino, uno cadde nel detto poazn , e sentendosi cadere grido: Santo Francesco aiutami . I compagni n' andaro nel castello, e dissono siccon questo fanciulio era caduto nel detto pozza, di che molta gente vi trasse, e uno si callò den-tro con una fune, e trovò il detto fanciulio, che si sedea in sull'acqua, ed egli lo legò, e trasselne fuori. E domandato lo fanciullo com'era stato questo, rispose: Quando caddi io mi raccomandai a Santo Francesco, ed egli mi prese, e sostennemi

come voi mi trovaste ; di che tutti rendero laude a Dio , e a Santo Francesco . Una volta essendo la Corte di Roma ad Ascesi, e uno di predicando lo Vescovo Ostiense, lo quale fu poi Papa Alessandro, e in quel luogo , dove stava alto a predicare , v'era un grande fas-so , che gli dava molta briga , di che volendolo acconciare cade giù, e venne in sul capo a una femmina , che quanto a ragione la doveya tutta sfracellare, ed ella subito si raccomandò a Santo Francesco, di che ella non ebbe nullo male, anzi da allora innanzi fue liberata d' uno male di capo, che solea avere, che mai poi non ne sen-tì. A Corneto in un luogo di Frati si faceva una campana, e quando si finndea, sì v'erano molti Frati, e il maestro, e altri lavoranti. Addivenne che venendo na fanciullo di otto anni, ch' avea nome Bartolommeo, recando uno presente a predetti lavoranti, e giugnendo alia porta, lo vento levò l'una delle porti de' gangheri, la quale era moltn grave , e per-cossela addosso al predetto fanciullo , sicchè tutto il coperse . sicche ciascuno, che v' era , cre-dea , che tutto fosse disfatto, e traendovi il padre con molti altri tutti chiamarono Santo Francesco, pregando, che in aiu-tasse, e in padre lo botóe a Santo Francesco. E levara la porta con manovello, perocchè era di grandissimo peso, il fan-

cipilo, che v' era sotto, sì lo tro-

DI S. FRANCESCO. varo sano, e salva sanza nuilo difetto, di che lo padre, e tutti gli altri , che presenti erano, rendero grazie, e laude a Dio, e al beato Santo Francesco, E poi lo fanciullo avendo nattordici anni si fece Frate Minore, e fue valente, e huono unno, e d'onesta, e santa conversazione. Gli uomini di Lentino aveano cavata una pietra , che si dovea porre in su un altare della Chiesa di San-to Francesco , ed erano bene quaranta uomini intorno per caricarla, e per isciagura cadde addosso a uno di loro , e ricoperselo tutto , della qual cnsa tutti sbigottiti non sappiendo che si fare, alquanti si partiro per disperati di questo fatto, ma dieci , che ve ne rimasono piangendo, e chiamando Santo Francesco, pregavanin, che non lasciasse perire quest' uomo nel servigio suo così malamente ; di che per volontà di Dio eglino diero di mano alla detta pie-tra, e levaronia con poca farica , e l' uomo si levo libero , e sann sanga nullo difetto, ane sann sanza nullo ditetto, an-ni la vista degli occhi, che so-lea avere difettuosa, e non chiara, dappoi l' chbe perfetta sanza nullo manco. Un altro grande miracolo simile a questo addivenne a Santo Severino nella Marca d' Ancona; che es-sendo recata di Costantinopoli una pietra per mettere in sul-l'altare di Santo Francesco, disavvedutamente cadde addosso a un uomo in sì fatto modo , suto il ginrao dinanzi percosso , che non solamente credeano , che e malamente fedito a morte , Qs

fosse morto, ma credeano, che tutto fosse disfatto, perocche la detta pietra era grande , e avesla addosso; e Santo Francesco di subito v' apparve, e levò la detta pietra, e l' uomo n' usch salvo, e sanza nullo difetto. Bartolommeo da Gacta faceva fare una Chiesa a onore di Santo Francesco, e lavorando, una trave non essendo bene posta, caddeli in sul capo, e tutto il fracassò, e ved-ndosi motire, siccome uomo fedele, chie-se il Corpo di Cristo a uno Frate; e lo Frate non avendo speranza di poterlo recare sì to-sto, che il trovasse vivo, sì gli disse la parote di Santo Agostino : crede , & manducastt . E venendo la notte , Santo Francesco gli apparve con undici Frati avendo uno Agnello in hraccin, e disse: Bartolommeo non temere, che il nemico non ti potrà nuocere nel servizio mio. Questo è l' Agnello, che tu domandasti, cioè Cristo, lo quale tu ricevesti per to buono desiderio, che avesti di siceverio, e per lo quale tu sa-rai salvo dell'anima, e del corpo; e incontanente che San-to Francesco gli fregò le mani su per le piaghe, fue libero, e sann, e dissegli: Va', e compi I' opera, che al mio nome hai cominciata; ond egli si levò la mattina per tempo , e andò a fare quello, ch' avea luogo al lavorio della detta Chiesa; onde moiti, che sapeano com'era

vedendolo così subito sano, molto si maravigliaro; e saputo da lui come Santo Francesco l' avea liberato, rendero lande, e grazie a Dio, e al giorioso Santo Francesco, e molti per questo maraviglioso miracolo ne divennero suoi divoti. Un nomo del Castello di Ciperano ch' avea nome Nicolaio, uno di da' suoi nemici fu fedito a morte, ed egli vedendosi così fedito, cominciò a chiamare Santo Francesco, pregando, che la siutasse; e portandolne a casa li amici suoi tutto involto di sangue, egli dicea : Non temete, che io non ho nullo male, perocche Santo Francesco sì m' ha soccorso, e liberato, e dissemi, ch' io non peccassi più, e lacessi penitenzia. Giun-ti che furono a casa, e lavarolo del sangue, nullo male gli si trovò. Un figliuolo d' un gen-tile uomo di Santo Gimignano era sì infermo, che muna per-sona sperava, che mai potesse guarire, perocche il pangue gli usciva si forte per gli occhi, che parea una vena aperta . che gittasse, come chi si scema sangue di braccio; ed essendo lui affinito come per morire , e già era apparecchiato il fornimento per la sua sepoltura , lo padre con grande fede si mise la coreggia in collo, e corse a una Chiesa di Santo Francesco, che di nuovo era fatta, e giunto si gittò ginocchione, e con gran devozione fece a Santo Francesco divoti prieghi per questo suo figliuolo, che

lo liberasse . Onde Iddio per li meriti del Santo Padre, lo esaudì , che tornato a casa trovo lo suo figliuolo sano, e libero ; ond' egli, e tutt' i suoi paren-ti n' ebbono grande allegrezza, e rendero laude, e grazie a Dio, e al beato Saoto Francesco. Due altri miracoli mostrò Iddio simiglianti a questi per li meriti del glorioso Santo Franceseo, in due fanciulie, e l' una era di Catalogna d' una villa , che si chiama Tamerit , e l'altra d' Ancona nella Marca , le quali amendue erano inferme a morte . E pregando i loro padri, e ma-dri Santo Francesco per loro , subito furono libere, e sanate. Un Cherico da Vico bianco . ch' aves nome Matteo, fue avvelenato di tosco, di che sublto divento mutolo , e credeasi morire, e un Prete lo confortava, che si dovesse confessare, ed egli non potendo parlare in suo cuore pregava Iddio , che I dovesse liberare per li meriti del suo servo Santo Francosco ; e incontanente per la volontà di Dio vomicò per la bocca quel veleno, presenti molti, che v'erano, ed egli parlò laudando Iddio, e'I beato Santo Francesco, che l' avea libe-rato. In mare presso a Barletra si erano marinari con un loro legno, ed essendo dilungi dal Porto bene dieci miglia, ingrossò lo mare, e levossi una fortuna sì grande , che tutti si ricusavano morti, e fatti tutti gli argomenti, che poteano per iscampare, e la fortuna sopra-

DI S. FRANCESCO. stando loro per modo, che ruppe al tutto manco loro, onde avloro i canapi dell' ancora ; fine come piacque a Dio, la for-tuna ristette, ed eglino ritornaro a rinvenire, e ripigliare l' ancore, e ritrovato i segnali d'esse, volendole ritirare su per niuna forza, o ingegno niuno poterono riavere. Avea tra loro uno marinaio, ch' avez nome Perfetto, lo quale in costu-ni era imperfetto, ed anche in virtu. Egli disse a' compagni come per dirisione : Voi vi siete raccomandati a tutt' i Santi di Paradiso, che ci debbano avere aiutato, e niente ci è valuto; ora ci raccomandiamo a questo Santo novello , che si chiama Santo Francesco, a vedere s'egli ha niuna forza in are, che ci faccia riavere l' ancore nustre; onde tutti s' accordarono con grande fe-de, e non da beffe, siccome era la 'ntenzione prava di Perfetto, e lui ripresono farte , e umlimente si raccomandaro al beato Santo Francesco; e incontanente l' ancore tornaro a galla per loro medesime sanza aiuto umano, come se 'l ferro fosse stato leggerissimo legno, e i marinari conobbero la grande virtu del venerabile Santo Francesco, e a Dio, e a lui rendero laude, e grazie. Uno pellegrino venendo a visitare Santo Francesco ad Ascesi, essendo in mare in una nave, in-fermo di febbre molto forte. Ora avvenne per difetto di tempo, che la nave soprastette in mare per modo, che l'acqua Francesco aiutalo, e simile il Q; Tom. IV.

venne, che a questo pellegrino gli venne grande sete, e do-mandato dell' acqua, fugli detto, che non ve n'avea; anda-te, diss' egli, e recatemi il mio hottaccino , perocche Santo Francesco me l'ha pieno; e cost trovaro , comeche prima non v'avea niente. Un altro die era tatta fortuna in mare, che la detta vave dall' onde spesso era copera, onde si credeano tutti perire, e il detto pellegrino divoto di Santo Francea gridare dicendo: Confortatevi, perocch' io vegio venire Santo Francesco in tostro soccorso; e gittandosi gaocchione piangendo, cominciarone a orare divotamente, raccomantandosi al heato Santo Francesco : e di presente vidono venire in sulla nave il beaco Santo Francesco, e sabito la fortuna fue quieta, e il pellegrino fue sanato; e così rendero grazie a Dio, e al glorioso Santo Francesco, riputando, che per li suoi meriti Iddio gli avea liberati. Frate Iscopo da Rieti nna vnita avendo passato uno fiume, ed essendo giunti alla riva in una navicel-la, essendo discesi I suoi comla, essendo aiscesi I suos com-pagni in terra, ed egli volendo discendere, per isciagura la na-vicella si riboccò per modo, ch' egli cadde nel fiume, e andò sotto. Il fiume era cupo, e grande, onde i Frati, e gli al-tri, ch' erano in sulla riva, cominciaro a chiamare : Santo

predetto Frate col cuore gli si raccomandava; e incomanente il pietoso Padre Santo France-aco aovvenne a' prieghi suoi , e subito il Frate tornò su, e acese a terra, ed egli medesimo rvoltò la navicelia, ed eziando i panni non s' immoliaro; « di ciò maravigliandosi tutti rendero grazie a Dio, e al besedet-to loro Padre, e allegri segui-ro la loro via. Uno Frate Bonaventura una volte navican-do con due nosmi per uno lago, avvenne pe difetto della nave, ch' er: rotta, che sunon potendo argomentare, affondò; onde gli, e' compagni divotament: piangendo si racco-mandare al beato Santo Francesco, e incontanente di subito la ravicella venne a sommo all' acqua, e colla guida di Sanco Francesco così piena vennero a sommo, e a proda con salvaniento. In questo medesimo modo campo uno Frate, ch' era d' Ascoli, il quale essendo caduto in un fiume, per li meriti di Santo Francesco mirabilmente fine liberaro . Similmente alquanti nomini, e femmine, ch' erano nel lago di Rieti in simile pericolo, miracolosamente, rac-comandandosi al beato Santo Francesco, furono liberati per lo ragione l' ubbidiano.

suo aiuto. Alquanti nomini marinari d' Ancona essendo una volta in mare in una nave, e avendo grande fortuna per mo-do, ch' erano in sul perire, e rompere, e vedendosì a sì fatto pericolo, umilemente si raccomandaro al beato Santo Francesco, e incontanente mirabilemente v'apparve nn grande splendore di lume, e subito il mare fue abbonacciato, e quie-to; ed eglino vedendosi liberati da tanto pericolo per la grazia di Dio, e del glorioso Santo Francesco, laudaro la potenza di Dio, e' meriti di beato Santo Francesco. Molti miracoli si potrebbono narrare di questo glorioso Santo Francesco , la quali Iddio ha dimostrati in mare, e in terra in molti, che sono campati, i quali della vita niente aveano speranza , mirabilemente hanno conosciuto, che la potenzia di Dio, e i meriti del glorioso Santo gli hanno campati, e liberati, simile fa ancora tutto di . non è maraviglia se Iddio gli ha dato grazia, e virtù in acqua, essendo ora glorioso Cielo, che mentre ch' era terra , come nella Leggenda della sua Vita appare, gli ani-mali , e l'altre creature sanza

Di quelli, che Santo Francesco hae campati di pregione. e di carcere.

N Romania de' Greci addi- accusato da un suo signore fal-venne, che uno fante fue samente, e la Signoria lo fece

DI S. FRANCESCO mettere in pregione, e infer-rare gravemente; e la moglie del Giudice pregava lo Giudice, ehe gli perdonasse, perocchè ella sentiva , ch' era innocente di quello , che gli era apposto, egli non la volle esaudire ; onde ella essendo divota di Santo Francesco, sì gliele raccomando, e incontanente Santo Francesco apparve alla prigione dov' era il fante , e preselo per la mano, e trasselo della prizione libero, e spedito, e dissegli : lo sono quegli , a cui una donna mi ti raccomandò . Ed era ivi una grande ripa, dove al detto fante era bisogno , volendosene andare, che scendesse, della quale molto dubitava di non vi perire, sì era rovinosa, e di rischio; ed an-che Santo Francesco di eiò lo liberò , che gli fece piana la detta via , che sanza nullo impedimento andò a casa sua sano, e salvo. E tornato rinunziò alla predetta donna eom' era liberato, e la donna gli disse, siccome l'avea raccomandato a Santo Francesco; sieche egli conobbono la grazia del Santo , e poi per inuanzi furono suoi divoti . In Massa Sampieri aves un povero uomo, che dovez dare danari a uno Cavaliere della terra; e non avendo da pagare, lo Cavaliere lo te-ce mettere in prigione, e pregandolo il povero uomo, che per amore di Dio, e di San-to Francesco, ch' egli avesse misericordia di lui, rispomisericordia di lui , rispo-segli lo Cavaliere , che nulla Q 4

mettere in una pegione molto buia, e scura; e poco stante Santo Francesco ano, a lui, e ruppe la pregione, c'erri, con che era legato, e riptoselo in casa sua sano, e salvo, sicche la potenzia di Dio per i meriti di Santo Prancesco \* attuti la \*ammansuperbia del cavaliere . Alberto sò d' Arezzo era tenuto in pregitne per debito , il quale gli era addomandato contra ragione ; onde e' si raccomando a Santo Francesco, che di ciò il dovesse aiutare, perocch' egli era molto suo divoto , e dell' Ordine de' Frati Minori ; e lo creditore gli disse: Raccomandati come ti piace, che ne Iddio, ne San-to Francesco non ti liberrà, se tu non mi paghi. Ora venendo la "vilia di Santo Francesco, lo » vigilia detto pregione non mangio niente , anzi diede la sua vivanda a' poveri per amore di Santo Francesco. Venendo la seguente Santo Francesco, e subito li ferri, con ehe era legato, si gli eaddono, e le porte della carcere si apersono da loro stesse , e 'l predetto uomo si tornò a easa, e sempre osservo uno voto, che avea facto a Santo Francesco, di digiunare sempre la sua vigilia nel predetto modo, ed offerergli il di della sua festa un candelo di cera, e poi v'ag-

giunse sempre su ogn' anno un oncia di peso . Al tempo di Mes-

ser Ghirigoro Papa Nono un uomo, ch' avea nome Pietro, del-

misericordia gli farebbe ne per

Dio , ne per Sinti ; e fecelo

la Cirrà d' Albria fue accusaro " eretico per " Parerine in Roma , e per comandamento del predetro Papa fue dars io guardia al Vescovo Tourtino, che sorto pena del Vescovado lo guardas-se bene, donde lo fece inferriare . e merrere in una pregione forte, e scura , e faceali dare lo pan, e lo vino molro a misu-rs. Di che lo prigione divoamente, e con moite lagrime ai raccomandò a Santo Francesco, che l' aiutasse, ed era in quel-lo dì la vigilia della sua festa, e avendo da se lasciato ogni errore, e pentutosi, Iddio per amore di Sanro Francesco al alli fece grazia, che la notte velus alla pregione , e chiamolio per nome; di che egli rurto si spavenrò, e domandollo chi egli era, ed egli rispuose: Sono Francesco lo divoto ruo , e di pre-sente si vide caduti i ferri di piede, e delle mani, e le por-ti della prigione aperte, sicche liberamente se ne potè andare ; onde egli era sì spaveotaro che non si sapea partire , anai gridò in sulla porra della pregione , sicche tutte le guardie si spaventaro, e vedendolo così libero, annunziaronlo al Vescovo; e'l Vescovo udeodo com' era stato liberato , fecelo a sapere al Papa , e a' Gardinali; udendo lo miracolo , lodaro Iddio, c'I beato Santo Frances eco, e loi lasciarono andare. Un nomo da San Gimignaco, th' avea nome Guidalotto , fue

accusato falsamente, che dovea aver morto un uomo colla moglie , e con tutta la famiglia con veleno ; di che egli fue preso, e inferriato, e messo in una torre, ed egli sentendosi sanza colpa, avea grandissima fidanza in Dio , onde si raccomando a Dio, e al besto Santo Fraocesco, che il dovesse aiuta-re. E la Podesta pensava, che tormento gli poresse fare , acciocche più rosto confessasse il predetto malificio, e simile, che morte, quando l'avra confeasa-to . E la notte Santo Francesco apparve nella pregione con grande luminaria, e stette con lui , e feceli grande consolazio-ne infino al di , sicchè per queato il pregione prese granda fede di campare . La mattina fu menato al martirio, perche confessasse, e furli farri molti marrirj , perchè confessasse ; ma il Beato Francesco il sovvenia , sicche di niuno ricevea pena , e sempre con allegro viso dicea ch' era di ciò sanza peccaro . In fine fue fatto un fuoco posto sopr esso , il quale fuoco non gli nocea niente , e pure un pelo non gli abbruciava; poi gli girtaro addosso olio bollito per ioceoderlo, e ooo gli fece male; sicche vedendo la Signoria ranti miracoli, sì lo liberaro , e licenziaronlo , che si parrisse; ed egli ringrazio Iddio , e'I beato Santo Francesco , rendendo laude , e grazie , che sì graziosamente di sì grande pericolo l'avez liberato .

# Delle Donne, che ba campate del pericolo della morte in parto.

e con bunno animo divota a Dio, e propiamente era divota di Santo Francesco, e de' suoi Frati, ed essendo gravida venne il tempo del partorire, ed ebbe sì grandissimo dolnre, e pena che quelle persone, che v' eraon con lei , certamente credesno, ch'ella di ciò morisse, che per niuno modo non potez partorire: onde si raccomando al suo divoto Santo Francesco, e lui prego con molta fede, che le concedesse grazia di potere partorire , e traessela di tanta pena ; e incontanente Iddin le fece grazia, e partor) incontanente sanza dolnre alcuno; li che conoscendo la divina grazia per li meriti del beato Santo Francesco avere sì miracolosamente operato in lei , fece fare una bella Chiesa a onore del glorioso Santo Francesco, e diella a' suoi Frati Mioori. Nelle contrade di Roma avea una donna, ch' avea nome Beatrice , la quale essendo sopra partorire, per quattro di stette, e nullo argomento le valez, e la creatura le cra morta addosso, di che ella era quasi morta. Ond' ella si fece raccomandare a' Frati Minori, e domando alcune Re-liquie di Santo Francesco; di che le fue recato un poco d'una corda , ch' egli avea portata

IN Ischiavonia avez una Coo- cinta, e come le fu posta ad-tessa nobilissima per natura, dosso, subito partori lo fielina lo morto , ed ella rimase libera . Una donna moglied' un unmo da Carvio , avendo pir molte volte avuti più figliuoli , e sì tosto com erano nati t moriano , donde ella portavayran dolore , e quasi continuo piaigea; essendo gravida di quatto mesi stava in pensiero , e n timore , e pensava se potesse fare argo mento, che la creatua, che aves in corpo, venisse a perfezione, e a bene, e non prisse come l'altre; e in fine se ne rac-comandò a Santo Franceco molto divotamente. Onde la notte gli apparve in sogno uta femmina con un bello fancallo in braccio, e porgeagliele, te ella oon lo volea torre per tema , che non le morisse come gli altri . E la femmina le dcea : Prendetelo sicuramente, ce egli viverà lungo tempo. E detandasi conobbe la visione came Iddio, e Santo Francesco le arebbe grazia, onde si confortàmolto, e venuto il tempo dil suo parto tece un fanciullo mischio bellissimo, e crescea sì oene, che noo parea cosa umasa , ma parea a loro, che fosse nodrito da Santo Francesco. Un' altro simile a questo ne fece nella Città di Tubiri, che una donna della detta terra, la quale avea molte figliuole temmine, e neuDI S. FRANCESCO

loro coosolazione, cioè, che sette con in sulla mascella be-nella loro presenzia allumino ne otto di, e quasi era diva-Frate Ruberto in questo modo. Essendo lo predetto Frate Ruberto infermo, che gia gli era raccomandata l'anima, e Santo Francesco gli apparve coo tre Frati, che furono io loro vita perfetti di santità, e l'uno fue Frate Antonio, l'altro Frate Agostino, l' altro Frate Iacopo d' Ascesi, e prese un coltello, e tagliolli tutta quella carne soperchia, ch'egli avea agli occhi, e il Frate rimase alluminato chiaramente degli occhi, minato chiaramente degli occia, e della iofermità ch'avea, rima-se sano, e libero; e dissegli : Frate Ruberto, va', e la gra-zia, che Iddio t' ha fatta, contala a' Frati forestieri , che sono io questa casa, e di' loro , che facciano allegramente l'ufi-cio della santa ubbidienza. In Romania nella Città di Tebe avea una donna, ch'era cieca, e digiunando la vigilia di Santo Francesco per divozione, lo se-guente di della festa lo marito la menò alla Chiesa la mattioa; e levandosi il Signore, ella aperse gli occhi, e chiaramente il vide : così ricevette lo lume degli occhi, e tornossi a casa con grande allegrezza, rendendo laude a Dio, e a Santo Francesco. In terra di Campagna nel ca-stello di Pofis era un gazzone di quatrordici anni , lo quale avendo un grande dolore, subito perdè il vedere dell'occhio manco, e uscì l' occhio fuori della testa bene un dito di lunghezaa appiccato con un oerbo, e tre di fu ristituito, e riebbe gli

nuto secco, e' medici l' aveane per disperato. Onde lo padre ricorse a Santo Francesco, e divocamente gliele raccomando: di che subitamente l' occhio ritoroò in suo stato, e fue restituito in sua vista , e così ve-dea da quello, come dall' al-tro. Io quella medesima Provincia di Campagna a Castello cadde un grave legno in sul ca-po a uno Prete, lo quale gli accecò l' occhio manco, onde caduto in terra cominció a chiamare Santo Francesco in sue aiutorio, dicendo: Soccorrini, acciocch' io possa andare alla tua festa, che l'ho promesso a' Frati tuoi; e quello di era la vigilia: e fatto il priego, incontanente fue libero, e sano; onde egli, e que', che v'erano, laudaro Iddio, e 'I beato Santo Francesco di tale miracolo, ed egli andò alla sua festa, e canto co' Frati solennemente l'uficio Divino, Un uomo fue accecato in Ascesi per la giustizia per furto, ch' avea fatto ad un Cavaliere, ch' avea nome Messere Otto, e così guasto questi si fece menare dinanzi all' altare di Santo Francesco ; ed essendovi pregò Saoto Fraocesco molto divotamente, che gli re> desse il vedere, perocch' era innocente, e sapete che per ne questo peccato mai non fu commesso, dond' io sono statocosì concio. E il beato Santo fran-cesco ebbe piatà di lui. e infra

Di quelli, che ha liberati da diverse infermisà, e da morbi.

NEI Castrilo della Pieve era un povero uomo , il quale mendicava per necessità , ed era sordo, e mutolo infino dalla sua natività, e avea la lin-gua sì corta, che parea gli fosse stata tagliata, e un uomo lo ricevette in casa sua più volte per amore di Dio, e avea nome Marco; e una sera cenando il detto Marco disse alla moglie : Un grande miracolo mi parrebbe, se Iddio rendesse la favella costui pet amore di Santo Francesco; e io prometto a Dio, che se questa grazia gli fa , ch' io darò sempre le spese a questo povero per lo suo amore; e di subito il predetto mutolo cominció chiaramente a pariare, e a udire, di che egli rende lande, e grazie a Dio, e a Santo Francesco. Frate Iacopo da . . . . quando era garzone in casa col padre, essendo secolare, sì ebbe una grande infermità , e per ispirazione di Dio, pognamoche fosse piccolo, sì volle entrare nell' Ordine di Santo Francesco, non dicendo nieote della infermità ch' avea. E traalatandosi lo Corpo di Santo Francesco nella Chiesa maggiore, nel quale luogo egli è oggi, ed essendovi il detto Frate a onorarlo , sì entrò giù nella tomba sotterra , e con grande reverenza abbracció il Corpo di Santo Francesco; e subito si sen-

tì sano, e libero della infermità, ch' avez , cioè ch' era rotto . Di questa medesima infermità liberò Frate Bartolommeo d' Agobbio, e Frate Angiolo da To-di, e Prete Niccolaio da Scigano, e Giovanni da Fora, e un uomo da Pisa , e un altro da Castello di Spello , e molti al-tri . In Marvenna fue una donna, ch' era stata nazza più anni e avea perduto d' udire, e d' vedere, e co' denti à stracciara i panoi di dosso, e ma sicura-va di gittarsi in fuoco, o in acqua, e anche cadea d gotta caduca; e una norse in occicaduca; e una notte in vaione vide Santo Francesco , che sedea in su una bella sedia, ed ella si gittò a' piedi , e chieta-gli misericordia; e noo rispon-dendo nulla Saoto Francesco , ella promise di mai non vietare limosina a persona, che glie-le domandasse per l'amote di Dio, e di Santo Francesco, inano a tanto ch' ella avesse che dare; e fatto il detto boto svegliossi libera, e sana d'ogni infermità, che avea. Da simile infermità liberò Beato Francesco una faociulla di Norsia , e un'altra giovace figliucia d'uo nobile uomo, e alquanti altri, siccome per veio si truova . Pie-tro da Fuligno , avendo fatto lo viaggio di Santo Michele con poca onestà , e devozione , poi bevendo d' un'acqua d'una

fontana, sì fu invasato dal Demonie , e così stette tre anni , facendo molte cose sozze, e sconce , e nondimeno alcuna volta avez ripoto; e una volta non essendo molestato si si raccomando divotamente a Santo Francesco, che lo liberaste, e di subito fu libero . Similemente liberò una lemmina di Norni , la quale era invesata dal Demonio ; e molti altri ha lib:rati di questi simiglianti ledemoniati, che sareboe trospo lungo a narrare di tutti. Un uomo della Città di Puno sì era paralitico, e lebicoso , fue portsto con fede, divozione alla Chie-sa di Sarco Francesco dal padre , e dalla madre sua , e incontamente ch'egli vi fue, sì fue libertto d' ogni difetto, ch avez. Ile altro riovane di S. Severino, ct avea nome Otto , lo quale era lebbroso, botato a S. Francesco,e portato al sepolero, subito fueliberato. E perchè S. Francesco in sua vita volentieri serviva . e aiutava i lebbrosi, dopo la morte mostrò Iddio per suo amore sinsu'armente di fare loco grazia. Una donna molto nobile , la quale era del Vescovado di So-, e avea nome Rogata , era difettuosa di perdimento di sangue, ed erale dursto tredici anni , e alcuns medicina , che v'aveva fatta in fra molte, alcuna trovò, che alcuno di stava, che stringea, e non gittava, ma ella subitamente enfiava tutta; onde il fatto, di che ella, e tutti udendo uno die uno garaone, quelli, che udiro il miracolo, che cantava in lingua Romana rendero laude, e grazie a Dio, de miracoli di Santo Francesco; e al beato Santo Francesco.

-

sì le venne in cuore , e prese di lui grande divozione, e disse così infra se . O Messer Santo Francesco, ch' has fatti, e fai cotanti miracoli , se facessi miracolo sopra la mia infermith , grande onore ti strebbe . perocche ancora non bo udito dire uno cos) fatto miracolo; e dette queste parole, incontanente si senti libera, e guarita. E veduto questo, avea un suo figliuolo attratto dall' uno brac-cio; raccomandollo a Santo Francesco, e subito fue guarito, e libero . Nella Città di Roma era una donna, ch' avea nome Presiede, ed era molto religiosa , e di grande nominanza , e così era stata infino da fanciulla , e rinchiusesi da fanciulla in una pregione molto stretta e stettevi bene quaranta anni per amore di Dio, ed ebbe da Santo Francesco una spesiale grazia, ciò fu, che una volta salendo in su lo solaio della cella sua, per ispingimento del Demonio si cadde, e rup-peri il piede, e la gamba, e la spalla, e immantenente Santo Francesco le apparve, e disse : Leva su , figliuola mia benedetta , e non temere, e subito sparì, ed ella andando cetcando per lui nella cella , e non trovan-dolo , parvele avere sognato , e gridando fu sentita, e recato uno lume, e vedendosi libera, e sana , raccontò come era state

Di coloro, che non guardaro la Festa di Santo Francesco.

NElle parti di Piteo In ona villa , che si chiama Simo, era uno Prete, ch' avea nome Rainaldo, ed era divoto di Santo Francesco; e avendo per la festa di Santo Francesco comandato a tutti quelli del suo popolo, che la detta festa do-vessero bene guardare; un uo-mo andando di fuori per tagliare legne, ed egli sentì una boce, che gli disse tre volte : Non è lecita cosa a lavorare oglastio , ed egli però non anzi lavorava; di che Iddio per onore del Santo si ne mostrò questo miracolo; che avendo il detro uomo io mano una forca, e uno pennato da tagliare legoe , l' ona mano s' appiccò alla forca , e l'altra al pennato, e non potea aprire le dita ; onde subito conoscendo , che ciò gli era intervenoto per lo difetto commesso di non guardare la festa, e avendone grandissimo pentimento, andonne tocesco in questo modo , e per consiglio d' un Prete, ch' era ve-auto alla festa, sì si botò a Santo Francesco , che com'egli tre boci, casì promise tre cose, cioè, che sempre guarderebbe la festa di Santo Francesco, e che ogni anno verrebbe nel di della festa a quella Chiesa , e che visiterebbe lo suo Corpo ad Ascesi . Onde fatto lo primo boto, l'uno de' diti si spiccò dal-

lo stromento , e fatto il secondn si spiccò il secondo , e così fatto il terzo si sipecò il terzo dito, e poi si spiccò tutta la mano, e poi l'altra; di che egli, e tutti coloro, che v'erano lodaro Iddio, e Santo Francesco, e quelli stormenti pen-dono ancora spora l'altare di Santn Francesco. Per questo, e per molti altri miracoli, che fece in quella contrada, è molto onnrato, e avuto in grande re-verenza. Nella Città di Cenomana fue una donna, che fila-va lo die della festa di Santo Francesco, e distenando le mani pigliando il fuso, le mani te cominciaro tutte a inaridire, e indurare, e ad ardere sì forte . che le davano grande tormencase se davano granae tormen-to, e pena; onde conoscendo il difetto, che commettea verso il Santa, fue forte pentuta, e su-bico coo grande icde corse alla Chiesa a' Frati, che pregassono Iddio , e Santo Francesco per lel; onde l Frati lo feciono , e subito fatta l' orazione fue libera ; vero è che vi rimase lo segno dell' ardore . Io questo modo anche liberò in Campagna maggiore una donna, e un'al-tra in una villa, che si chia-ma Olem, e un'altra nel ca-stello di Pileo, le quali per si-mile colpa caddero in simile ac-cidente. Un Cavaliere anna cidente . Un Cavaliere aves in Massa, lo quale spregiava Saoto Francesco, e tutti li suoi

grande vitupero, ed eziandio contro a' suoi frati mava oltraggi; e una volta contraddicendo lui, che non era Santo, ad alcuno, che dicea di sì, sì disse: Io dico, che s' egli è Santo, 'coltello che oggi io sia morto di "ghiado ; onde poco stante in quel dì, faccendo ingiuria a uno suo nipote, sì gli diede d' uno coltello per lo corpo, e ucciselo, sicche Iddio permise di costul section form permise at contact questo giudicio per assemplo, acciocche niuno presuma ne Santo Francesco, ne i suoi San-ti dispregiare. Un giudice, che avea nome Alessandro, si sforzava colla lingua sua quanto potea di sissarre la gente dal-ta divozione di Santo Prancesco, onde egli perdè lo parlare, e stette così sette anni; e veden-dosi così concio tornò a contrisione, e prego Santo Francesco, sione, e prego Santo Francesco, che gli perdonasse, e che lo li-berasse; e 'l Beato Francesco gli perdonò, e rendelli il par-lare, e poi fue tutto suo divoto, che non cessava d'onorarlo, e in quistioni il difendea, e magnificava. Nel Castello di Ga-gliano nel Vescovado di Valvi era una donna, ch' avea nome Maria, ed era molto divota di Santo Francesco,e uno di essendo di state gran caldo, usc) fuori per andare a fare alcuno servigio di euadagnare : ed essendo in su un monte molto arido, ed ella avendo grande sete , e cercan-do , e non trovando da bere , ve-

aía meno, onde ricorse a Sauto

miracoli avvilia, e a pellegrini, ch' andavano ad Ascesi faceva

Francesco, che la soccorresse, e gittossi in terra, onde s'addormentò un poco; e beato Francerco Santo venne a lei, e disse: Maria, leva su , e bei del-l'acqua, che ti manda Iddio a te, e a molti altri; onde ella si destò , e ammaestrata da Dio divelse ivi una selce, e cavò un poco con un bronco di legno, e com'ebbe cavato un poco, subito cominció a rampollare acqua sufficientemente per modo, che subito vi si fece una fonte grande, e bella: di che la donna bevve, e anche si lavò gli occhi per devozione, e per fe-de, perocebb non gli avea he-ne alluminati per una infermità, ch' avez avuto, e subito ne fu sana, e così chiaramente ne vedea come di prima; ed ella tornò a casa, e subito manifestò questo miracolo a tutta la gente della contrada , e molti di lungi veniano a vedere questa acqua per maraviglia, e fue pro-vata che sanava degli occhi, che fossono difertuosi della infermita, ch' avea la predetta Maria; onde vi fece una bella fonte, e una Chiesa a onore di Santo Francesco, In Ispagna appresso di Santo Facondo tece riverdire Santo Francesco un ciriegio , ch' era secco, sicche poi fiori , e fece frutto. Anche liberò 'l Beato Francesco una contrada nelle parti di Vilesio , la quale avea una grande pissolenza di vermi-ni , i quali sì rodeano tutte le loro vigne. Anche era un Prete, che stava appresso di Palenaia, che avea uno suo granzio.

DI S. FRANCESCO 259
the ogni anno y' abbondavano colo da poppa, ed ella era moltanti vermini , che gli guastavano tutto il grano ; raccomandossene a Santo Francesco, ed egli ne liberò . Anche la terra d' un signore da Pietramala di Puglia, la quale era ogni anno guasta da' vermini , che si chiamano hruchi , raccomandata che l'ebbe, incontanente fu cessata da quella pistolenza, e non-dimeno le vicine terre d'intorno erano guaste da que' vermini . Un uomo , lo quale avea nome Martino, avendo menati i suoi buoi a pascere di lungidal castello, avvenne per isciagura che uno ne cadde per modo, che si spezzò la gamba, ed era ora tarda , sicchè convenne , che 'l bue rimanesse la notte di fuori sanza guardia ; raccomandollo con molta fede a Santo Francesco , e la mattina venendo co' ferri per iscorticario , trovo lo bue sano , e libero com' era di prima . Anche un uomo d' una terra, che si chiama Mantino, avendo smarrita una ginmenta, che gli era fuggita , raccomandandosene a Santo Francesco, incontanente la riebbe . Anche una femmina , che spezzò un suo catino, raccomandossene a Santo Francesco, di presente divento sano . Anche a un uomo del castello di Montecolmo nella Marca, essendolesi rotto un suo \* bomero , gli si raccomando, e subito fue saldo . Nel Vescovado di Sabina avea una femmina attempata di bene ottanta anni; morì una sua figliuola , e ancora le apparve la terza vollasciolle un suo fanciullo pie- ta, e prese la donna col fan-Tom. 17, R

to povera, cercò d'una, che no-drisse lo fanciullo, e non la trovò, sicche se ne raccomandò a Santo Francesco con grande fede, e I beato Santo Francesco le apparre, e dissele : O fem-mina, io suno Francesco, lo quale tu hai chiamato, e perocciè l'innocenza sempre mi piacque, t'aiuterò volentieri; togli lo fanciullo, e poni la bocca sua alla tua poppa , e nutrica-in del latte , che iddio t' bae dato, e darà, ed ella così fe-ce, e trovossi abbondantemente del latte , e molta gente trasse a questo miracolo, e parendo loro grande maraviglia, rendea-no laude, e grazie a Dio, e a Santo Francesco . Appresso a Spoleto era usso, ch' avea un suo figliuolo, che avea le braccia aggroppate al collo, e i piedi , e le gambe al petto , sicchè non si pocea muovere, e la madre non vedendo altro rimedio ricorse a Cristo , e a San-to Francesco con molta fede . e divozione , che di questo suo figliuolo l' aiutasse ; onde la notte venente Santo Francesco apparve a questa donna e confortolla, e dissele, che portasse questo suo fanciullo alla Chiesa sua, e lavamelo dell' acqua del pazzo di quella Chiesa, e sarebbe liberato ; e la donna non fece di questo nulla ; e Santo vot Francesco le apparve la seconda volta, e dissele il simile, ed ella non ne fece nulla ; ed egli

ciullo,

ciulio , e menolli alia Chiesa , ed essendo alla Chiesa, quivi avea molta gente, e la donna narrò tutta la visione per ordine, presente il popolo , e' Frati . Onde uno de Frati il più venerabile prise lo detto fanciullo , e secondo la visione lo lavò coll' acqua del lor posso, e subito il fanciullo fue fatto disteso, e libero sanza miuna macula, e le genti ch' erano presenti vedendo si divino miracolo, con grande devozione rendero laude, e grazie a Dio, e al beato Santo Francesco. In Perugia era un garaone tra' Frati Minori, ed era d'una villa, che si chiama Rivaiuolo, il suo nome era Ubertino , e nel tempo del noviziato diventò come passo, e parelitico, e perde la parte ritta del corpo , e i parlare , e non si sentia, e non potes quasi muovere ; e venendo la festa di Santo Francesco, lo die della vigilia si sentì un poco migliorato, onde si raccomando a Santo Francesco divotamente la notte quando i Frati diceano Mattutino, e Santo Francesco venne nella infermeria dinanzi a questo novisio con grande splendore, e puo-seli la mano insul lato ritto, dov' egli avea la 'nfermità, e miseli lo dito nell'orecchie, e segnollo, e poi gli disse: Levati suso tosto, e va' in Santo, e di' Mattutino con gli altri Frati; e il Frate volendolo tocca-

spari', ed egli rimase libero , e sano, e ando in Coro, e contò a' Frati ogni cosa come era stato, onde tutti n'eblono grande ammirazione di sì grande miracolo, di che molta gente si mosse a gran devozione . Nel Ca-stello di Cora nel Vescovado d' Ostia era un uomo , che in tutto avea perduta la gamba . sicche non se ne potes niente reggere ; e una notte gli venne in pensiero Santo Francesco , ed egli con gran devozione si raccomandò , e avea costui portato in su uno suo asinello Santo Francesco quando vivea, e nello raccomandare ch' egli si facea, disse: Bene sai, Beato Francesco, che quando tu eri vivo, io ti portai in sul mio asinello, e volentieri te ne sovvenni , e baciaiti le mani , e piedi , e sempre t' ho avuto in reverenza; pregoti, che mi soccorra in questa mia avversità : e subito Santo Francesco apparve a costul con una verea in mano, nella quale era lo serno del santo Tau , e segnandolo con essa , di presente lo 'nfermo fue libero, e sano, e nella gamba dove era la 'nfermità, sempre vi fu lo segno del Tau. E di questo segno segnava Bea-to Francesco le sue lettere, che mandava, perocche vedendolo sempre gli dava memoria della Croce di Cristo, della quale egli fue gonfaloniere.

re . e basciarli i piedi, subito

V I T A

S. A L E S S I O.



### S. S I O. S



vi . li quali erano cinti di cinture d' oro , e vestivansi di vestimenti di seta. Era Eufimiano preclaro uomo, e miscricordioso, nella casa del quale ogni di si preparava tre mense a poveri, agli orfani, e alle vedove, e alli pellegrini, alli quali egli strenuamente serviva, e circa l'ora di nona pigliava egli il cibo con gli uomini religiosi nella parte di dentro nella casa. La moparte di dentro nella Casa. La mo-glie del quale chiamata Agleas era di quetta medesima Cristiana Religion-e proposito. Eglimo non avendo higinolo alcuno, pur alle loro preci donò loro il Signore u-Tom. IV. Rz

rono vivere amenduni in castità. uolo di Eufimiano nobilissimo uomo Rosimo in tutte l' arti della filosolia, e oramai venuto alla pubertà, elesse il padre una fan-ciulla dello Imperio, alla cuale il copulasse in marito . Venne la "l'unimo notte , nella quale ricevette con la sposa li secreti silena. Allora incominció il giovane ad ammaestrare la sposa sua nel ti-

ammae strare la appose con la la tentre di Dio, e ad incitarla al-la bellezza della verginità, o dappoi le dette a servare l'ancilo d' oro, e il capo della cin-tura, con la quale si cingeva, dicendo: Piglia questo, e serba-lo infino a tanto, che a Dio piacera, e tra noi sia il Signore. Dopo questo pigliando della sustanaia sua , se n' andò al mare , e occultamente salendo in su una nave, venne insino a Laodiaia, e partendosi da quello loco, venne in Edessa città di no fitliuolo,dopo il quale affirma- Siria, dove si teneva in un (1) fiz-

(1) fazzolo per fazzoletto, il Lat, in sindone.

Signore Giesu Cristo fatta sanza umana opera, al quale loco ve-nuto ch' egli fu, dispensò agli poveri tutte le cose, che seco portate aveva, e vestito di vile abito, incominciò la mattina a sedere con gli altri poveri nel portico della Beata Vergine, e per se riteneva delle limosine uanto li poteva bastare , e l' altre dispensava agli altri poverl. O ide molto dolendosi, e piangendo il padre della partita del figliuolo, mandò li servi do, acciocche diligentemente il cercassono. Delli quali essendo venuti alquanti nella città di Edessa conosciuti da loi, ma eglino per nessuno modo cognoscendo quello, gli detrono la elimos'na insieme con gli altri poveri; le quali elimosine ricevendo 'rendette Alessio , riferitte granie u Dio

"così vo-Signore Iddio min, perche fat-lendo to m' hai ricevere la limosina delli servi mici. Ritornati dunque li servi , riferirono al padre , che in nulla parte si può ritro vare. Onde la madre sua dal giorno della partita del figliuolo (1) stese il sacco sopra il pavimenso della camera sua, nel quale loco piangendo mandava lamentevole boce dicendo: lo sempre dimorerò quì insino a tanto , ch' io recupererò il mio figliuolo. E la sposa disse alla suocera sua: Per insino ch'i' non saprò

zolo una Immagine del nostro mio, a modo di solitaria tortora dimorerò teco . Essendo dunque Alessio per innazio di diciassette anni nel servizio di Dio nel predetto portico dimorato, la immagine della Beata Vergine, la quale era in quello loco, disse al custode della Chiesa : Fa' intrare l' uomo di Dio , imperocch' egli è degno di celeste regno, e sopra di quello si riposa lo Spirito di Dio. E non sanendo il custode di suale dicesse, la gioriosa Vergine eriam gli disse : Quello , che siede fuori nel portico è desso. Allora prestamente usch fuori, e introdusse quello nella Chiesa . La qual cosa avendo fatto sapere a tutti , e incominciando ei da tutti ad essere avuto in grande riveren-zia, fuggendo egli l'umana gioria, si parti da quel soco, venne in Laodizia, e in quel loco salendo sopra una nave, vo-lendo navigare in Tarso di Sicilia , dispensante Iddio , impulsa la Romano; la qual cosa vedendo Alessio disse: Dimorerò non cognosciuto nella casa del padre mio, e ad aitri non sarò molesto. Andando dunque egli verso la casa del padre, e avendo incontrato quello ritornante dal palazao, seguendolo, e circun-dandolo una grande moltitudine di famigli dopo lui , incominciò a gridare : Comanda , priegoti , servo di Dio, ch' io peregrino accettato sia nella casa tua a eseosa alcuna del dolcissimo sposo ser notrito delli minuzzoli, che cag-

(1) Let, saccum in cubiculi sui pavimento stravit.

ALESSIO. DI S. caggiono della tua mensa, acciocchè si degni il Signore aver misericordia del tuo figliuolo peregrino . La qual cosa udendo suo padre, per amor del suo figliuolo comandò, che fusse accettato, e gli dette nella casa sua il proprio loco, ordioando il cibo cotidiano, ed eleggendogli il proprio ministro; ed egli perseverando nell' orazione, macerando il corpo suo io digiuni , e vigilie; per la qual cosa alcuoa volta i famigli di casa lo dileggiavano, gittandogli spesse volte la putrida acqua sopra il capo suo; ma egli a tutte le cose era paziente; in tal modo per diciassette anni dimorò non conosciuto nella casa del padre. Vedendo dunque per ispirito accostatsi al termine dell'aprita sua , chiesta la carta colla penna scrisse tut-to l' ordine della vita sua . Il giorno adunque della Domenica finiti gli offici solenni della Mes-sa fu udita una voce da Cielo nel santuacio diceote: Venite a me tutti voi , ch' affaticate , e aggravati siete, o io vi ristorero. La qual cosa udendo tutti. coo le facce in terra si sbigottirono. Ecco la seconda fiata risonò la voce dicendo : Chicdete l' uomo di Dio, acciocch' egli preghi per la città di Roma. Chiedendo dunque eslino . e non lo ritrovando ; un' altra finta fu detto : Ricercatelo in ca- dosi la barba, e tutto stracciansa di Eufrmiano. Richiesto Eufr- dosi, gittatosi sopra il corpo del miano, dicea, tulla sapere di suo figliuolo con molto lamento

Pontefice Innocenzo vennono a mente casa Eufemiano. Venne dunque il ministro di Alessio al suo messete dicendo: Guatda, messere, che non fusse questo pesegrino, imperocche egli è di santa vita, e gran pazienza . Cor-tendo dunque Eufemiano , lo trovò morto, e vide il volto suo risplendete a modo di Annelo . e volle pigliare la carta, la quale teneva in mano, ma non potè. Venuto dunque egli agl' Imperatori , e al Pontefice , ticontò questo; e egli intra quello dissono: Benchè peccatori siamo, noi però abbiamo il governo del regno, e in questo loco reggiamo l' univetsa cura del reggimento pastorale . Tu dunque da' a noi la carta, acciocche sappiamo le cose, che in essa scritte sono . E accostandosi il Pontefice, pigliò la carta della mano , e lui incontinente lasció quella , la quale il Pon-tence fece leggere in presentia di tutto il popolo, ed eziam in presentia del padre suo . Onde Eulemiano intendendo tal cosa, di molto sparento conturbato , e qual morto , e di forne risolutto cadde come morto in ter- lito ra : e alguanto a se ritornaro stracciate le sue vestimenta, s' incominció a dilacerare (1) li biondi capelli del capo suo, e pelan-

Arcadio, e Onorio\*in breve col \* enhita-

(s) corpitque canos capitis sui evellere, il Les.

questo. Allora gli mperatori gridava: Oime figliuol mio, per-

che m' hai in tal modo contristato , e per tanti anni m' hai dati dolori , e pianti? Oime misero , quanto sono misero fra autti li miseri! Io ti veggio oramai giacere in letto, e non parlare. Oime oramai qual consolazione aver potrò ? La qual cosa intendendo la madre sua , (1) a modo di leona fracassaute la va correndo con le stracciate vestimenta, e scapigliata algando su ali occhi al ciclo, e non potendosi per la molta gente accostarsi al santo corpo, grido ad al-ta voce, dicendo: (s) Prestatemi la via, fatemi loco , acciocch' 10 "rittene- l' anima mia, quello, che

veggià il tigliuolo mio , acciocch to veggia la consolazione delha succiato le mammelle mie . E pervenuta ch' ella fu al corpo, distesa sopra quello gridava: Omè, figliuol mio, lume degli occhi miei , perchè ci hai fatto così , e seti portato con tanta crudeltà inverso di noi ? Tu vedevi il padre tuo, e me misera afflitti , e dolenti , e lagrimanti , e non ti dimostravi a noi . Te ingiuriavano li servi tuoi , e tu li sopportavi. E ora si almava alguaneo, ora si distendewa sopra quel corpo santo, abbracciando quello, ora toccan-do le mani, e l'angelica fac-cia ora baciando gridava: O

440

gliuolo mio, e ingiuri andolo li suoi scrvi , e percotendolo gli davano le guanciate! Oimè chi darà agli occhi miei fonte di lacrime , ch' io pranga il dì , e la notte il dolore dell' anima mia ? Eziam la sua sposa vestita di (2) adriatiche vestimenta, corse piangendo, e dicendo: Oimè, ch' io oggi sono desolata e apparsa sono ve-dova? Ormai non ho in cui risguardi , ne in cui alzi gli occar . Ora e rotto lo specchio mio , e perita la mia speranza ; oramai incominciato e fi dolore , che non avera mai fine. La qual cosa intendensio il popolo , non sa intendensio il popolo , non potendo \*astringere le lacrime , piangeva . Aliora il Pontefice con gl' Imperatori posarono quel santo corpo sopra i' or-nato feretro , conducendolo nel mezzo della città , e al popolo fu fatto a sapere essere ritrovato quell' uomo di Dio, il quale tutta la città chiedeva; onde tutto il popolo venia incontro al corpo santo. E se alcuno infermo toccava quello santo corpo, subito riceveva la sanita, s' illuminavano i ciechi, si liberavano gl'indemoniati, e tutti gi' infermi toccati, da qualun-que infermità detenti, toccato il suo corpo si liberavano. Vedenvoi tutti, che siete quì presenti do gl' Imperatori tante mirabimeco, piangete, che essendo egli li cose, incominciarono insieme mio figlinolo per diciassette an- col Pontefice a portare il corpo, accine-

ni l' ho avuto in casa mia , e non l'ho conosciuto essere il fi-

(1) il Lat. quasi lezna rumpens rete. (3) induta veste adriatica si Lat.

maggiore impeto scorrea per toc-

DI S. ALESSIS. acciocche da quello ancor essi care il santo corpo. E finalmen-fussono santificati. Mentre che te a grande fattea lo condusso-si portava il glorioso, e santo no al Tempio di Santo Bonafacio corpo, tanta era la moltitudine Martire, ivi stando per sette di del popolo, che per niuno mo-continovi in singulare laude di do potevano andare innanzi. Al- Dio. E fecero faboricare uno molora gl' Imperadori comandaro- numento iavorato d'oro, e di nora gi imperatori comanazione monestro archive a con-no essere sparta per le piazze una gennine, e prietto pretiose, nel grande copia d'oro, e d'argen-to, acciocche per amore d'atale locarono il glorioso Sinto, del anche pecunia occupati il popoli la-quale cui somma divosione al-to, acciocche per amore d'atale locarono il glorioso Sinto, del anche pecunia occupati il popoli lasciamono esser menato alla Chiesa tanto suavissimo odore , che a il santo corpo. Mi il popolo tutti pareva esser peno di odo-desideroso di toccare il santo ri arroottici. Mori egli adi 16, corpo, posto daccanto l'amore di Ligilo circa gli anni del della pecunia, molto più con Signore CCCXCVIII.





# V I T A

S. DOMITILLA VERG. E MART,

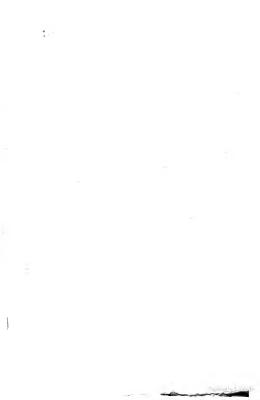

## I Т Α

## D O MITIL



laude verginitade, e della castitade, togliamo per esemplo la gloriosa Ver-

Istoria sua , nella quale per bre-vità furono l'asciate molte cose, che di lei si truovano scritte, cne di lei si truovano scritte, udireno la Vergine parlare cose divote, e di grande onestade, acciocche per la vita, e per la dottrina sua verginale sia dalle divote persone abbracciata, e ricevuta ferventemente la virginitade, e la santa castita-de, e chi è Tempio di Cristo servi la moudiaia dell' anima, e del corpo più che altamente . Questa è quella nobile Vergine Domitilla, le cui virtudi, e conversazioni piacquono tanto a Santo Girolamo, che egli andoe a visitare l'isola Ponziana, dore ella fu confinata, e fece la, ebbe una sua sorella, penienaia, e cou lui era Santa ch' ebbe nome Plautilla, madre Paola vedova, che andava in di questa Vergine; ebbe anco-

OLENDO dire Ierusalem colla sua figliuola Eqalcuna cosa a stochia, e con molte altre vergidella ni Romane; onde nella Leggnde, e da, che egli scrisse della predetastitata Paula, disse così di Santa
liamo Domitilla: Navicando cou Santa Paula gingnemmo all' isola

ca rausa gugnemmo all' isola Pongiana, la quale mobilitós la stannia della Flavia Domitilla nobilissima Vergine nel tempo di Domiziano Imperadore; e veduto, che avemmo le sue celle con grande devozione, commettemmo le vele al vento, e an-dammo in Ierusalem. Di tanta grazia fu questa nobilissima Vergine, che uon solamente scrisgine, che uon solamente scris-sono di lei i grandi maestri Cri-stiani, Greci, e Latini, ma esiandio scrissono di lei filosofi Pagani, e genti istrane della mottra Fede; secondoche scris-ed il ei il santissimo Greco Ea-gebio Vescovo di Cesaria nella Storia Ecclesiastica, Domiziano Imperadore, per cui questa Ver-gine santa ebbe nome Domitilra un suo fratello , il quale ebbe nome Tito , il quale fu Imperadore innanzi a lui, il ca-sato de quali si chiama i Flavi , che in gramatica viene a dire biondos, e poi è chiamata questa Vergine Flavia Domitilla. Fu questa schiatta di nobilissimo sangue, e bellissimi se-condo t corpi. E che maggiore fatto è, che eraco cortesi sopra l'umana condiaione; onde recitano gli scrittori , e savi Lati-ni , che parlano de fatti loro , che Tito zio di questa Vergine fu di tanta cortesia, e sì magnanimo, che il dì, che non avesse donato alcuna cosa, gli pareva avere perduto; onde per le sue nobili virtudi meritò col suo padre Vespesiano Imperadore di fare la vendetta di Cristo. Uccisono, e presono tutti gli Giudei, e disteciono lerusalem, dove Cristo fu crocefisso. Della qual vendetta predisse Cristo nel Vangelio in più luoghi. E que-sto hasti ad avere detto di Tito Imperadore a laude, e gloria della Vergine, Essendo maritara la pobile Plautilla sorella di Tito . e di Domiziano Imperadori , poco tempo stette col marito, e io quel tempo, che stette con lui, ingravidoe della vergine Domitilla ; sieche dopo la morte del padre , Domitilla rimase piccola fanciulla, e Plautilla sua madre rimanendo apcora moiso giovane, non si volle rimaritare mai per amore del suo marito. Rimanendo nella viduità stava in camera sempre piangendo di ouovo la morte del suo caro

marito, e pensando ella il dì, e la notte quanto era misera questa vita, e come questo moodo non tiene fede estandio a suoi amatori, e dà loro tedio il vivere in questo modo, perchè non ci vedeva cosa, che avesse stabilità ; ed essendo ancora Pagana, non avea speranas, ne consolazione dell' altra vita, e in questo mondo non aveva altra coosolazione, che questa fanciulla, la quale nutricava lo molti belli costumi, e virtu; e comperolle due fanciulti euou chi, cioè castrati, colli quali el-la s'allevasse, e crescesse, e fossono suoi dooxelli, de' quali l' uoo aveva nome Noreo, e l' altro Archileo, secondo l' usanza delle nobili donne di Roma. E crescendo un paso la vergior, la madre la puose alla scuola, e coo lei andava Nereo, e Archileo ; ed era tanta la bellezza di questa vergioe , che molti ne faceva maravigliare , cioè lo splendore, che usciva del volto suo, e la chiareasa dello angelico aspetto, e onesto, sicche già si poteva comprendere nel corpo la virtuosa gioria, che essere dovea nell' anima sua . Meditacdo con grande amaritu-dine la venerabile Plautilla di questa vita mortale, vennele un ci agli orecchi, come Santo Piero, e Santo Paulo resuscita-vano i morti, allumioavano i ciechi, mondavano i labbrosi, e come vivevauo in grande povertade, dispregiando oro, e argento , e tutte le riccheaze mondane per amore della beata vita,

DI S. DOMITILLA.

vita , la quale riceve l' anima Santo Paulo per raccomandarse-Cristiana dopo la morte del corpo . Per la qual cosa addivenne . che secretamente ella parlò a Santo Piero, e gittandosi Plau-tilla alli suoi piedi, piangendo gli disse: Priegoti, dimostratore dello eterno lume, che come tu apri tu apri , e illumini gli occhi de' ciechi , così tu apra , e illumini gli occhi dell' anima mia, acciocch' io vegga la via diritta, e santa . Allora l' Apogelizzare il Verho Divino , e mostrare il Figliuolo di Dio , e I perche discese , e venne agli uomini . E poiche l'ebbe infor-msta della Fede Cristiana , hattezzò lei, e la sua figliuola Domitilla, e gli suoi donzelli Ne-reo, e Archileo, e poiche fu-rono battezzati, si ritornarono a casa. In questo anno medesimo Santo Piero, e Santo Paulo furono sostenuti da Nerone Imperadore; e la venerabile Plauti la non cessava dall' opere della pietade, faccendo limosine visitando occultamente gli Cristiani incarcerati, e molto si di-lettava d' udire le prediche di Santo Paulo, e con grande devolume messo lo visitava . E condennato che Nerone ebbe San Piero, e San Paulo della sentenzia capitale, fue menato Santo Paulo incontanente alla giustizia; la qual cosa sentendo la beata Plautilla , percossa di grande dolore, non restava di piangere, e subito si mosse, e per una certa via andóe alla porta , d' onde doveva passare

gli . E giunto che fue alla por-ta San Paulo , e vedendola piangere le disse : Non piangere, firliuola della eterna salute e di Cristo, Plautilla, imperocchè io muoio , ma passo da questa mortale carne alla beata vita . Iddio ti salvi , figliuola di salute eterna, prestami il velo, che tu hai in capo, e sta' da parte, acciocche la turba non ti faccia noia . Aspettanui quì infino a tanto, che io torni a te, e meriterotti del beneficio tuo , le-gherommi con esso gli occhi in vece del sudario, e io andando a Dio per lo nome di Cristo , lascerollo alla tua carità per pegno del mio amore, Ed ella udendo queste parole, immantanente si levò di capo un prezioso velo sanguigno, e diegliele. siccome chiesto aveva; il quale giunto, che fu al luogo della passione, legossi gli occhi col velo della Plautilla, e stendendo il collo, fugli tagliato il capo, e volendo alquanti torre il velo, subito spari, E tornando due de' Cavalieri di Nerone, trovarono la beata Plautilla , che laudava, e benediceva il Signore , alla quale dissono motteg-giando: Perchè non ti cuosri il capo del velo, che tu desti allo Apostolo? E Pisutilla accesa di calore di fede, rispuose: O vanl , e miseri giovani , perchè non sapete voi credere a quelle cose, che avete vedute cogli occhi vostri, e toccate con mano? Veramente io bo quello velo il quale io gli prestai , bagnato

gnato del suo prezioso sangue, imperocche venendo dal cielo coo graode multitudine d' Angioli beati vestiti di bizoco , m' arrecarono il mio velo; e rendendomi ei grazie del mio servigio, mi disse : Plautilla, hai servito a me io terra, e io servirò te in Cielo divotamente , imperocchè presto debbi venire al Regno celestiale; presto tornerò per te , e mostrerotti la gloria perpetuale del Re semoiteroo . E cavando fuori Plautilla il velo hagnato di sangue, il mostrò loro; e i cavalieri percossi di grande paura tornarono a Nerone, narrandoli ciò, che avevano veduto. Or poco tempo stette, che la beata Plautilla infermò a morte, e passóe di questa vita, e lascióe, procura-tore della sua figliuola Domitila un suo pareote, che aveva nome Auspizio, il quale Auspl-zio udendo la tede di Cristo da Santo Nereo, e Achilleo, credette, e hatteaaossi. E venendo il tempo, che la Vergine era da maritarsi , era chiesta allo Imperadore Domiziaco da molti baroni per la sua sapienzia, e bellezaa, ed ei alla fine lo sposóe a uno grande, e nobile barone fi-gliuolo del Consolo di Roma, E la Vergine Domitilla in questo tempo, che stava giurata, e sposata nella propria casa sua , facevasi vestimenti di mirabile gloria. Chi potrebbe contare le pietre preziose , e le splendide perle, e la maravigliosa corona, ch' ella portava , e la porpora nell' anima , potresti acquistaro tessuta d'oro , per li quali or- per isposo il Figliuolo di Dio ,

namenti congiunti con sua bellezza risplendeva veramente come chiarissima stella? Non magnifico la sua bellezza, e le sue leggiadrie, perchè elle sieno gran fatto dinanzi a Dio, coociossiacosache scritto sia: Fallace è la grasia umana, e vana è la belleaza; ma perche grao fatto fue di lei a riputare poi ogni cosa, e ogni sua gloria come vilissimo fango. E ornandosi un die la vergine Domitilla più curiosamente, ch' ella noo so-leva, misesi un vestimento a porpora tessuto d'oro tutto pieno di pietre preziose , sicchè già non pareva delle cose di questo mondo, sì per lo splendore de' vestimenti , e sì per la gloria vergionie della sua grande bellezaz. La qual cosa uden-do Nereo, e Achilleo suoi donzelli , e perfetti Cristiani , e Santi, amando l'anima sua con grande zelo , e increscendo lo-ro, che tanta purità , e bellezza virginale fosse sottomessa alla miseria di un uomo Pagano, zittaronsi in orazione "con lagrime pregando Iddio, che aprisse loro la bocca a guadagnare l'anima di così nobile creatura. E quando ebbono orato, aodarono in camera a lei, e nel pome di Dio comiociaroco dicendo : O Madonna nostra , con quanto studio ti sci ornata nel corpo, acciocche piacci ad Aureliano tuo sposo, uomo mortale, figliuolo del consolo. Ma se con tanto studio t' adornassi

DI & DOMITILLA.

Re immortale, il quale ti sarel be eteroa, e non porrebbe mai fine , ne termine , ne a te , ne a' tuo i ornamenti, ne alla tua bellegas, e allegreaza. Rispuose la Vergine Domitilla, e disse : Quale può essere maggiore bene, e maggiore allegrezza , che avere sposo , e avere figliuoli di , acciocche la nobilissima schiatta si possa mantenere , e accrescere, e la nostra memo non si spenga, e la dignità del casato ? Dall' altra parte, qual cosa è più aspra, che dispregia-re il mondo, e i diletti sooi, e noo usare la suavità della sua vita, e quasi come nata con fosse in questo mondo, non avere tutte queste cose , che dilettano il corpo? A queste parole rispuosero Nereo, e Achilleo, e dissono. Tu vedi i diletti pure di un' ora, e i pericoli, che seguitano poi tutto l' anno non vedi. In prima te ne seguiterae questo , che perdendo il nome della virginità , la quale mai noo sosteoesti , che la nobilità della tua verginità fosse segregata ne tocca, ne veduta, eziandio dal tuo padre, oè madre, ti cooverrae sostenere poi . che un uomo pagano, e istrano sia signore del tuo corpo, il quale a ogni suo comandamento sì maculerae la tua purità , e ngo potrai favellare con niuno senza pericolo di briga con lui; non potrai mare colli tuoi conoscenti , ne parenti , ne balie , ne donzelle, colle quan me consciuta; e tu, che se' affabile, e Tom. IV.

gioconda con ogni persona, ch ti vuole favellare, diventerat poi timida, e servile, e ciò, che farai semplicemente , saráe avuto a sospetto. Rispuose Vergine: Ben mi ricordo, che mia madre ne fu tribolata molto tempo, imperocche mio padre ne fu molto geloso, e da questa ingipria ne fu affaticata niù tempo, ma io noo bo così fatto sposo, Rispuose Achilleo: Tutti gli sposi innanzi, che menino le loro spose, si mostrano essere umili, e mansueti, e piacevo-li; ma poiche l' hanno mena-ta manifestano quelli difetti, che celavano; e se sono lussuriosi, amano le fanti, per la qual cosa hanno poi per nulla le madonne loro : e se le madonne dicessono loro nulla, o facesser loro alcuna ingiuria, li sposi con superbia, e ira veodicano le loro fanti .e difendonle; g questo non fanno solamente con parole, ma spesse volte battono le spose molto indegnamente . E quella donna misera, la quale imprima dalia piatosa madre non potè soste» oere appena una parola, è poi battuta dal marito colle pugna, e calci, come se fosse una vilissima serva. Ma pognamochè non sia lussurioso, ne geloso ( che non ne se' però certa ) ma sia pure umile, e amorevole; vediamo ora quanti pericoli, e disagi te ne seguitano. In prima il peso grave della creatura conceputa nel ventre, e il di, e la notte, vuogli tu, o no, tel conviene portare, per lo quale peso la donna inferma , ed enfiani 174
do impallidise , e appena può
andare co suoi piedi. Tutti i
cibi utili le vengono in fastidio,
e dilectasi in cibi tutti noceroli.
Spesse volte è intervenuto, che
"ferst per il mali, corrocti "omori del
tunori ventre, i fanciulli sono nati, e

sogliono nascere soppi , deboli o scrignuti , e spesse volte ance si cava la creatura del ventre a pezzo, a pezzo, e innanzi che esca la creatura del ventre, spesse volte uccide la madre, e alcuna volta sorliono nascere indemoniati. Rispose Nereo diste : O quanto è beata la santa virginità, la quale è strana da tutte queste necessità, ed è amabile a Dio, e cara a tot-ti gli Angioli! la quale chi l'hae è simile a Dio , ma chi non ha la similitudine di Dio, perciò non l' ha , perchè egli ha perduto la verginita, e ha trovato la corruzione; il peccato della quale in penitenzia si può distare, ma la virginità riavere non si può al posturto. si sottomettere all altrui corruaione, e l' corpo angelico fare servo di corruzione? Di quanta nors considerazione è coiul . o

vaso e laude degli uconini, c degli siccolo Angeli può apettare il premio di terrà della varginità, e corona perpetata contra la contra della varginità, e corona perpetata contra tuala; con pianos di penitenzia andate cercando come possa venire alla cardonanaa ner la calla cardonanaa ner la

sux corrusione? Ogni annich quando si perde per altumo pecceto, si può rirornare allo stato di prima per la pesitenzia; ma sola la virginità al nou auto ritornare sono si può. Come la Reina è poste innanzia ruttro l'altre donne, con la virginità avanza tuttre l'altre vitri; è ettene il secondo luogo dopo il martirio, ed amotta da rutte le loro della martirio, per amotta della martirio, per am

martirio, ed è amata da tutte le virtù. La fede la guarda , la speranza l' abbraccia, la carità ia bacia, e tutti i Santi l' hanno in reverenzia. La virginità ahita tra le fronde di Paradiso, e infra gli eterui , e incorrotti-bili fiori , e infra la moltitudine degli Angioli , Questa abiti ne' prati de' nobilissimi fiori , il quale danno santissimo odore . ove l' odorato sente vita eterna, dove esso acre hae questa virtà odorifera , che colui , che col naso a se la tira, mai non potrà stare tristo, ne mai più lo potráe signoreggiare infermità , non dolore non tristizia ma sempre sara giocondo, e signo-re deile ricchezze sue. Queste cose , disse (t) Achilleo , le quali dice il mio fratello, piccole sono, e quasi d' uno grandissimo fiume n' attignesse un piccolo orciolino; così di quella vita; che dee venire l'allegrezza; e zicchezze nullo sermone manifestare può, e niuno pensiero immaginare , e niuna manifestazione comprendere . Non voglio

(1) Archileo legge quasi sempre uon solo il Lat. di questa vita, ma la volgare, che vua atterno stampata, ed autora il Ms B. e siò sta detto per tutte le volte abe si trova qui sua diversità.

DI S. DOMITILLA. anche lasciare questo, cioè, che di, che tu riceverai dopo que-la virginità in questo mondo sta vita cogli Angioli, quando non perde la sua nobilitade, sarai in Cielo! Quanto se'chianon perde la sua nobilitade. Ella noo teme l'audacia dell' uomo, e oon è suggetta all'uo-mo corruttore, il quale macula la monda virginità , e falla serva della puzzolente lussuria. Dopo queste cose lo Sposo la tiene riochiusa, e oon la lascia favellare con ogni persona, oè a parenti, oè a amici. Mento, se questo noo si fece mai, o se io son ho detto molto meno, che non suole operare la superbia dell'uomo; e questo sa l'Angiolo di Dio, padrone, e guardiano della virgioità ; imperocche la Vergine, che acconsentie, e lasciossi toglicre la sua virgioità, colla quale insino da piccola s era allevata, e così gittando la gloriosa virginità del corpo suo, introdusse, e mise nel corpo la corruzione sua inimica. E perche noi dicemmo, che l' Angelo è padrone, e guardiano della virginità, e come egli si sdegna quando si perde, colla quale si diletta, introduciamio a favellare ponendo la voce sua, o facciamio rispondere alla Vergine, la quale vuole gettare da se la santa virginitade. Dimmi, o donna, in che t' ha offesa la saota virgioità , che tu la cacci da te, e in luogo di lei hai messo la corruzione sua inimi-ca? Quando uscisti dal ventre della madre, teco nacque. O beata, e santa virginità, la quale posta in terra, fra i peccatori usi con letizia; quali, e quante mranno le ricchesse, e i gau-

275 rissima agli Angioli, quaoto se' ornata più che le preziose gem-me! Onde, o Domitilla, se tu oon lascerai partire da te la gloria virginale, ognora arai con teco uno giovane bellissimo, cioè Cristo Figliuolo di Dio Re onoipotente, splendido, e rilucente, incorocato di corona d'infinita b:llezza, e più luminoso, e chiaro, e posseote, che la fulgurante saetta, conciosriacosachè il Sole sia suo servo . Quanta dee essere la bellessa del Signore , essendo tanta la bellezza del servo? questo sempre sarà teco, colla tua virgi-nità, teco infra tutti i Santi con letizia spirituale, e eterna, teco fra gli Angioli, teco sempre staráe. Eleggi ora qual tu vuoi , o costui, il quale è eterno colle eterne ricchenne, ovvero Aure-liano uomo mortale colle false, e non vere ricchezze, e corruttibili . Queste cose , e somiglianti a queste seguitando Nerco, e Achilleo, Domitilla vergine prudentissima, accesa già nel cuore dello amore di Dio, rispuose : A Dio fosse piaciuto, che già più tempo passato questa dottrina di Dio alli miei orecchi fosse venota ; imperocchè giammai non arei preso sposo , e senza tribulazione questa gloria, e di-gnità virginale prenderei; e coa) quando fui battezzata dispregiai gi' Idoli ; così se queste cose avessi udite, arei dispre-giato questo carnale sposamento; ma dappoiche Iddio vi ha aperta la bocca a guadagnare l'anima mia, credo, che vi daráe il consiglio suo, acciocchè io possa per voi adempire quello, che per l'assore di Dio desidero di fare. Udendo i santi donzelli il consentimento della vergine, andarono al Santis-simo Papa Clemente, il quale era parente della vergine, e di schiatta reale, e dissono così: Avvegnache la tua gloria sia posta nel Signore Gesti Cristo. e non ti glori dell' umana dignità, ma della divina; nondimeno noi sappiamo, che Domiziano fu fratelio cugino di tuo padre, e la sirocchia sua (s) Piautilla ci comperóe piccoli fanciulli, e quando ella udì da San Piero la parola di Dio credette in Cristo, e noi insieme con lei, e colla sua figliuola Domitilla ricevemmo il santo battesimo. In quel medesimo anno S. Piero se n' andò a Cristo, e Plautilla anche passò di questa vita. Ora Domitilla sua figliuola avendo per ispoen il nobile Aureliano, hae udito da noi la predica, e il sermone, che noi udimmo dalla bocca di San udimmo dalla bocca di San Piero, che la Vergine, la qua-le per amore di Dio persevera in virginita, merita d' avere per isposo Cristo, e godere del-le eterne ricchezze, e gloria sempiterna, e avendo ella udito da noi queste cose, e simi- zio è fatto Cristiano, e

glianti a queste , compunta desidera di ricevere il santo velo della religione dalle tue mani . Ai quali il Santissimo Papa rispuose, e disse : E' mi pare vedere, che tempo è venuto, nel quale io, e voi, ed ella per questa cagione riceveremo la corona del martirio; ma comandamento è del nostro Signore Gesù Cristo, che noi non temiamo coloro, che uccidono il corpo, e perció dispregiamo l' uomo mortale, e ingegnamo con tutte le forze obbedire al Principe di vita eterna, E subito si mosse, e andò con ro al palagio della Vergine Domitilla, e quivi la velóe del santo velo della religione, e benedissela, e poi tornò a casa tutto allegro, e pieno di letiaia spirituale , vedendo con quanto fervore, e divozione ri-cevette il santo velo , e che per la virginità era disposta s morire, e sostenere ogni pena . Non passarono molti dì , che ad Aureliano suo sposo fu chi disse : Tu hai tanto indugia-to a menare la Domitilla, che tu l'hai perduta; e però sappi, che ella è Cristiana, e po-chi di sono passati, che secon-do l'usanza de' Cristiani ella è velata, e sposata, secondoche ella dice, a Cristo suo sposo Re de Cristiani, e non le potrai ogginai più favellare. Il suo balio, e procuratore (a) Ausoianche

(2) Plantilla sempre il T. A. (2) Auspicio sempre il medesimo T. A.

S. BOMITILLA. ali suoi donzelli, per lo consi- le molte vigilie, glio de' quali lo credo, che si vestiva di panti vi sia velata. Udito che ebbe simi, la quale men Aureliano queste cose, fa percosso di (1) corale dolore, e fu-rore, e subito se n'andée a casa della sposa sua per favellare a lei come soleva fare, al quale ella foce rispondere per li suoi donzelli con: Sappi, che non ci è cagione alcuna, per la qua-le mi debbi favellare, ne io a imperocche io sono sposa di Cristo, e te vedere ogginai non m'è lecito . Udita che ebbe questa risposta Aureliano. pieno di furia, quanti mali, e quanta ingiu la egli le facesse . nulla lingua lo potrebbe contare; di che se n' andò allo 'mperadore, e dissegli, come la cosa stava , accusando Santo Clemente , e molti Gristiani . La qual cosa udendo lo imperadore pieno di furore rispuo-se , e disse : Per la salute nostri Iddii , che io disfarón questa pessima genera-zione, e setta de Gristiani. E poi quando gli piacque mando la Vergine Domitilla , e venendo a lui, lo 'mperadore veggendola velata,pianse nel cuore suo costretto da forte doloce . Soleva andere a lui la rereine incoronata di gloriosa corona, vestita di porpora tutta tessuta ad oro, piena di perie, e pietre preziose, lieta, e gioconda, e accompagnata da naoite nobili donzelle, e ora la vedeva col volto pallido per

nuta agli orecchi mici di te, e animo mio ha tutto contristato? Niuna persona si rallegróe tanto, quando nascesii, quanto io, e in segno di ciò, quando mi fu annunziata la tua natività, comandai, che ti ponessono il nome mio, e or tu così scioccamente hai creduto al malvagio consiglio de' Cristiani , absperava di rallegrare tutta Roma di te, e le tue nozze con grande gloria celebrare; Or non è più egli convenevole, che tu obbedisca a me, e seguiti i miei comandamenti, che ubbidire a quel vecchio mago, che ti pose cotesto velo in ca-po, il quale ti conforta, che pigli le cose amare per le dolci, e faccendoti abbandonare i diletti delle amantimime ricchezze, ti consiglia, che vadi per asprissima via, per la quale il Figliuolo di Maria comandóe, che s' andasse? e non hai temuta la indignazione delli onnipotenti Iddii, che mi maraviglio, cidessono, ovvero ti facessono rante inghiottire alis terra , i quali ci hanno fatto tanti beni , e hannoci addornati di tante riccherze, e di tanta gioria, e han-

noci fatti vincitori di gente in-

MERGE.

mera puosesi a sedere, e con

tristizia le disse : Figlinola mia. che farna è questa, che è ve-

e digium, vestiva di panni vili, e onestissimi , la quale menandò in ca-

Tom. IV. (1) il Erd. B. cordiale . numerabile : ma tu dispresiandorli ti sei accostata al crocesisso, ingannata con vane favole, dicendo, che debba essere non so che altro secolo, che questo, e la resurrezione delli morti, e moite altre cose, che dicoco per ingannare i semplici. Se io avessi conoscioto, che la setta de' Cristiani losse stata migliore, che la nostra, come non credi tu, che io l' avessi presa con ogoi stodio, e sollecitudine, dispregiando tutte l' altre per eagione della mia salute? E se tu dicessi, che per ignoranza io faccia questo, non è vero, imperocche io ho già passate molte notti sanaa sonno , e mai non restai, infinoattantoche io fui dichiarato d' ogni quistione, e ragunai molti savi, e maestri er volere sapere la verità della nostra setta. Ho ancora voluto parlare coo alquanti Cristiani, e oon mi sanno rendere ragione, che vera mi paia, per la qual cosa ho trovato, che la nostra è via di verità , testificata da grandi filosafi , e savi poeti, onde non è altra via sotto il cielo più vera, che questa, per la quale noi andia-mo servendo a grandi Iddii, tenendo la gioconda vita, e dolcissima, piena di diletti , e di letizia, la quale il Principe de' Cristiani colla sua setta senna vergogna la vanno abbandonando. Tu adunque, figliuola mia, acconsenti a me , il quale, come t' ho mostrato , ne per volonrà, nè per ignoran-

via, e però gli adoratori, e divoti della nostra setta io onoro, e a coloro, che la dispregiano molti tormenti diamo. E dicendo lo 'mperadore queste cose, la Vergine Domitilla pie-na di Spirito Santo rispuose con grande constanaia dicendo : Quello, che hoe fatto, o potentis-simo Principe, non lo neghe-rò mai ; io ho fuggito le tenebre, ho trovato il lume, ho lasciato l'errore, ho acconsentito alla verita , ho re-nunaiato a Demonj , e a Cristo mi sono tutta data, per la qual cosa non ti affaticare troppo, e noo m' impedire, ma credi nello Iddio mio, il quale fece il cielo, e la terra . Quelle statue, che tu adori, so-no idoli, ed operazione delle mani degli uomini, le quali non hanno fiato, e sono sordi, e niuna altra cosa possono fare a' loro adoratori , se non che dare pene eternali , e la via, la quale tu di', che è dolce, e gioconda, non è piena di diletti , come tu pensi , ma è molto abominevole secondo la verità, ed è da avere in odio'. Temporalmente lusinga la gola , ma poi da tribolazioni più amare, che 'l fiele, e quaote ne nascano da lei non si potrebbero contare . L' amo del Diavolo è la vita presente coperta d' ogni abominevole diletto, e poi coloro, che da lei sono ingannati, sono tirati alle pene; ma i beni, i quali ci sono promessi dal nostro Signona sono uscito fuori della buona se , li quali tu chiami sperao-..

#2 di vita noo certa , sono veri, e senza numero, e non banno mal fine, e mai non si corromperanno . Non è sermone , che possa dire la grande allegrezza di quella gloria, e'l di-letto di quella allegrezza. Come tu vedi , tutti moriamo , e noo è uomo , che viva , che non gli convenga morire, e dobbiamo tutti risuscitare secondo la certissima fede nostra, quando verrà il Figlinolo di Dio nella maiesta ineffabile , e virtu terribile, il quale è solo Re de Re, e Signore de Signori, al quale ogni creatura s' inginocchia in cielo, e iu terra. E udito che ebbe queste cose lo Imperadore, fu commosso da furore smisurato, e parlando coo grande amaritudine disse : Noo so qual cagione mi tiene che io colle mie mani non ti uccida; ma dappoiche gl' Iddil passano con pazienza la ingiuria , loro haono forse speranza , che ritorni a loro ; e però ingenerommi di sostenere

la tua pazzía, per la quale credi,

che la polvere diventi comini

un' altra volta, e sia un' altra

vita, che questa. Ma pogna-

mo pure che fosse quello, che tu di' , la quale mai niuno de' nostri savi lassò scritto in suoi

libri mai , victare i matri-monj è vietare il nascimento

degli uomini; essa uatura dimostra, che tu sia mentita, e noo si dee dare fede al tuo Gerà Cristo, che secondochè

5 3

poli idioci , e remplici , i quali oon sanno rendere ragione di quelle cose , che affermano , e molto è da maravigliarsi, come tu , la quale hai studiato i oo-stri poeti , e letto i libri e' ogni sapienza, come tu credi piuttosto a i pescatori, che a' nostri dottori, i quali ci confortano, e ammaestrano, che l' uomo pigli moglie, e la donna pigli marito , e accrescano il bene della natura generaodo figliuoli . E però voglio , che lasci i tuoi inganni , e pigli lo sposo, che io ti diedi, e usi il matrimonio, come fanno l'altre donne Romane . Al quale Domitilla tutta piena di fede viva rispuose: Mirabile, e profondo misterio contengono ora le tue proferte parole , se colla vera ragione consideri, che maravigliosa, e molro da consi-derare è quella, che quello ha potuto fare il pescatore, che noo può fare lo imperadore, quello ha fatto il semplice idiota , che non può fare il savio poeta , più ha potuto l' umiltà colle semplici parole, che non può la imperiale superbia colle parole e co' fatti , più si crede a' poveri di Cristo , promettendo in questa vita pur male , che a' ricchi principi , prometteodo la gloria di questo mondo, e pin può nel cuore degli uomini il Crocefisso ado-perare, che Marte, o Mercurio , quantunque tu gli abbia coperti d' oro , e di pietre preho udito, fu uomo idiota, e ziose; e però assai agevolmen-semplice, e così elesse i Disce- te si può comprendere, che

questa

questa è virtù di Dio , non di uomo , e che della nostra reli-gione Iddio è capo , e accrescitore ; imperocche quantunque i tuoi antecessori l' hanno voluta spegnere , più l' hanno ac-cresciuta ; e questo è , che i Cristiani risuscitano i morti , illuminano li ciechi solo col segno della croce santa , guariscono gli attratti , e sanano gli ammalati colla sola perola, imcrocchè il capo nostro, il quale è lédio, e uomo, in una persona, e due sustanzie, diede loro cotale potestade . Questo non può fare la prudenaza de' tuoi alorafi, ne il nome, ne la virtis de' tuoi Iddii , che sono sassi , e pietre ornate , gli adoratori de quali sono più de sai di loro . Dicesti , che i savi filo-safi , e pceti dannano la condizione della virginità, la quale i veri Cristiani sommamente abbracciano . A Dio piacesse . che tu allora credessi al mio lédio , che io ti posto mostrare, e provare, che i vostri savi , e poeti hanno con somma laude lodata la virginità, e castità, ed hanno lasciato ne loro libri la memoria delle caste vergini , e vedove , le quali per amore d'essa virtu predetta hanno piuttosto voluto mosire, che peccare . E come la virgi-nità sia somma virtù per la scrittura di Dio ottimamente lo posso mustrare come Cristiana, ma la tua incredulità non vuole i sermoni deila vita udire , e però a convincere la tua ignoranzia convienni stere poe-

ta , dove sono vera Cristiana , e convienaii eleggere quelli savj , i quali cormenta il fuoco eternale, e colle tue proprie armi combattere, dappoiche colle mie non vuoi , che mi di-fenda . Discorrerò in brevira le storie antiche Greche, e Barbare , e Latine , e mosterrot-ti , che la virginità bae sempre tenuto il guntalone . Dicono i tuoi poeti , che Calidonia vergine sempre abitò nelle selve , amò la spedita , e casta virginitade, e non lo entiato ventre f-naminile, e i parti fastidiosi. Grandi cose dice anche il nobile poeta della vergine Tracia . E volendo Turno lodare la vergine Camilla Reina de Volschi , la quale gli venne in a-into , non ebbe maggior cosa a lodare, che la virginità, e però disse : O vergine bellezza d' Italia . E della vergine Perpetua si scrive, che la sua morte , la quale volontariamente ricevette , foce cessare la pesti-lenzia del paese . Il sangue della vergine Effigenia, scrivo-no i poeti, che placo i venti terribili. Che ti dirò della Sibilla Eritea , e Cumana , e dell' altre otto , imperocche Vardieci , la nobiltade delle quali fue la virginità , e il premio della virginità loro, benche fossono pagane, fue profezia, e tanto più cara a D:o la virginità loro, ch' elleno predissono, e profesarono dello avvenimento , e della passione di Dio , e dissono : Bezto quello Iddio ,

she nendera nell' alto legno; e del di del giudicio predissono , e de' regni suoi . Leggesi , che Cassandra , e Cristina vargini furono profetesse d' Apollo , e di Giunone, li quali voi adora-te per Iddi . Le vergini della vostra Dea Diana furono sanza numero , delle quali una di loro macoiando la virginità , sì fu sotterrata viva viva . Ingiusta sarebbe stata la pena, se non aversono creduto, che fusse stato gran peccato macolare la verginità . Quanto il popelo abbia sempre onorato le vergizi, quinci si dimostra; imperocche quando i Gonsoli, e gl' Imperadori , li quali tornando a Roma in sul carro con grande triunfo, quando avevano sug-giogato nicuna gente, ogni grado di dignitade aveva in u-sanas d'andare loro incontro ; uscivano fuori della via tutti gli altri per dare luogo zile vergini , che venivano loro incontra - Claudia vergine Vemale vegnendo in iniamia di peccato , scrivono i poeti , che a purgarsi , e a scusare la sua virginità , ella legò colla sua cintura una grandissima nave , e menolla per lo renaio ti-randosela drieto, la quale moi-te migliaia d'uomini(1) crollare non la potevano . Non è maravigliosa cosa questa tra l' alere , conciossiscosache l' errore

DOMITILLA. afr egno; e de Pagani, del cuale liberara sono per la graria di Dio, tenga per loro Iddil Minerva, e Diana vergini; e infra' dodici segni- del cielo, per li quali pensano, che il mondo si varii. abbiano messo la vergine . I trenta tiranni d' Atena quando ebbono morto Sidone nel disinare, feciono venire dinanzi da loro le figliuole sue vergini , e facendole spogliare sopra la sala bagnata del sangue del padre niuttosto elessono di volere morire , che perdere la loro vir-ginitade . Scrive il vostro poea, che la figliuola di Moture Principe fu vergine, ma ispo-sata, e udito che chbe la morte del suo sposo , se stessa uccise per mantenere la sua virginità , e per non avere cagio-re di pigliare secondo marito . E li Spartiani , e Missenii un gran tampo furono amici-, intantocha per certe feste mandavano l'una all'altra cittade certe vergini , e Missenil vogliendo aforzare cinquanta vergini della Lacedemonia, di tanto numero niuna acconsentì al peccato , ma tutte volentieri per amore della virginità morirono; per la qual cosa, lunga, e grave battapia fu poi fra loro, e molto tempo Mamertino stette disfatta . (1) Aristoclito tiranno d'Orcomeni amóe la vergi-ne Stinfalida , la quale morte-

<sup>(1)</sup> if T. a legge crollate, e mnovere.
(2) toil if T. a if Cod. n e in questo luega molto più corrotte, se questo. S. Girol, centre Glovin, Aristochdes Orchomeni rgeannus adamavit virginem Styinphalidens &c.

che fu il padre , fuggi al Tem-pio della Iddia Diana , e abbracciando la statua sua , e non potendola da quella niuno ri-muovere , in quel luogo fu morta , e così scampò la sua virginitade; della cui morte tutta Arcadia si mosse, intantoche pubblicamente feciono guerra al tiranno, e vendicarono la ver-gine. Giusto è non tacer le vergini giocose (così le chiamavano ) le quali essendone mandate bene mille in llio , come era usanza ogni anno , mai di niuna s'udi una parola disonesta . Chi potrebbe con silenzio passare le sette vergini Mi-lesie , le quali , guastando i Fran-ceschi tutto il paese , acciocche non fossono sforzate, guardarono la verginità colla morte . lasciando esemplo a tutte le vergini , e alle menti oneste quel-lo , che dihano fare , e come debbano avere più cura della virginità, e della castità, che della vita Nicanore, vinto che

chois aicuna gone e, e tutt dis se: Avergatche in lunde della chiefatt, specio insamoth forter virigitatisel possion somenzequiment di travella con la compania della compania compania con compania con compania compan

mico Macedo avea violata, nascose, e celò un poco il dolore, e poi dormendo il suo (t) violatore l'uccise, e poi con allegrezza uccise se , non vo-gliendo vivere dopo la perduta virginitade, ne morire in-nanzi, che ella si vendicasse. Timeo scrive a Pitagora, come la ngliuola sua vergine era ca-po , e guida dell' altre , e come egli l' ha ammaestrata nella verginitade . Narrano i tuoi poeti , che Diodoro ebbe cin-que figliuole vergini tutte que ngisuose vergini tutte dialettiche , delle quali il mac-stro loro Filocarna ne scrive grande istoria , e narra la loro sanienza. Innanzi verrebbe meno il dì , che io potessi nar-rare la verginità , la quale fu rare la verginità , la quale fu tra' Pagani , e infedeli , e ciò , che ne scrivono tuoi savi filosafi lodando la virginitade . Udendo lo Imperadore tanta prudenzia della vergine Domitilla, ed essendo vinto, e confuso da lei , pieno d' angoscia , rispuo-se : Avvegnache in laude della virginitade si possa sostenere quello , che è detto pe' nostri savi poeti , non credo però quello , che voi predicate , cioè , che le vedove non si rimaritino la qual cosa i vostri dottori tutti non acconsentono, onde mi ricordo , che la madre tua di ciò ml diede molta fatica , imperocche volendola io rimaritare , perchè era molto giovane rimasa , non volle, ma

(t) corruttore # Ms. A.

DI S. DOMITILLA. che vincere , iogao- rito , uccise se stessa , accioc-credo , da questi Cri- chè da altri non sostenesse innata , credo , da questi Cristiani . E di questi , che hai narrato , nullo savio ha parla-to della viduitade , ma solo della virginitade tutti s'accordano. Rispuose la vergioe Domitilla : Mia intenzioce , e volontà fu di parlarti della verginità secondo le vostre scritture, acciocche io ti mostrassi, che io non solamente nella Cristiana religione ho preso nobile stato, e noo contro a niuna setta, ma che eziandio è lodato dai vostri poeti . Ma perche hai toccato mia madre, hiasimandola di quello, che fu virtà, di necessità mi ti convicoe mostrare pe' tuoi savi la grande virtù in ciò, ch' ella fece non vogliendo il secondo marito . Scrivoco i nostri savi, che Dido sirocchia di Pimaleone raunato che ebbe grande peso d'oro, e d'a-sicoto, oavicò in Africa, e quive fece la grande, e nobi-le città di Cartaggine. Ed essendo domandata per isposa dal Re (1) Biarba diedegli alcuno intendimento, ma chiese tanto indugio, ch' ella potesse edifi-care la Città, e dopo non mol-to tempo edificata che l' ebbe in memoria del marito, ch'era morto, fece fare un graode fuoco, e gittovisi dentro, e moche rimaritarsi . Scrive il vo- grande esemplo . Marzia di Ca-stro poeta , che la donna di tone figliuola minore mai non si Nicerato vedendo morto il ma- si volle rimaritare , secondochè

giuria il suo corpo . (a) Artimisia donna di Mausolo si dice , che fu di nobile castitade , ed essendo Reina di Caria, fu in questo da' suoi savi molto lodata , che così amo sempre il marito suo morto, come se fus-se vivo. Quelli d' India hanno più mogli, e infra loro si e-legge, che la più casta moglie, e la più amata arda nel fuoco col marito insleme ; on-de iofra loro le mogli contendono della morte del marito . e comhattono ; e quella . che è giudicata di più amore, e castitade dal marito, s'adorna coo tutti i suoi vestimenti, e ornamenti, e ponsi aliato al corpo morto , e abbracciandolo dispregia il circondante fuoco , ardendo tutti e due per laude della castità . Penso , che chi così muore oon cerca per lo secondo marito . Passerò ora alle antiche, e vittoriose donne Romane; e in prima pongo Lucreaia , la quale essendo sforanta da Tarquinio , non volendo più vivere , difese la macola del suo corpo occidendo se medesima . Colui , il quale fu il primo vincitore delle hatraglie del mare , prese per moglie una ver-gine , la quale fu di tanta onestà, che a tutto il secolo fu di grande esemplo. Marzia di Ca-

<sup>(1)</sup> così ambedue i Testi , in weer di Iarba . (a) in weer di Artemisis .

dice il tuo poeta, perchè amóe grandemente la castitade, e piangendo ella il marito morto, fue domandata quanto piangerebbe? Rispuose: Infino alla morte . Anna essendo con-fortata di prendere il secondo marito , dicendole la madre , come era bello della persona , e savio , e ricco , rispuose la prudentissima donna: Questo non laro io mai, imperciocebe s' io trovassi buono marito come fu quello di prima, lo noo voglio temere di perderlo, me avere simigliante dolore ; e se fusse reo, che necessità è dopo il buono essere congiunta al cattivo? Porzia minore essendo lodata in sua presenzia alcuna, la quale era molto casta, e bene costumata, e avea il secondo marito, rispuose così : La buona, e casta donna mai non si marita più , che una volta . Maraiz maggiore addomandata dalla madre, se era contenta, perchè era maritata, rispuose : Sì , ma non ch'io ne voglia mai più niuno , se questo muore . Queste cose dicono , o Imperadore, i savj tuoi, li quali scris-sono le virtudi delle castissime donce . Rispuose Domiziano Imperadore : Secondoche i libri de'nostri poeti dimostrano, parmi , che attendano a lodare solo la castitade , e la virginitade delle donne, noo facendo alcuoa menzione degli uomini; adun-que perchè i Cristiani ritrag-gono i giovani dal matrimonio? Ecco molti sono i padri, che mi si lameotano, che non pos-

dare moglie alti iore figliuoli . Questo niuno filosafo dice , onde molto mi pare misera la vostra setta , la quale non in amare, ma in menomare I onore del mondo si diletta, e vacando in cose disutili , pare che si diletti in cose vili , e da nulla : la qual cosa tanto mi pare dilungi da ogni veritade, quanto questa scienzia mai più non venne nel mondo. E chi giammai udì , ovvero lesse in libro di savio , che le ricchezze si gic-tino da se come spine pungenti, e pervegnendo all'ultima poverta, si debba sostenere fa-me, e freddo, e farvi micidia-li di voi medesimi, siccome in te posso comprendere, avendo la faccia pallida . Ma se delle pene, e morte sono vaghi i Cri-stiani, tosto ne gli credo szziare. Rispuose la prudentissima vergine: La vita Cristians è somma se: La vita Cristians è somma hicsofia sopra ogni scienza , e sapienza verace. Il vero Cristiano è tempio dello Spirito Santo, onde disse uno de'nostri Dottori: Chi corromperà il tempio di Dio, il quale è in voi, Iddio lo dispergerà , e perdeià , però i Cristiani hanno in abominazione ogni corruzione , non solamente del corpo, ma esiandio dell' anima per carnali pensieri . Il nostro Re fu vergine , e di vergine nacque ; e perciò ogni vero Cristiano s' ingegna d' andare per la via della esstitade , e della mondizia . Quinci è che i buoni , e perfetti Gristisni noo pigliano moglie, e coDI S. DOMITILLA.

loro, che l' hanno, nel calore non gii pareva possibile. Alla della fede a' astengono da loro, fine dilberò, ch' ella andasse acciocche apparecchino a Dio a' confini nell' Isola Ponziamonda magione nell' anime loro, e lo Spirito Santo abiti in loro , il quale tu Imperadore non pnoi conoscere per la car-nale mente, che hai. Non dan-nano pesò i Cristiani il matrimonio, conciostiscosachi: il nostro Maestro l' approvò vero una volta , quando andò alle nozze , e comando, che l'uomo non cacci la moglie, e se non se per caso, che la trovasse in peccato con altra persona. Non si può dare opera alla sapienzia divina, se abbia il Cristiano a pensare come nutrichi la moglie e vesta come si richiede . Ed di questo non solamente 'ci ammacstrano i nostri dottori, ma eziandio i vostri filosafi. Molte, e altre cose disse la nobivergine Domitilla allo Imperadore a commendazione della verginità, e castità, e po-vertà di diversi nomioati uomini pagani, e donne, appro-vandole per iscrittura di filosafi, e di poeti, e di molti al-tri. Onde essendo Domiziano convinto per tante ragioni, in-Sammato di grande ira le disse : O misera, e isventurata, or non sai tu , che io ho po-testà di poterti uccidere ? e 000 pare, che tu tema la morte . E levossi ritto tutto pieno di furore ; ma per lo naturale amore, che le portava, non la potè punire , ne farle male , e rivolgerla con minacce al tutto sì disperava , e con lusinghe

na dilungi da Roma ceoto miglia , accioccbe per molte vergogne, e disagi ella si rivolgesse del suo proponimento. Allora quella ringraziando Iddio tornò a casa, e orando diceva: Signore Iddio, e dolce Sposo dell' anima mia, del profondo cuore a te grido speranza mia, viva, e vera pro-missione. Tu se refugio di coloro , i quali a te ricorrono , ragguarda la contrizione del cuor mio, non mi abbandonare, o oon ti partire da me, ma secondo la promessione , se' sempre meco indegna tua ancilla . conosco, e confesso fattore, e governatore d'ogni creatura : tu adunque mi conforta . acciocchè in questa buooa confessione io perseveri infino alla fine della vita mia; e la virginità mia , la quale io ho consecrata a te, guardala, e difendila da Aureliano sposo carna-le, il quale mi ti vuole tor-re. Ragguarda in me, e abbi misericordia di me. E dicendo ella queste cose , e molte altre con profondo piaoto di cuore, senti la divina consolazione discendere nel suo purissimo cuore . e ripiena di constanzia . orò tutta notte con grande divozione, e fervore. E di-sponendo Santa Domitilla turti i fatti tuoi, andò all' Isola tutta confortata, e lieta, e con esso lel andò Achilleo, e Nereo suoi donzelli , e Auspi-

aio , e molti altri nomini , e dunne della sua famiglia, e nell'Isola edificarono una cella, dave stava la vergine di Cristo, e quivi il dì, e la notte con ferventi orazioni, e continue, e divoce favellava con Cristo suo Sposo. E stando la vergine Domitilla enn grande allegrezza nell' Isola , perchè lo Sposo suo Gesti Cristo l' aveva fatta degna di patire per lui , confermando il suo cuore i' un di più , che l' aitro nel-l'amore di Dio; Aureliano suo sposa , che aspettava , ch' elia ritornasse a lui , udendo , che la vergine godeva tanto, turba-to, e pieno di furore impeto, e pieno di turone and trò dallo Imperadore, che se Nereo, e Achilleo non vone potesse fare ciò, che a lui piacesse, imperciocch'egli s' immaginava , ch' eglino fossono cagione, che la vergine non si rimaveva del suo proponimento. E giunto che fu all' Isala An-

reliano è venuto, e ha mandato per noi , e per te riceveremo la corona del martirio; della qual cosa molto per noi ci rallegriamo; ma pensando, che ti lasciamo come una colomba nella forza del dragone, temiamo, che tu non sia divorata e questa è la nostra tristizia . Allora la vergine Domi-tilla per amore de suoi diletti fratelli bagnava tutta la sua faccia di lagrime, e il suo bel colore si parti dal volto suo , la quaie Nereo ammae-strandola disse: Diletta, e dolcissima sirocchia, e madnina nostra , la quale noi abbiamo aceuistata per la parola di Dio, e fatta Sposa di Gristo, rag-guarda, e vedi di chi tu se' fatta Sposa, e a chi tu hai promessa la tua verginità , onde la ti conviene guardare con molta diligenzia, e sollecitu-dine, e quello, che hai pro-messo divotamente, metti in ase-cuzione infino alla fine, imperocche promettesti alla presenza degli Angioli Santi , i quali rissimi , perchè piangete voi ? scrissimo il tuo proponimento , debbo lo morire ? Se io debbo il quale se guarderai sarai besmorire , non voglio , che ta . Niuna cosa de' beni ter

per questo voi piangiate , im-

perclocche io volentieri muoio per amore del mio Sposo Ge-

su Cristo, e però non piange-

te di ciò; anzi vnglio, che vi rallegriate, se io debbo

andare a marito allo Sposo ce-

lestiale con corona di martirio . Alla quale i Santi donzelli ri-

spuosono: Piacesse a Dio, che

cotesto fosse; ma sappl, che Au-

reliano, mandò per Nereo, e vicina Achilleo, i quali cagnascendo, che la loro morte era \* di presente, andarono con lagrime al-la cella della vergine, avendo grande tristizia, perche lascia-vano lei dopo la morte lora, temendo, che Aureliano non venisse al proposito di lei; e giugnendo a lei, e vedendola, molto più incominciarono a piangere . A' quali Santa Do-mitilla disse : Fratelli miei ca-

săi non porre innanzi a D.o., si a lui , e pregandolo col a a suoi beni. Qual cosa è piò cuore mondissimo, e coo amo-terribile in questa vita , che il re ferrentissimo, dipartendo il terribile in questa vita , che il fuoco eternale, il quale è sansa luce, e tormenta i peccatoma ince, e tormenta i peccato-ri, e mai noo si spegnerà. E qual cosa è, che rallegri in questo mondo così l'anima, come fa Iddio, la cui bellez-na è ineffabile, la cui potencome fa Iduio , ia cui poten-sa è ineffabile , la cui poten-sia è insinerabile , la cui glo-ria è infinita , la quale no oc-chio vede , no orecchie posso-no intendere , ne in cuore d' uomo può salire, della qua-le piaccia a Dio, che sii erede , e sii guardata dalle mani di questo tiranno . E cessando di pariare per l'abbondanzia delle lagrime, Achilleo cominciò in questo modo a parlare , dicendo: Liberata per la misericordia di Cristo, e consecra-ta a lui, cara sorella mia, e vestita della grazia dello Spirito Santo, trasformati tutta in Dio, e per niuno modo oggimai non aprire la porta a nessuco vizio, ma ornando l' ani-ma tua di buono odore, e spicodore di virtudi , falla tempio della Santa Triottà , e da ogni virtù di mente alla sua contemplatione. Se alcuno conversan-do col Re terreno, abbia la sua amistà, e sia suo inti-mo familiare, a tutti pare, che costul sia beato. Deh quanta beatitudine è vedere Iddio colla mente, ed essere con lui, e

cuore da tutte le cose terrene, e offerendo con timore, e tremore i suoi preghi? Questo cotare i suoi pregni? Questo cota-le s'appressa a Dio, e quasi, parla con lui a laccia a faccia. În ogni luogo è il nostro buo-no Iddio, e Signore, il quale esaudisce coloro, i quali il chiamano con puro cuore , e semplice . E però i nostri pairi Apostoli dissono , che per la orazione si potevano congiu-gnere coo Dio, e chiamavania operazione Angelica , e premio della futura letizia , e sopra tutti gli altri beni in essa è l'approssimamento del regno del Cielo . In questa grazione con grande sollecitudine ti esercita, imperocch' ella è sofficiente a levatti dalle cose terrene. e conducerti al Ciclo. A queste cose volendo tu, diletta sorella mia , pervenire , imprima purifica l'anima tua da tutti i vizj , e da ogni maligno pensiero rimuovi l'anima tua, acciocch' ella diventi , come lo specchio chiarissimo, e del tuo cuore caccia ogni indegnazione, imperocchè queste cose più, che tutte l'altre impedisco-oo le nostre orazioni acciocche non salgano a Dio; e però perdona di cuore a tutti coloto, che ti offendono . La tua orazione con limorina, e misecontemplarlo continuamente, e ricordia a Dio offerisci, e con congiugneral con lui ! Di ferventi lagrime; e con facenquanta dolceaza è favellare con do, ti spiccherai dagli affetti lui in orazione appressando terreni e salirai sonza l'imperiora del con lui la corazione appressando terreni e salirai sonza l'imperiora del control del control

in orazione appressando- terreni, e salirai sopra l'uma-

:28 ne passioni; e non solamente dilunga da te ogni reo de-siderio ne fatti , ma eziandia in qualunque minimo pensiero, acciocche rappresenti a Dio la tua anima monda, e netta; imperciocche come i nostri fatti , e buoni pensieri sono corone , così i rei sono pene. Ne' cuori mondi credismo, che abiti Cristo col Padre, e collo Spirito Santo; e per contrario, siccome il fumo scaccia le api, così i mali pensieri dilettandosi l'uono in essi , cacciano la grazia dello Spiri-to Santo . E poiche Achilleo ebbe dette queste, e molte altre ammonizioni tacette. E la vergine Domitilla piena di lagrime da grande tristizia era occupata, e non potendo senna dolore partire de così santi . e cari fratelli, pizngendo dice-va: Fratelli miei carissimi, or cui arò io orginiai in vostro scambio? ed ove troverò io sì fatta compagnia, e conducitori dell' anima mia ? chi mi conforterà oggimai nelle mie tribulazioni? come lasciate voi colel , la quale voi avete guadagnata a Dio colle vostre sante parole, e me vanissima avete reconciliato a lui ? Ove ne vanno i miei donz:lli sanza la donna loro? oime, che doloroso spartimento è questo ? Or perchè non m'ha conceduto Iddio, che io muoia con esso voi ? or pon vedete voi in fra quanti luni voi mi lasciate ? E dicendo role, Nereo, e Achilleo per le mani gli menò in came-

7 vogliendo tagliare il suo pietoso lamento, con grande compunzione, e dolore si gittarono in orazione, e pieni di lagrime levando le mani al cie-lo dissono: Iddio Padre e nostro Signore Giesù Cristo, il quale illuminasti quelle cose, che imprima erano oscure , e non ci lasciasti landare dopo nostra acioccheaza , grazia rendiamo alla tua virtu , e al-la tua sapienzia , nostro Signore Giesà Cristo, il quale face-sti i secoli, e noi, li quali eravamo caduti risuscitasti , e ricomperasti dalla servitudine del diavolo. Te adunque chiamiamo e preghiamo, che ragguardi cogli occhi della tua providenaia sopra questa razionale agnella tua sposa , la quale è venuta a te per noi indegni tuoi servi . Santifica l'anima sua colla tua virtu, e grazia. Con-fortala Signore, dispognendo in ici il testamento tuo , e scampala dal diavolo. Colla sapienzia del tuo Spirito Santo riempila della tua grazia , e insegnale fare la tua volontade, e il tuo aiuto non levare da lei . Degna di farla insieme erede con esso noi de' tuoi beni eternali, il quale se' benedetto in szcula szculorum . Amen . E finito, ch' ebbono l' orazione volsonsi alla donna loro, e die-rongli la santa pace. E usceri-do dalla cella sua, andarono ad Aureliano sposo della vergine, e giunti , che furono a lui , egli si

ra,

India L. Trouge

14, e ponendosi a federe co santi donzelli , cominciò a par-lare con grandi sospiri , e disse : Il dolore, e la tristizia del ruor mio non solamente a voi non posso colare, ma eziandio a tntti i Romani è manifesto, del qual dolore n'è cagione lo smisurato amore, che io puosi nel principio a Domitilla mia sposa, e piaciuto fosse a quello vostro Iddio, che me l' ha tolta, che l'avesse tolta innanzi al mio sposamento, imperciocchè io ne sarei in pace, ed ella non arebbe ricevuta tanta iniuria da me, e in questa Isola non sarebbe . Potevala io fare morire, e voi con esso lei insieme, se io avessi voluto , ma non ho voluto , imperciocchè sperava , ch' ella tornasse al mio amore . Ho fatti molti ascrifici ai nostri Iddii , acciocche me la rendano; e rispondonmi, che voi siete coloro, che non la lasciate tornare al mio consentimento, per la qual cosa non poco turbato, mi diliberai farvi morire ; ma poi pigliando più savio consiglio, pensai di farvi signori di ciò, che io aveva nel mondo, pregandovi quanto so, e posso, che mi rendiate la sposa mia . Pigliate oro, e ariento quanto ne volete, e se volete dire ella è Cristiana, io le darò licenzia, che adori il suo Iddio, e se io conoscerò, che il suo Iddio sia migliore, che il mio, io vi prometto di farmi Cristiano. Al quale rispuosono i Santi donzelli dicendo : Domitilla è

Tom. IV.

DOMITILLA.

234
re co' sposa al Figliuolo di Dio Re
a par- de' Re, Signore de' Signori, e
dis- perciò non possiamo fare quello, che vuogli. S' egli è così grande pericolo a chi volesse torre la donna sua allo 'mperadore terreno, e non è nessano in questo mondo, che questo volesse fare per paura della morte ; or quanto ti pensi, che sarebbe degno di maggiore pena colui; che la volesse torre al Re del Cielo, e della Terra? e però questo per nullo modo ardire-mo noi di fare. A i quali Au-reliano rispuose: Io pensava di fare con esso voi con amore, e con carita; ma dappoiche siete ostinati in questa vostra oppinione, la mia ingiuria non ri-marra impunita. È immantinen-te gli fece spogliare, e batte-re con verghe crudelmente. A' quali dicevano i battitori : Fate, miseri, quello, che vuole il gran Barone Aureliano; rispuo-sono i Santi; Noi nol possiamo fare, imperciocche ella è sposa di Dio, e a lui è consecrata in perpetuo. E vedendo Aureliano, che nè per battiture, nè per amore gli poteva rivolgere, menolli presi alia Città di Terracina, la quale Città è presso all'isola venti miglia, e quivi gli messe in mano della Signoría e non vogliendo adorare gl' Idoli furono tormentati con diversi tormeoti; ed essendo loro detto, che sacrificassono, acciocche non morissono , rispondevano , che erano Cristiani battezzati da San Piero, e perciò in niuno modo potevaco, ne vole-

vano sacrificare . Ai quali il Prefetto foce tagliare il capo, e le corpora loro tolse Auspizio, il quale andò secretamente drieto a loro, siccome ordino la vergine Domitilla, e ponendogli in su una navicella por-tógli a Roma, e seppelligli nel rodere di Santa Domitilla nel cimiterio Arenario nella via Ardeatina dilunge dalle mura di Roma un miglio, e mezzo nilato al sepolero, dove fue sotterrata Santa Petronilla figliuola di San Piero Apostolo . E tornando Auspizio alla vergine Domitilla , narrôlle ogni cosa ; le quali cose sanza abbondanzia di lagrime udire non si potevano dalla verzine gioriora Domitiila. E vegerndo tre altri Cristiani, cioè Marone,

Vitturino, e Eutizio, che la no-\*nıtngia-bilissima vergine era in tanta valio amaritudine, e dolore per la morte de' suoi donzelli , come uomini pieni di carità, choonle rrande compassione, e cominciaronla a visitare, e confortare, sicche la vergine era di loro moito consolata, e comincióeli tanto ad amare . che il dolore grande si parti quasi da lei . imperocche per due, che ne aveva perduti, ne avea ri-trovati tre, i quali fedelmente la consistiavano, e aiutavano, Ma il nimico di Dio più d' un anno la lasció in questa consolazione, onde fu detto ad Auretiano sposo della vergine : Tu hai fatto nulla , imperciorrhè la Domitilla ha seco tre Cri- e non dava riposo il di, e la stiani, li quali sempre la con- notte al suo fragile, e dilicato

solano, e confortano nella fede sua, e vuole loro meglio, ch' ella non voleva a' suoi donzelli, e tutto reggesi per loro consiglio. Udendo questo Aureliano pieno di furia impetrò da Nerone Imperadore, che questi tre Cristiani gli fussono donati per servi, se non volessono sacrificare agl' Idoli . E giunto che fu all' isola, mando per li Santi di Cristo, e prima dicendo buone parole , pregavagli , che confortassono la vergine , che tornasse a lui , e piacesrele di volere lui per isposo; e dove questo non facesse, disse, io farò di voi quello, che io feci di Nereo, e Achilleo; delle cui minacce i Santi facendosi beffe, Aureliano gli mandò a diversi suoi poderi, e tutto di faceva loro cavare la terra, e poi la sera "manicavaro pare da cani; ma Iddio tece loro molta graz:a , imperciocche faccendo molti núracoli, acquistarono a Cristo molta gente, e faccendosi preti predicavano, e accrescevano tutto di il popolo di Cristo . La qual cosa udendo , e vedendo Aureliano, il diavolo empie il suo cuore d'ira, e di furore, e immantanente gli fece uccidere con diversi tormenti , Rimase la vergine santa tutta sconsolata, e veggendo, che più consolazione d'uomo non poteva avere per la paura di Aureliano, con grande fervore, e pianto si volse a Dio, a lui domandando conforto, e aiuto

(t) I sitro T. legge maga .

DI S. DOMITILLA. corpo, e aspettava continua- apparecchiari a ogni suo servi-mente la morte, sieche si può gio, e che questo era lorodire, che ogni di ella morisse una volta. E avendo tolto Aureliano della compagnia della vergine tutti i Cristiani, e veggendo i Santi , che per questo ella non si arrendeva, pensò di fare per forza il suo matrimonio e di menarsela a casa, o volesse ella, o no, e così fu consigliato, dappoiche altra sposa non voleva pigliare, e non volendola egli menare a Roma, fecela menare alla Città di Terracina, dove era un suo fratello, che aveva nome Lussurio, ed era il primo, e mag-giore di quella Città. Erano in Roma due savi giovani, ciob Suspicio, e Servuliano, i qua-Suspicio, e Servuliano, i qua-li avevano giurate due fanciulle compagne della vergine Domitilla; per la qual cosa Aure-liano andò a loro, e disse cos): Io so, che le vostre spose, cioè Teodora, ed Eufrosina sono compagne della sposa mia Domitilla, e perció voglio, che vi piaccia, che noi facciamo le nozze delle nostre spose insieme a Terracina in casa di Lussurio mio fratello . Non le voglio in Roma , dappoiche ella è Cristiana, e non vuole acconsentire d'essere con meco in matrimonio; e mandate innanzi le vostre spose, acciocche pricghino , e confortino Domitilla , che le piaccia d' essere mia sposa . Al quale rispuosono i giovani , che erano " presti , e

cina, cove furono ricevute con grande onore da Lussurio , e dopo alcuno di andarono a visitare la vergine di Cristo Domitilla. E veggendo Santa Domirilla Eufrosina, e Teodora, fe-ciono insieme grandissima festa, e allegrezza, e dopo molti ragionamenti disse Eufrosina : Molto c' incresce di te , Domitilla, perchè tu se' in tanta miseria, e potresti essere in tanta gloria del mondo, e ora se' fatta abbominevole a tutti i Romani, fra i quali spesso in prima si parlava, e ragionava della tua sapienzia, e bellezza, ed era gloria, e onore della Ro-mana grandezza; ora dicono, che tu se' uscita fuori del senno, e se' chiamata (1) matta, e "pate- " eretica rina, e tutti consigliano Aureliano, ch'egli ti uccida; ma egli ti porta tanto amore, che mai non ha voluto udire nulla : e però io voglio, che tu gitti da te questo tuo abito, e questo velo, che porri in caro, e ri-faccia il biondo tuo capo, e prenda la corona, e i preziosi

vestimenti, che tu solevi por- " pronti

de grazia; e immantanente furono a' parenti delle spose lo-

ro, e dissono loro ogni cosa, ed eglino essendo di ciò molto lieti , informarono le fanciulle del modo, che dovestono tenere colla vergine Domitilla, e con molta gente d' uomini , e di donne le mandarono a Terra-

tare, e pigli il tuo sposo, il quale è con bello, giovane, e gentile, e ricco, e facciamo le nostre nozze insieme, e non ti lasciare ingannare a' Cristiani i quali t' hanno recata a tanta stoltizia, che tu lasci le cose certe " scacci di questa vita per le incerte dell' altra, la quale dicono i Gristiani, che è ; la qual cosa, non tornandone mai nessuno, mi pare impossibile a credere . E dicendo queste, e altre cose, disse Teodora: Che passia è la tua, e che vita miserabile , o Domitilla ? Niuna setta è nel mondo, che vieti il matrimo-nio; esiandio gli uomini della Legge tua hanno avuto moglie; er non sono egliuo pochi di passatt, che la vergine Petro-nilla morì figliuola del vostro Pontefice Piero, la quale essendo Cristiana, non volle per marito il Conte Flacco, e ingannandolo gli disse: Mandami le nobili tue parenti, e vergini, e donne, e di qui a tre di e io sarò tua sposa. E in capo di tre di andatono a lei tutte le parenti del Conte per visitaria, ed ella si puose in sul letto, e come avesse avuta la motte in sua potestà, chiamandola, venne a lei, e moti; e le donne, che erano ite per rallegrarsi con lei, convenne, che piangessono la morte sua; della qual cosa tut-ta Roma favella. E se il Pontefice vostro ebbe moglie, per-chè vietano il matrimonio, e fanno fare altrai quello, che non feciono eglino? E molte altre cose dicendo Teodora , la se Teodora: Tu sai , che Imio

Beata Domitilla rispuose, e dis-se : Rispondetemi ; voi avete per isposi due nobilissimi giovam , se alcuna persona vi voles-se ritrarre dall' amore loro , e torvegli, lascereste voi per ciò che non gli toglieste per mariti? Rispuosono le vergini : " Cessi Iddio questo dalle nostre menti . e chi ce gli volesse totre, e chi di questo ci confor Rispuose Santa Domitilla : Cost cessi Iddio dalla mente mia quello, che voi m' avete detto; e confortata, imperciocche io ho e contorrara, imperiorcia to au il grande spoto, e più nobile, che il vostro cioè il Figliuo-lo d' Iddio, Re de'Re, Signo-re de'Signori, il quale discree di Cielo, o impromesse gioiè infinite a coloro, che lo anatsono, e promise d' essere sposo di quella vergini, le quali guardassono la loro virginità per lo suo amore, e disse, che dopo la morte loro le metterebbe nella camera eterna, la quale è in Cielo, e farebbele godere cogli Angioli, e intra i fiori preziosissimi, e sempre rallegrare nel meazo del Paradiso , e sanza fine goderebbono nel conviti, e nozze dello Sposo eterno. E promettendo queste cose il Figliuolo di Dio, e niuno volendogli credere , incominciò a ralluminare i ciechi e mondare i lebbrosi, e curare ogni infirmitade, e risuscitare i moeti; e così faccendo dimostróe, che era lddio, e tutti 
credettono in lui. Allora dis-

fratello Erode innanzi a questo anno diventò cieco, se queste cose, che tu di' sono vere, fal-lo vedere lume. Disse l' altra vergine Eufrosina, e lo hoe qui meco la figliuola della balia mia, la quale per una infer-mità, ch' ella choe, è diventata mutola, e ella ha l' udire intero, ma non può favellare . E diceodo queste parole la fece venire innaozi. Allora la beata Domitilla si gittoe prostrata in terra, e orando pianse molto, e poi si levò, e "aspandette le sue mani a cielo diceodo : Si gnor mio , che dicesti : Io sarò con esso voi iofino alla fine del mondo, dimostra, e fai vera la mía testimonianza. E dette, che ebbe queste parole fece il segno della santa croce sopra la bocca della mutola, e disse : Nel nome del mio Signore Gesti Cristo parla. E immantaneote la mutola cacciò fuori una grande boce dicendo: Verace è il tuo Iddio, Domitilla, e ciò, che hai detto, è vero. Allora Teodora, e Eufrosina si gittasoco a i suoi piedi , e creden-do , e coofessaodo la fede di Cristo, immantenente si batteezarono, e poi presono il saoto velo della religione, botando la loro virginità a Cristo e poi mandarono a Roma per lo fratello di Teodora, il quale Domitil-la ralluminóe dell'anima, e del corpo; e tutti gli uomini, e le donne , le quali erano venuti da Roma con quelle vergini veggendo queste cose cre-Tom. IV. T 3

Santa Domitilla , pareva una Chiesa, taota geote la visitava, e tornava alla fede . Non cessavano le sante tre vergini dalla orazione, pregando Iddio, che guardasse la loro virginita, e aprisse la porta della grazia , e della misericordia agli sposi loro, acciocche lasciassono gi Idoli, e adorassono Iddio vero, il quale fece il Cielo, e la Terra, e per lo suo Figliuolo ricompetò il moodo. Apparecchiasi Aureliano con molta gen- · alzà te, e nobile compagnia d' amici, e di parenti, e cogli sposi delle vergini, e mena steo cantori, e buffoni con tre paia d' organi, e vanne a Terrocina con vana speranza; e giunti, che furono, Suspizio, e Servuliano sposi delle vergioi, poco stando andarono a visitare le loro spose , le quali eraco con Santa Domitilla . E veggendole velate, tutti stupiti, e maravigliosi, disse Suspizio : Quello, che noi vediamo è sogno, o è verità ? Rispuose Santa Domitilla : Veramente infino ad ora in sogno avete dormito, non stpete la besta vita, e le pene eteroali? Rispuo-se Suspizio: E egli altra vita, che questa presente ? Rispuose Santa Domitilla : Or chiami tu questa vita, la quale è pieca di morte, e di corruzione, nella qua-

le oon istà mai l'uomo in uno

medesimo stato, suggetto a ogni

infermità , e passione ? e però vo-

glio, caristimi fratelli, che voi

zaronsi, e la casa dove stava

102

ece il Cielo, e la Terra, Re d'in- in Paradiso, e i rei nel cru-finita potenzia, formò l'uomo del fisimo Inferno. Cosa crude-dal principio di terra, e mís- le sarà essere spartito da Dio segli in corpo spirito di vita . il quale e' chiamo anima razionale , e intellettuale ; e perchè egli fu disubidiente a Dio tutta la natura umana, la quale era in lui, fue condaonata a morte , e però tutti moriamo , e uon è nessuno , che questo possa fuggire. La morte è uno spartimento dell'anima dal corpo e ji corpo si torna in terra donde fu tolto , ma l'anima vae dove ella hae meritato , imperciocche in quella via si ricoglie quello, che e qu' seminato, e poi dopo alcun tempo, solo a Dio manifesto, verrà Cri-sto nostro Signore in terribile maiestà a giudicare il mondo , per la paura del quale tremer-raono le colonne del cielo, e tutte le schiere degli Angioli con timore staranno dinanai a lui. Aliora alla boce dello Arcangiolo, e della tromba di risusciteranno tutti i morti , e staranno dinanzi alla sua sedia terribile , e i libri s'aprirranno delle nostre operazioni , ne' quali saranno scritte le parole , e i nostri pensieri , e uno fiume di fuoco correrà sotto di lui ; tutte le cose occulte si reveleranno, niuno avvocato sarà quivi , o bello dicitore , ovvero prendimento di doni , quali sociono pervertire il diritto giucicio; ma quello giusto, e vero giudice colla bilan-cia della giustiaia ogni cosa

e privato della sua dolcissima faccia, e diventare obbrobrio d'ogni creatura, ed essere coofuso di confusione, che mai la sentenzia terribile , tutte le cose saranno incorruttibili . sanza mutazione , i giusti non aranno mai fine oella loro sloria , e i peccatori nelle pene , e conciossiacosache queste cose sieno così , e che ci convenza essere nella saota conversazione, e piecose opere; molto ci convicoe pensare il di, e la notte, e con grande paura vivere in questo mondo . Querte cose udendo Eufrosina , e Teodora da me , hanno rinunaiato al mondo, e al diavolo, il quale infino ad ora hanoo adorato negl' Idoli , e sono fatte Cristiane, e hanno preso il santo battesimo, e consecrata la loto virginità a Dio , e sono veiate dei santo velo della religione , siccome voi vedete . Al-iora Suspizio quasi tutto smarrito , rispuose : Grandi , e terribili cose ci hai dette, se sono vare, e cose di grande tremo-te, e paura, e di scienza non mai più udita da noi, e però ci bisoguer, bbe di molto più tempo a cercamento della veritade . Allora disse Servuliano suo compagno: Lasciando il cercameo+ to , e disputazione delle cose , che hai dette , questa parte sola non voglio, che passi, cioè, giudicherà , e i buoni menerà che tu hai spartiti i nostri matriDIS. DOMETICLA.

nratrimonj , per la qual cosa e considerassi la sapieoza di tutmolto me ne maraviglio, se tu gli danni , conciossiacosachè questo sarebbe contra ogni ordioe di natura. Salamone, del qualo si dice , e leggesi , che ebbe più sapicoza, che 12vio , che fusse ionanzi a lui . non insegnata da maestro terreno, ma dallo Iddio suo gli fue donata, ebbe, secondochè si legge, sossanta Reine, e settecento amiche, e altre fanciulle sanza numero . Questo è scritto ne' vostri libri , e Salamone voi allegate in tutte le vostre dottrine ; e se così è , come tu Domitilla , fragile fanciulla atfermi il contrario ? Qual savio giudicherebbe, che piuttosto si dovesse credese a te, che a lui, il quale con solamente approvò il matrimonio con fatti , ma eziandio lasció scritto ne' soci libri, e disse : Usa la vita presente colla donna tua, la quale tu ami tutti i di della vita tua, quali ti sono dati sotto il sole.Rispose Santa Domitilla, e disse : Negare non posso , e noo voglio la profonda e grande sa-pienza di Salamone, la quaricevette da Dio . Dicesti , che ebbe moltitudine di mogli , egli è vero e con si può negare , ma com' elleoo il conciarono ? e quello , che egli disse di loro, non voglio ti sia fatica ascoltare, onde secondoche disse il filosafo : A ciascheduno sperto nell' arte sua è da credere .. Dice io prima : Io cercai tutte le cose coll' animo mio, acciocche io sapessi, femminisce lo animo virile, e

te le cose, e trovai la femmina più amara, che la morte, la quale è l'accigolo delle demooia. Il cuore suo è una rete, e le sue mani sono forti legami . Chi piace a Dio la fuggirà , e chi è peccatore sara sperso da lei. E dice Domitilla: Degli uomini uno ne troverrai biono ma delle femmine nulla ne troverrai huona; la donna prende, e possiede la preziosa anima dell'uomo; molti fediti da lei o' liae cacciati a terra , e uomi-ni fortissimi sono stati vinti , e morti da lei . Ancora dice: Non dare alla donna la potestà dell' anima tua, acciocche ella non entri nella virtude dell' anima tua, e sie coofuso. I terreni uomini allato a lei periscono , e corrono nel profondo dello 'nferno . E se tu dicessi: Questo dice Salamone delle male donne. Rispondoti brievemente . t'e oecessità di venire in dubbio, se ella sarà huona, o ria quella, che tu piglierai. Colui, che piglia moglie, sì è in duhhlo, se ella e odibile, o' amahile, s'ella fia odiosa, noo si può sostenere ; se ella e amahile, il suo amore assomiglia Salamone allo 'nferno , e alla terra secca, e al fuoco, le quali cose mai non si saziano , e cos) non si sazia mai lo unisurato amore della donna . Noo parla qui Salamone della mala donna , ma generalmente accusa lo smisurato amore delle donne, il quale in-

forte .

forte, e avvegnache Salamone dicesse queste cose nel vecchio Testamento, nel qual tempo tutte le donne, più che gli uomini, avevann guerra con Dio per lo peccato della prima donna; nondimeno nella seconda donna Vergine , e Madre del Figliuolo di Dio , furono le donne tutte ribenedette, e dope la resurressione di Cristo, fece annunziatrici della sua resurressione gloriosa . Dappoiche allegasti Salamone , rispuositi secondo la conseguensia delle tue parole, ma voglio anco, che sappi, che Salamone disse, che: ogni cosa a suo tempo, onde egli disse: Tempo è da ricogliere , e tempo è da seminare, tempo è da amare, e tempo è da odiare, tempo è da allettare , e tempo è da fug-gire gli allettamenti ; per la qual cosa dobbiamo intendere , che a quel tempo della Legge vecchia era enneedato più lar-gamente il matrimonio. Ma dappoiche discese a nol l'uomo ceiestiale Cristo, tutti i Cristia-ni s' insegnano di vivere celestialmente . E questo è il vero Salamone figurato per lo Salamone carnale del vecchio Testamento . il ousie ha spose . e reine sanza numero , cioè vergini , e donne devote . Questo è lo sposo nostro, del qua-le è scritto: Più belli sono gii occhi suoi , che 'l sole , i denti suoi più candidi , che latte ; questo è quel diletto Salamone, ginità, questo è il nore de cam- gandola con lagrime, che mo-

pi, e il giglio delle valli, il quale ora abbiamo preso per isposo. B dicendo queste, e molte altre cose Santa Domitilla, Bufrosina disse agli sposi: Non solamente la verità della parole di Domitilla hae illuminati i nostri cuori di lume chiarissimo , ma eziandio s' è de-gnato Iddio mostrare per les segni, e maraviglie grandissime, imperciocche per lei i ciechi veggiono, e i mutoli per la virtu della croce di Cristo parlano . Hae fatto quello la sposa Cristo nella virtu del suo Iddio, quello, che non poterono mai fare quegli Iddi, anzi demonia, i quali nni adorismo; quello bae fatto una samplice fanciulla , che tutti i nostri savi , e filosafi non ardiscono pure a pensare; onde se alle sue sante parole non volete credere , credece almanco all' opere sue maravigliose . Allora disse Teodora : Solo questo , che hae fatto Domitilia per la nostra stiute, doverebbe bastare a salute di tutto il mondo, imperocche fare segni, e miraco-li, non è se non opera del-l'altissimo Iddio. E dicessio queste cose , e molte altre , Teodora vià riscaldata dello amore divino, fece venire la fanciulla, la quale era stata mutola , e il fratello, che era stato prima cieco, li quali vedendo Su-spizio, e Servuliano, che era-no guariti, torcati dalla grazia di Dio, gittaronsi a' piedi che si pasce fra' gigli della ver- della vergine Domitilla , pre-

strasse

DOMITICLA. \*rasse loro la via di Dio. A i quali aprendo la vergine la sua santa bocca , mostrò loro la fede di Cristo; e poiche gli ebbe informati della tede, impuose loro il digiuno, come era usanza , e poi gli fece battezzare a Sin Giuliano , e a S. Cesa-rio Diaconi . E posche furono battezzati , vennono dove erano le vergini di Cristo, e fecionsi insieme gran festa, e allegrezza parlando di Dio, e del Vangelio di Cristo , ringraziando Iddio , che gli aveva scam-pati delle muni del demonio , e avevali recati al vero lume . Aureliano sposo , volendo for-nire il suo intendimento , e dtsiderio, importunamente molestava questí due giovani, che le nozze si facessono in un di . Al quale i giovani rispuosnoo : Sappi, Aureliano, che la Domitilla si potrebbe innanzi uccidere . che vincere in quello, che tu vuoi, ch' clla faccia, imperocchè ella ha preso per isposo il figliuolo di Dio , il quale per lei ha illuminato il fratello di Teodora, e ha renduta la fa-vella alla fiziliola della balia di Eufrosina , per Il quali mi-racoli elle sono fatte Cristiane . e sono velate , e consecrate a Cristo, e vogliono stare in santa castitade , e virginitade; e noi veggendo così chiari miracoli siamo fatti Cristiani, e intendiamo di vivere in castitade . Per la qual cosa ti preghiamo, che tu lasci gl' Idoli, e adnri il vero Iddio con esso

per la virtu del quale tu vedl ciechi ralluminati , e i sordi udire . Ma Aureliano pieno di concupiscenzia, non curandosi di quello, che dicevano, colia sua potenzia fece mandare per Domitilla vergine gloriosa, dì , che voleva fare le norze , e fecela rinchiudere in una camera , acciocche più secura-mente le facesse forza ; dove Santa Domitilla gittandosi in orazione con gran fervore, e divozione orava, e tutti gli altri Cristiani uomini, e donne sappiendo quello, che aveva fatto Aureliano, con molte lagrime oravano, acciocche Iddio scampasse la sua colomba da quel dragone . E dopo cena sonando gli organi , Aureliano comincio con gli altri giovani a ballare come era usanza di ballare alle nozze, e stanchi che furnno tutti i ballatori, egli sanza intervallo invasato dal dimonio ballò due dì , e due motti , e poi subitamente cadde in terra, e morie istrozzato dal dimonio . La qual cosa vedendo tutti coloro, che erano venuti con lui di Roma, si convertirono a Cristo, e battez-zaronsi, e tutti i Cristiani ebbono grande aliegrezza . E ve-dendo Lussurio tratcilo d' Aureliano , morto il suo fratello . andò con grande tristizia in camera alla vergine , e disse : O misera , e matta , perche m'hai tu tolto il mio fratello ? Or se tu nol volevi per isposo, par-che l' hai però morto ? Rispuonoi insieme, e da onore a lui, se la vergine : lo non ho mor-

to il tuo fratello , ma colui l' ha morto , la cui operazione egli voleva fare . Isposa di Cristo sono , il quale ha difeso me , e la mia virginitade . Onde Lussurio figliuolo del diavolo impetrò da Traiano Imperadore di poter costringere a sacrificare tutti i Cristiani agl' Idoli , e se non volessono sacrificare , che gli potesse uccidere con qualche tormento voles-se. Onde avendo la licenza, immantenente fece pigliare Suspizio, e Servulizno sposi, e diegli nelle mani di Aniano Perfetto di Roma, il quale confessando eglino, che erano fatti novelli Cristiani, e non volendo sacrificare, fece loro tagliare il capo . Le corpora de quali i Cristiani seppellirono nella via Latina presso alla Città di Roma a due miglia , nel qual luogo mostra Iddio miracoli infino al di presente . Veggendo Santa Demitilla . che i di suoi erano Domitilla, che i di suoi erano compiuti, incominciò a confortare le donne , e le vergini , ch'erano venute a confortarla , e aiutaria, e a visitaria, e dis-se : Sorelle mie state apparecchiate nel Signore, e guardate la vostra virginità, la quale è fondamento d' ogni virtù, im-perocche la approssimare a Dio, simile è agli Angioli, madre di vita , amica di castità , maestra di sicurtà , donna d'allegrezdi sicurca , za , guida di virtu , corona di gloria , nutricatrice della fede , di speranza, e di castitade. Niuna altra cosa ci conviene fare , se non, o colla virginità vive-

re , o per la virginità morire . E perche gli esempli muovono molte volte il cuore, più che le parole, manifesterovvi a laude di Dio , e della virgini-tà quello , che intervenne a una vergine , quando ebbe dato per l'amore di Dio tutti gli ornamenti, i quali aveva per lo sposo terreno; onde il di medesimo , che ebbe tornito di dare il pregio dell' oro , vide in visione uno giovane incoronato d'oro sprendiente, e di vestimento di porpora ve-stito , pieno di pietre preziose , il quale enn graziosa faccia . lieto volto gli disse guardandola : O vergine , la quale sem-pre se luminosa , e non-tene-brosa. E udendo questo la vergine si destò , e incominciò a plangere, e gittandosi in terra, prego il Signore, che colui, che avea parlato le dolci parule, un'altra volta le dicesse. E cost orando, colui, che parinto aveva, incominció a dire : La verginità, e porpora reale, la quale chi si veste è fatto maggiore , e più alto , che gli altri . La verginità è gemma preziosa, la verginità è ismisurato tesauro del Re . A questa vir-tii i ladri demonj pongono gli aguati , e tu vegghiando sollecitamente la guarda , e quanto tempo tu hai , sollecitamente guarda , che no l perda . E però, sirocchie mie, crescete nel-l'amore del Signore. Questo pianto temporale sanza tristizia ricevete acciocche i tempi eterni di somma allegrezza pos-

sia-

DI S. DOMITILLA.

siate ricevere con ogni diletto. Non vi contristate, perche vi sia tolta corporalmente la mia presenza; non si dee piangere dove ja sposa aspetta d'essere incotonata di corona d' intinita bellezza , e di fare quelle nozze , le quali sono piene di smi-surate ricchezze . Questa , che voi credete , che sia morte , non si dee chiamare morte , ma passamento di morte a vita, ed è un piantamento nel Paradiso. Siamo tratti del mondo, e piantati nel glorioso giardino di Dio . Usciamo delle tenebre, e andiamo al lume d'infioito splendore ; usciamo della carcere del corpo,e d'esso ci spogliamo , e siamo vestiti di gloría, e onote; e però non si dee chiamare morte, ma nascimento di vita ; la quale desiderando i Santi, grande tedio so-steoevano per questa vita presente , onde dice l' Appostolo : Noi sappiamo, che se questa ca-sa del corpo si disfa, che noi n'abbiamo una in Cielo, la quale mai non si disfarà ; e quinci potete compreodere , che io u-mile ancilla di Cristo non temo questa morte temporale , quando potendola scampare, con allegrezza aspetto la corona del martirio . Allora gli uomini, e le donne incominciacono a plangere fortemente, perchè così bella giovane, nobile, e savia desiderava d'essere morta, e pregavania, che tanta bellezma, e sapienza non donasse alla morte . Alle quali ella rispuose : Questo non è perder- dogli il cotpo , e divounndo la

ia , ma mutaria . Io do cosa , che tosto sarebhe venuta meno, come il fiore del fieno, e riceverò cosa, che mai non avrà fine. Dopo queste cose Lussu-rio torno a Terracina, e andò alle vergini beate, e invitando-le, e costrignendole, che sacrificassono agi' Idoli , ed elleno no 'I vogliendo fare , entro nella camera loro, e rubò queste tre vergini sopraddette , e poi le serro in camera, e mi-se fuoco nella casa. E le vergini . dandosi la pace insieme , si gittarooo in orazione, raccomandando l'anima loro a Dio. e così orando passarono di questa vita alla letizia sempiterna . E poi venne Santo Cesario coo altri Cristiani a ricogliere i corpi loro , e trovaronle stare in orazione, come se fussono state vive, e solamente uo pe-lo de' loro vestimenti non era arso . E Santo Cesario fece una fossa molto addentro e mise il corpo di Santa Domitilla io uo arca di marmo, e l'altre vergini pose allato all'arca, a laude , e gloria di Giesti Cristo loro sposo , e nostro Signore . Passò di questa vita Santa Domitilla adi va. di Maggio . E Lussurio cavalcando, egli ando un di a desinare a una sua villa , e perche era già passata terza, cavalco molto tosto, ed entrò innanzi alla sua compagnia, e passaodo aliato a un albero , un serpente, che v' era su, se gli gittò addosso, ed cotrózli in seno per lo capezzale, e forancarne passò il cuore, per la rio fratello dello sposo di San-qual cosa cadde in terra, ed ta Domitilia. Deo gratiss. era tutto enfiato. E così finì Amen. la vita sua il maladetto Lussu-

## Lauda di Santa Domitilla Vere, e Mart.

UNa stella è apparata Vergiu di grande onore, Domitilla ella è chiamata Nipote d'Imperadore. Porpora era il vestimento Di questa santa donzella. Ogni gemma tu ornamento Avea questa damigella; Gemma portava bella Nel suo capo sento, e biondo, E nel petto porta giocoudo Perle d'ogut gran Valore; Ogni pietra preziosa Avanzava il sno bel viso, on vanzava ti ino bel vii Ogni perla degnitosa Soperebiava ti fordaliso, Ben parca nel Paradiso Colta quella rosa bella . Risprendea sopra ogni stella, Per vorsù del Criatore. Veggendo l'alta bellezza Di questo candido giglio, I moi serut con prontezza Dieronle questo constglio : Prendt per tiposo il Figlio Del Signor , che t' ha creata , E'l Baron , che t' ha sposata , Rifuta per suo amore. Gli ornamenti, che tu porti Per lo sposo tuo terreno, Sou di pene eterne porti, E dell anima veleno; Tosto ti verranno meno La bellezza, e gli ornamenti, Poi eterni arai tormenti Gol carnale two amadore .

5' addornerai tua meute Come adorni il corpo fello , E per sposo prestamente Ti fia dato Cristo bello Daratti un si fatto anello, Che wal più, che tutto il monde Sempre starà il tuo cuor geocondo , Per virtà del una amore. Per viriù dei ino amore. Per la tua virginitade Ora se sopr ogni iale. Questa grande dignitade, Fiù che i ciclo e la maggiore; Sotto i sole non è onore, Che s' agguagli a quel co'rai , Ma se su la perderai , Non ha giglio, ma jetove. Pseudi dahunjue Critio amore D' oppa virtin riteo, e pteno, cui billezza è ropra l'abento. Più linecute, che l' baleno; Cettie viei l' terreno sposo, Che questo ti trunol rabare, Vuol la tua virginitade. Perder, ch' è di tanto onore. Questo Sposo it giocondo. Del qual tanto bene è interno, Navaria aucesto. Ch' è do di tanto, Navaria aucesto. Ch' è do di tanto. Non fia gigito, ma jetore Nauzi a questo, ch' bo del mondo, Nanzi a questo, en 80 uci mon. Cognosciuto avessi , e preso! Nou mi sarebbe tal pise, Ne tanta fattea arei, Tutto in pace il possedrel Questo Re di tanto emore. Ma sposar lo vo di corto,

Fate venir San Clemente

Già nel cuor mi sono accorp

DI S. DOMITILLA. N'n mi curo già mente Dello sposo mio carnale, Che mi fa se mi vuol male? Per amor di tal Signore. Veluta, che in la stella Per le man di San Clemente, La bellezza di Domitila Paul dentro nella mente. Cesare e moito dolente, Perchè ell' è fatta Cristiana, A' confint in Ponatana Liela manta quel fiore , Este juor di Roma grande Demitilia tutta onesta, Su al Ciel le mani spande Dio ringrazta con gran festa. I donzet per la toresta Vanno colla Sposa santa D'alte beci ogni uom un canta: Viva Cristo Re d'amore. Poco basto questa festa Per la morte de donzelli; Lo эрого зно сов gran temp Fa uccider que fratelli , Onde piangon gli occhi belli Bella lor dunna gentile

Non vuol viver, me morire Per dolor, ch'ell be nel enore. Poishe d'ogni gran vertude S'è vestita, e adornata, Traria Cristo del palude, E'n Terracin l' ha menata; Quivi l' ha incoronata Di martirio , e fiammeggieta , Convertendo molta genti Colle sue sante parole. De martirio incoronate Entra in nel Paradito Domitilla , e due beate Con gran canti , e dolce riso . Chi vedesse allor quel viso , Non parea sol rilucente, Tutta gioconda, e gaudente Su ne va col Salvadore. Ora per noi Santa bella Dinanzi al tuo Creatore : Mende e noi une fenciulle Del fuoco, che s'arde 'l colore s. Abbi a mente il peccatore, Che s' ba in devozione, Fallo vever con timore 'N questa, e con amore.





Ausen.

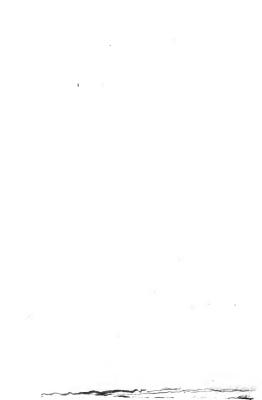

# $V = I \times T = A$ D = I

# SANTA NASTASIA VERG. E MART.

### SANTA NASTASIA.

glinola di Protestato Romano , il quale fue grandissimo , e potentissimo Roma-

Pagano, e adorava gl'Idoli . La Pagano, e adorava gi tooi. La Madre era Cristiaoissima, e sa-via nella legge di Dio, e avea nome Fausta, e secondo ch'el-la era Cristiana, così fue Cri-stiana la sua figliuola, e am-maestrata nella Fede di Cristo da S. Grisogono . Avvenne , che Nastasia fue maritata ad uno grande Romano, il quale avea come Pubbrio, ed era infedele, e Pagano, e Nastasia si mostro d'essere inferma, e la notte nascosamente si levava e andava colla sua fante umilemente vestita alla pregione de' Cristiani , e portava loro ciò , che poteva ; e quando il marito il seppe , presela , e misela in prigione molto oscucissima, e non le dava man-Tom. IV.

ASTASI'A fi- giare , se noo poco , imperoc-gliuola di Pro- che volea , che morisse . Avvenne, che 'l marito suo fue mandato dallo Imperadore per Capitano d'una grande "oste sopra "eserci gl'inimici de Romani, e innanzi, che tornasse, morì ; e Anastasia fue liberata di prigione . Essendo ella molto ricca, con-

tinuamente nutricava i prigioni, e' poveri, ch' erano tor-mentati per la fede di Cristo, e tenea in compagnia tre ver-gioi Cristiane; l'una avea no-me Agape, l'altra Chionia, l'altra Irene. E il Perfetto di Roma le fece prendere, e fe-cele menare dinanzi a se, e vedendo , che non volcano ub-bidire i suoi comandamenti , fecele rinchiudere nella sua cucina dove istavano le pentole , e "paiuoli , e altri vaselli . E "vasi di avendo auta voloctà incontro a metallo loro il Perfetto , imperciocchè erano bellissime , entrò egli solo nella cucioa, e per giudicio di Dio, credendo abbracciare, e baciare loro , ed e' baciava ,

206 ed abbracciava le pentole , e' laveggi , c l' altre vasella della cucina, e non se ne avvedea. E quando e' ne fu sazio , uscen-do fuori , i suoi servi credeano , che fosse impazzato , vedeodolo cosie tinto, e incominciaro-00 a fare beffe di lui con parole , e poi lo batterono dura-

mente, e fuggironsi poi fuori del palagio; ed egli incomincciò a gridare, e andò allo Im-peradore, e accusò tutta la sua famiglia, e li suoi servi. Essendo egli nel palagio del-\* forse lo 'mperadore con tinto, e "vivitupe- tiperato tutti credcano, che fosse pazzo, e gittavangli il fuoco nel viso, e batteanlo duramente colle verghe , e colle mazze , e per giudicio di Dio egli non conoscea , ne si avvedea , che fosse tinto , anzi pa-reva a lui essere vestito di vestimeota bianchissime . E veggendolo li suoi parenti , sì gli dissero , com' egli era tutto tinto, e vituperato. Allora egli se n'avvide, e pensando, che quelle vergini l'avessono iocantato per arte d' incanramento , comando, che fossono spo-gliate ignude, e menate dinan-zi a lui per vederle; e incon-tanente le vestimenta loro fuche per niuno modo se ne poteano spiccare . E lo Perfetto per lo miracolo uscie musi di

Nastasía , e disse : Se tu puoi fare , ch'ella nieghi Cristo , abbila per moglie con tutte le sue possessioni, e con tutte le sue ricchezze. E quando egli ebbe meoata lo casa sua Santa Nastasia , lusingavala , e pro-metteale di torla per moglie , e vogliendola abbracciare, perde il vedere ; e pregando li suoi Idoli, che 'l dovessono guari-re, il demonio rispuose, e disse : Imperciocche tu bai contristato Santa Nastasia , Iddio ha data potenza a noi sopra di te, e starai in Inferno con noi. E facendosi rimenare a casa cadde in terra morto nel mezzo della via tra le braccia di coloro , che il menavano . Allora lo imperadore le diede uno Perfetto, che le facesse negare Cristo; e quello Per-fetto udendo, ch' ell' avea molte possessioni , iocominciolla a lusingare , e diceale : Lo tuo Signore comaodò, che qualunque persona volesse essere perfettamente Cristiana , dispensasse ciò, ch' avesse, a' poveri ; e però dammi le tue possessiooi, e lascerotti andare via. Ed ella disse: Aozi disse , che'l perfetto Cristiano desse limosina a' po-

anzi debbo dare a' poveri. Al-

lora celi la fece mettere in pri-

diede a uno signore Santa

" così rooo "sie appiccate alla carne, veri , e none a ricchi, onde tu noo se povero , anzi se ricco , e però non ti debbo dare nulla , se medesimo , e incomincio si forte a dormire , che per niugione per ucciderla; e stando no modo si destava. Allora ella in prigione, Santa Teodo-lo imperadore fece uccidere ra le appar), e recolle manica-

7210

quelle compagne di Nastasia , re due mesi nella pregione , e

dopo due mosi il Peristro la le gare Gritto, si la fee legare portare con dagento vergini a un palo, e leccia ardre e, Cristiane in nu locia di ma- e tutte l'altre free uccidere re, la qualie il chiama Plana- con molti stati uomini Cristia-ria. E dopo alquatii di , ve- ni. Amen.



# V I T A D I S. Z A N O B I.

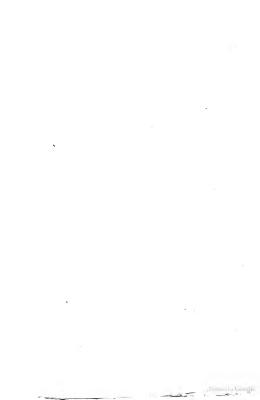

### S. Z I.

remo il no-me del Pa-dre, e della

Madre . Il Padre ebbe nome Luciano, e 'l nome della Ma-dre Soffia . Questo Zanobio in gioventù fu menato allo studio, e negli venti anni fu sì pere negli venti anni in il pre-fetto in queste tre scienze, cioè gramatica, dialettica, e rettorica, che neuno non si sarebbe trovato così perfetto in tutta Toscana , ed era sanza vizio , sicche niuno vizio gi vizio, sicche numo vizio gi piaceva. Fu riputato, ed era sottile d' intendimento, piace-vole in parlare, alto in dispu-tazione, ornato di costumi, e oltra ciò, che si può dire, gra-zioso in tutti gli costumi. E' pare, che li parenti suoi gli volesiono dare moglie, la qua-volesiono dare moglie, la qua-le il era una giovanetta di no-bile schiatta. Veggendo Zano-Tom. IV. V4

ENOBIO della bi , che 'l padre , e gli paren-Città di Fi-ti gli volevano dare moglie , rense fu di a moble schiac-ci anato. Di - Frenze, e al a gli gitto a' pic-remo il no-di , e pregollo umilemente, che me del Pa- lo dovesse battezarae L. D. Vescovo veggendo la disposizione di Zanobi , convocò tutto lo Capitolo, con grande onore, e sì lo battezzò colle sue mani. Quando lo padre , e la madre lo seppono , ch' ello era bat-

io seppono, chi ello era bat-terrato, vennono con grande compagnia del parenti, ed ami-ci alla casa del Vescovo, e do-mandarono lo Vescovo, e Zano-bi. Udendo il Vescovo, chi ebi. Udendo il Vescovo, ch'e-gli si era domandato, venne con Zanobi, e con grande mol-titudine di Galonachi, e di Pre-ti; e quando gli suoi parenti vidono Zanobi, ebbono grande visiono Zanooi, essono grande allegrezza, e cominciarono a dire grande disonore al Ve-scovo, e alli suoi Canonaci in presenza di Zanobi Allora veggendo Zanobi il disonore,

Papa lo foce tornare a Roma , Prelati , che egli consenti alia e in questo mezzo Teodoro Ve- preghiera dei Fiorentini , ma scovo di Firenze muore, sicchè grande (t) resía fu della elezione del Vescovo, iotra Cristia-oi, e gli Eretichi in Firenoi , e gli Eretichl in Firen-ze . Finalmeote Santo Zanobi fu chiamato Vescovo , così dagli Eretichi , come dagli Cristiani e fu mandato per lui . E molto ebbe grande tastidio alla entrata di Firenze per la "pressa della gente , e per lo romo-re ,- che gli faceano , e così l'accompagnarono insino al luogo diputato, ove dovea stare lo Vescovo, e poi e' lo comincióe pregare umilemente, che gli piacesse d'essere esso Vescovo, ed esso al tutto rinutava di oon essere . Veggendo il popolo di Fireoze, che egli non volca essere, si'l volle fare quasi per forza , ed etli vezgendo, ch'egli non potea con-trariare a loro volontate, si torno a Roma, ond e, che i Fiorentini veggendo , ch' egli era tornato a Roma, si maodaro-no Imbasciadori al Papa, dicendo , ch' eglino non riceveranno altra persona per Vescovo, se non Santo Zanobi. Veggendo Santo Zanobi gl' Imba-sciadori dei Fiorentini, sì si cominciò a scusare, che egli non n'era degno. Ma tanto iu pregato dai Cardinali , e altri

grande dolore sì n'ebbono i Romani del suo partimento, Finalmente Santo Zanobi venne a Firenze, e fu ricevuto con grande allegrezza dai Fiorentini, e poscia comincióe a mostrare dimolti miracoli , e fa-re aspra vita sempre di bene in meglio , cioè coo vigilie , calca con orazioni , con cilicii ( li quals egli portava sul corpo in sulla carne ignuda ) con predicazioni , e con disputazione , e con consigli , e con digiuni continovamente domava la carne , e soprattutto ciò , che gli avanaava , dava ai poveri Poscia andonne a stare verso la parte di Settentrione a una Chiesa edificata all'onore di S. Lorenzo Martire con esso gli suoi , cioè Eugeolo Diacaoo , e Crescenzio Sottodiacono, e quivi in quella Chiesa piccolina abito Santo Zanobi faccendo vita di romito, e in quel Tempio Santo Ambruogio stava per la maggior parte del tempo. Esiccome Iddio faceya molti miracoli in queste parti per Santo Ambruogio, e per Santo Zanobi, io quel tempo venne , che una nobile donna di Francia andando a Roma con gran gente, e con uo suo figliuolo, udi dire

della nominanza di Santo Za-

(1) Vinc. Borgh. Vesc. Fior. 563. Quello Cronichista, che scriven-do della caccinta del Duca d' Atene disse, che tra grandi, e popolari di Firenze nacque grande resia , non intese punto di cose a fede atteneoti , ot altro volle dire , the divisione , e scandoli, e contest.

, e della sua santitate , ond'è, che la donna andée a visitare lo luogn di Santo Zanobi con gran divozione, e a quel lungo sì raccomandoe un sno figliuolo , lo quale era in-fermo per lo camminare . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . .

\* crede

.... E veggendo la dinna piangere co-sì dolorosamente ebbe gran-de compassione. La donna de compassione. La donna quando ella vide il Vescovo, sì mise il corpo del figliuolo davanti agli suoi piedi , e sì lo prego umilmente , che egli le dovesse rendere lo suo figliuolo vivo per la sua misericordia, con ciò era cosa, che lo figliuolo era nobile, ricco, bene impa-rentato, e che ella l'avea menato seco contra la volonià dei parenti, e degli amici. E ancora diceva : Sappi Santo Padre, che non tornerò mai alla casa mia , e sempre viverò quì misera, e in miseria, se tu non mi rendi il mio figliuolo vivo. Santo Zannbi siccome smarrito veggendo la compa-gnia, e 'l popolo, ch' era li presente, si puose in orazione verso Oriente , guardando verso il Cielo, e cominciò ad orare dolcemente ; e fatta l'orazinne, lo fancinllo si levo schivare sano, e salvo, siccom' egli fu mai. Tutto il popolo laudando

ciulio ai Vescovo . La donne col suo fanciulio sì dimorò per alquanti dì , e poscia toroò in Francia con esse il fanciullo con grande allegreaza . Quando lo fanciulin fu turnato alla casa suz , stando per un tempo lo padre, e la madre muore, e li suoi parenti, sicch' egli rimase reda di tutti. Lo fanciullo , come huono , pensando io dono, che egli avea ricevuto

da Dio, e da Santo Zanobi, sì vendè ciò, ch'egli aveva, salvo che ie possessioni del pa-dre, e della madre, e diede i denari ai poveri di Dio, poscia fece editicare uno Monistern di Monaci in onore di Santo Michele, il qual Monistero è nel contado di Firenze appresso a Passignano, e liberò que-sto Monistero da ogni servitudine, acciocch' eglino ser-vissono più volentieri a Dio. Ancora fece un altro miracoto Zanobi colla sua cherice-ría a pie a vintare una Chie-nesso alle mura di Pirenze verso la parte di Settentrione , a) trovò nna grande moltitudine di cittadini di Firenze, che portavano uno fanciulio morto; Quando San-to Zanobi vide la moltitudine della gente, che portava lo corpo, volle schifare la via, e mai . Tutto il popolo iaudando nnn potè , che così tosto gli lo Vescovo, sì condusse il fan- portarono il corpo morta ai

<sup>(1)</sup> mancano più periodi contenenti la partenza della madre, la mor-te del fanciullo, ed il ritorno della medesima, che andò pei ad incontrare il Santo .

DI S. ZANOBI. siè, e pregaronlo umilmente, che egli non si dovesse partire, che non risuscitasse questo suo cittadino . Santo Zanobi non voleva, e egli cominciarono a gridare: Tu risuscitasti il figliuolo di quella vedova forestiera, lo qual era di Francia, maggiormente doveresti risusci-tare li nostri cittadini . Veggendo Santo Zanobi , che non valea scusarsi , s' inginocchiò verso Oriente , e disse al popolo, ch' egli dicessono tutti Kirie eleison, ed ei rizzò gli occhi suoi inverso il cielo colle mani giunte, e fece orazione a Dio Padre ; Per la quale ora-Dio Padre ; Per la quale ora-aione , il fanciullo si levò sano, e allegro, veggendo tutto il popolo, e tornò a casa sua, e visse per un gran tempo . Ancora fece un altro miracolo, che un fanciullo di cinque anni stando appresso alla Chiesa Cattedrale, e passato un carro colli buoi , li buoi si mossono con furia, e sì menarono il carro addosso al fanciullo . La madre dolorosa veggendo il suo figliuolo morto, sì lo levò di terra, e sì lo rinvolse nel panni, e portollo ad Eugenio Diacano di Zanobi, e pregollo con grandi lagrime , ch' egli lo dovesse appresentare a Santo Zanobi. Eugenio Diacano di Santo Zanobi, veggendo le pregbiere della donna, sì lo appresento a Santo Zanobi , e pregollo umilemente , ch' egli lo dovesse risuscitare . Santo Zanobi incontanente s' inginoc-

Eretico, lo quale era stato cieco di lungo tempo, domandava limosina alla porta del Tempio, e egli ndì dire dei miracoli . che Dio faceva per lo suo Ve-scovo. Un die uscendo il Ve-scovo fuori della porta, questo cieco si gittò a' piedi di Santo Zanobi , e domando con gran divorione, che gli dovesse piacere di restituirgli il vedere Allora Santo Zanobi domando questo, lo quale era cleco, s' egli volca essere Cristiano ; ed ello rispuose, che molto volentieri. Allora S. Zanobi sì gli mise la mano in su gli e fece lo segno della occhi, e fece lo segno della santa Groce, e incontanente lo cieco vide perfettamente cogli occhi , e incontanente ricevette lo Battesimo, e visse tutto lo tempo della vita si servigio di Dio . Ancora fece un aitro miracolo, che andando Santo Za-nobi di la dall' Alpe a visitare una Chiesa di Santo Vitale, e Agricola , sì trovò una grande moltitudine di genti , le quali piangevano un loro compagnome, e fra loro si levo uno maggiore di turti , e venne di-nanzi a Santo Zanobi con molte lagrime, e 'l Vescovo doman-do quello, che egli aveva, che così forte pisngeva; E colui sì disse, che un suo compagnone chió, e fece orazione a Dio; era morto, ad era caduto con

e fatta l' orazione, lo fanciullo si levò sano, e salvo, ed Eu-genio prese lo fanciullo, e sì

lo appresento alla madre con

grande allegreaza . Ancora fece un altro miracolo, che un

316 tutto lo cavallo giù d'una ripa, onde io vi prego, santo Padre, che avete misericordia di ciascuno uomo , che viene a voi, che voi lo dobbiate risu-scitare. Allora Santo Zanobi domando dov' egli era, ed e' gli fu mostrato , e incontanente sì si puose io orazione appresso al corpo, e fatta l'orazione , lo morto si levò sano, e salvo. Risuscitato, che fue, ringraziatone lo Santo Padre, stette seco per più dì, e poscia quando a lui piacque, tornò a casa sua eon grande al-legrezza. Ancora fece un altro miracolo, che una donna avea dato bere a un suo figliuolo infermo quaranta volte una notte, e il figliuolo non la lasciava posare in alcuno modo domandando pure bere; la madre adirata la quarantesima volta disse: Posa, che non mi lasci posare per nessuna ragio-ne; bevi in nome del diavo-io, lo quale ti possieda, ed e-gli si bevve. E incontanente lo dimonio si n' entrò nel cor-po al liglinolo, e cominciollo a tormentare crudelmente. La madre considerando quello, eh' eil aveva detto, fu moleo dolente, e avvegoaddioch el-la fosse Pagana, andossene con grande divorione a Santo Zanobi , e porto seco il fanciullo, e pregolio umilmente eon gran dolore, che dovesse sovvenire al figliuolo. Santo Zanobi mosso da piata della don-

segno della santa Croce, e in-contanente lo demonio si partì, e'l faneuillo ritornato sano, e salvo . la madre si fece battezzare col fanciullo , e ritorno a casa sua con lui . Ancora fece un altro miracolo, che u-oa nobile donna della Città di Firenze, la quale aveva cinque figliuoli del suo marito, e avevagli nutriesti tanto, che eglino erano grandi, e uno di venne, che figliuoli dicevano grande disonore alla madre. La madre piena di grande ira, veggendo il disonore, che le dicevano i figliuoli, gittossi ginocchioni , e raccomandolli al diavolo , e fece orazione con gran pianto, e dolore, che 'l venisse tal rabbia agli figliuoli , ch' eglino si manicassono le braccia per rabbia ; e si fu esaudita , sicchè li figliuoli cominciaroco a arrabbiare, intantoch' eglino si manicavano le braccia insino al gomito , sicche la madre , e i parenti gli feciono incatenare. La madre, avvegnadioche ella fosse Pagana, andò a S. Zanobi per li miracoli, ch' egli fa-ceva, colli capelli sparti, e face menare i fanciulii con seco incatenati dinanzi 2 S. Zanobi , e pregollo eon gran divozione, che le dovesse libe-rare i suoi figliuoli. Santo Zanobi iocontanente si puose io orazione dinenzi al Crocifisso. E vedeodo tutto il popolo, stette dalla mattina infino a terna, guardo verso il Cielo, e za orando con molte lagri-puosesi in orazione, e fece il me; e quaodo egli fu bene facifaricato per l'orazione, levossi suso, e fecele il segno della saota Croce in su i fanciulcnm'egli eraco prima , e prenderono il battesimo colla madre Inro ; e Santo Zannbi gli ammaestrò, come eglino dovessnno reggere , e fecegli tornare a casa loro. Ancora fece un altro miracolo, che un die venne una novella a Eugenio

Arcidiacono di santo Zanobi , ch' egli era morto un suo parente sanza coofessione , ed era presente Santo Ambruogio Vescovo di Milano, quando la novella gli venne ; per la qual novelia Santo Eugenio s' infermo gravemente . Veggendo Santo Ambruogio , che Santo Eugenin era ens) infermato , prego Santo Zanobi, che le dovesse provvedere . Allora Santo Zapobi chiamò un suo cherichino, e fegli tosce l'acqua benedetta, e andonne dove Santo Eugenio era , e benediilo coll' acqua benedetta , poscia coman-do , ch'ello si levasse suso sandimoranza , e andasse da quel suo parente, che era morto , e comandassegii da sua parte, che ello al levasse, e venisse dinanzi a Santo Zanobi. Santo Eugenio 'a maoo a mano si levò sue , e andò a quel suo parente , ch' era morto , e foce quello, ch'avea detto Santo Zanobi , e incontanente lo mnr-

DI S. ZANOBI. to si levò suso sano, e salvo e venne dinanzi al cospetto di S. Zanobi ; poscia tornò a caii, e'i dimonio gli lasciò, e in- sa mal volencieri , e visse un cootanente la donna si partì , gran tempo . Santo Eugenio e i fanciulli si partirono santì , tornò a casa , e tornò nel letto, e visse poco, siccome vi diremo nella sua Leggenda, Lasciamo stare di Santo Eugeolo . e diremo della morte di Santo Zannbi.

Santo Zanobi, cognoscendo la fine sua , andossene un di alla Chiesa Cattedrale , e con-gregò tutto il popolo di Firenze , e ammaestrogli , ch' egli dovessono vivere in concordia, e in buona pace intra loro (1) conciò era cosa, ch' egli si voleva dipartire da loro, e an-dare al suo Padre, e che eglino non ne dovessono avere maninconia ; e quando elli ebbe detto così, e benedì tutto il popolo, e disse : Io non posso stare più con esso voi . E par-tissi dalla Chiesa, e venne al luogo suo coo gran fatica , puososi io orazione . Veggendo tutto il Capitolo , lo quale piangea con grande divozione dicendo: O uomo santo , enme municossi col Corpo di Cristo, e guardo verso il Cielo , e segnossi del segno della santa Croce, e allora l'anima si partì dalla carne , e fu portata a poco dagli Angioli in Cielo . E do- a poco veto sapere , ch' egli avea novanta anni , e morì negli anni del nostro Signore Iesù Cristo

(1) post notabile usata diverse voite dal nostro Traduttore ..

quattrocento ventiquattro adi xxv. del mese di Maggio del predetto anno agli 8. di a calendi di Giugno, regnando Teodorio, e Onorio Imperadore . Morto ched e' fue , la chericería , e tutto il popolo tolsono il corpo suo con gran divozione , sì vi misono molte spezie, e sì seppellirono appresso alla Torre di Santo Lorenzo . Poscia che ello fu soppellito, staudo per cinque anni fu fatto Vescovo uno, ch' era appel-lato Andrea, e quel Santo Vescovo sì fece un grande Capitolo di Vescovi, e di Cherichi, e disse nel Capitolo, ch' egli era buono a portare lo Corpo di Santo Zanobi alla Ch'esa Cattedrale di Santo Salvatore, e cosi fu ordinato, sicch' egli adi ventisci di Gennaio lo fece disoppellire, e portare alla Chiesa di Santo Salvadore a quattro Vescovi, e quelli Vescovi portando lo Corpo di Santo Zanobi, turono tanto affinnati del popolo , ch' eglino caddono appresso a un olmo, lo quale era appres-so alla Chiesa di Santo Gio-vanni Battista, e caduti, ch' elli furono, la cassa dov' era elli furono, la cassa dov' era lo Corpo di Santo Zanobi si gua-stóe, sicchè il corpo toccò l'olmo, e a mano a mano, che l'olmo fu toccato, fece fiori, e foglie, e durò tutto quel-l'anno coi fiori, e colle fo-glie. La gente vedendo lo miracolo, sì guastarono tutto l'olmo, e con divozione por-tarono via li rami. E li Fiorentini vedendo questa opera,

con una croce dov' era l'olmo, acciocche I miracolo fusse sempre in memoria della gente. Quando eglino furo venuti alia Chiesa di San Salvadore col corpo, per niuno modo eglino potevano metterlo den-tro nella Chiesa per la molti-tudine dells gente. E'l Ve-scovo di Firenze veggendo tutto il popolo, e la cheriche-ría, si predicó, che ello vo-leva, che dodici Calonaci servissero alla detta Chiesa all' onore di S. Zanobi , perchè el-lo n'era degno . Allora lo Vescovo fece portare lo corpo dentro della Chiesa , e fecelo soppellire nell' Altare, ove egli è oggi a grande divozione , e onore, avendogli il popolo, e la chericeria promesso di fare tutto, che detto avea prima il faccesse intrare dentro; e fue ordinato, che in quel die fosse fatta grandissima festa al-l' onore di Santo Zanobi . Dopo la morte sua fece molti miracoli, ne quali miracoli ne fece uno, che essendo un Calo-nico nella Chiesa Cattedrale molto savio in medicina, e abbiendo uno suo Cherico gravato d' una grande infermitade , lo Calonaco gli faceva molte medicine, e raccomandavalo a Santo Zanobi continovamente; e una notte andò dinanzi all' Altare di Santo Zanobi , e puosevisi In orazione, pregando Santo Zanobi umilmente, ch' ello dovesse guarire questo suo Cherico. Allora S. Zanobi sì apparve

feciono una colonna di marmo

a que-

BI S. ZANOBI. a questo Calonaco con vestimenta bianca parata, e sì gli disse con gran riprensione, che ello doveva lasciare stare le medicine, e ch'egli tornas-se a casa , ch'egli lo troverrebbe sano, e salvo. Allora lo Canonico si levò suso, e tornò a casa, e trovò, che lo Cherico suo , lo quale egli avea lasciato per morto, era li-berato. Allora lo Ganonico laudò Iddio, e 'l Beato Santo Zanobi, e predico questo miracolo a tutto il popolo . Ancora fece un altro miracolo , che un Cherico , ch'avea nome Chiarito , lo quale serviva alla Chiesa Cattedrale , dov è lo corpo di Ssnto Zanobi , uno die sì gli venne una grande postema nella gola , e quando egli si vide così grande infermita-de , mandò per Maestro Guido d' Arezzo, il quale era sopr'ogni medico . Maestro Guido quando egli ebbe veduto la postema, sì gli disse, ch' egli sconciasse i fatti dell' anima sua, con ciò era cosa, che egli la voleva tagliare, e'l tagliamento non era sanza pericolo. Allora lo Cherico vernendo la notte , e la mattina dobbiendo essere tagliato, andossene dinanzi all' Altare di Santo Zanobi, e cominciò a pregare divotamente con gran pianto, che 'l Santo lo dovesse avere in misericordia , e quando ello fu bene affaticato della preghiera, e del pianto, e gli venne nn maraviglia, e domandarono co-gran sonno, e subitamente me egli era liberato, e questo s'addormentò. Allora gli appar- rispuose, che Santo Zanobi per

ve Santo Zanobi parato di vestimenti bianchi, e segnollo di segno della santa Croce, e co-mandolli, che ello si levasse suso sano, e salvo. Quando lo Cherico fu desco, egli si tro-vò sano, com'egli fu mai. Allora cominciò a laudare Iddio, e'l Beato Santo Zanobi, e misesi a servire alla Chiesa di Santo Giovanni di Firenze, e divenne di molto santa vita in suo tempo . Ancora fece un altro miracolo, che uno Prete, lo quale aveva nome Lapo , che era divoto servo dell' Altare di Santo Zanobi, levando un legno della Chiesa per ordinare la sua festa, per troppo gran peso si roppe nelle reni , on-d'è, che ne fu portato al letto , e legato dai medici , e co-minciò a avere grande ira , perchè e'non poteva essere al vespro. La notte infino all' ora cessò del mattino non \*calò di piagnere per dolore, ond e, che Cristo sì lo ebbe in grande misericordia, per amore ch' egli era servo di Santo Zanobi. Ond'e, che subitamente per lo comandamento di Dio, sì apparve Santo Zanobi parato , e comaniò, ch' ello si levasse suso, e andasse a uficiare cogli altri Cherici nella Chiesa, e quei si levò suso, e fece il comandamento di Santo Zanobi . Quando gli altri cherici vidono, ch'egli era venuto al mat-tutino, sì si dierono grande

VITA DI S. ZANOBI. la grazia di Dio I aveva libesarebbe rato ; e visse poscia fadele ser- de suoi miracoli , che "sare vo di S. Zanobi . Ancora fe- da dire più d' un anno . tance uo altro miracolo, che una donna di Fisenze molto bella fosse abbandonata dal suo marito contro a Dio, e contro a giustizia; e 'l martto suo per farle maggiore doglia, pare fosse andato in Inghilterra. La donna un die della festa di Saoto Zagobi cominciossi a raccordare del marito suo , che l' aveva abbandonata, e cominciò a piagnere gravemente, e racch'ella ebbe la preghiera, subi-tamente io quel die, e io quel-la ora il marito, che era in Inghilterra prese grande amore

ce suos miracoli, che "sarè da dire più d'un anno, tan-ti, e quali sono li miracoli, che l' predetto santialmo Santo Zanobi ha fatto, e fa ogni giorno, pure che a lui sia ri-como coo divoto, e puro cuo-re, e abbiasi fede nella sua santi-

th, che di tutte le grazie, che gli si addomanderanno lecite, invocherà innaozi al nostro Signore Gesti Cristo, che dob-biamo essere estuditi, e così preghiamo faccia, che mentre comandarsi a Santo Zaoobi, che stiamo io questo mondo, presti-cgli la dovesse aiutare. Fatto ci grazia il sommo Dio, possianio fare ogni sua volontà , e alla fine abbiamo requie nella sua gloria in sempiteroa sæcula . sæculorum . Amen . Che Dio ne alla moglie, e sanza dinoranza la conceda per sua piatà, e partissi d'Inghilterra, e vecone misericordia a tutti il suoi fe a frienze, e amb la moglie deli Cristiani, e lo quera predigrande amore, ed ebbe di seote vita pate, con unità, e lei algiuni maschi, e fisminie, vera concordia. Amore



## .V I T A $\begin{tabular}{lll} $D$ & I \\ \hline $S$. & E U G E N I O. \end{tabular}$

### S. GENIO. E U

un nobile uomo , e moito rieco, lo quale aveva no-Chiaro ,

ed era della Città di Firenze , era fedele Cristiano , largo in fare limosine , pronto a servire Iddio , costumato , e divo-to di San Zanobi , ed era nato di nobile uomo, e avea di molti amici, e molti parenti. Questo giovane, lo quale è det-Questo giovane, lo quale e ace-to di sopra , non avea nè moglie , nè figliuoli , ondechè fu consigliaro , che togliese mo-glie . Veggendo , che il suoi parenti, e amici lo consigliava-no , ch' egli togliesse moglie , tolse una nobile giovane di Fitolse una nobile giovane di Firenze per moglie, della quale inno, e pregolio, ch'ello gli
egli al ebbe un figliusolo maschio, lo quale iu ape, giliazo a fare alcuna cost. Sano ZaEugenio . Lo padre n' ebbe nobi gli disse, ch' egli dovruse
grande allegenzea, e feccio andare da Sanoo Anbrogio a battezzare , e puosegli lo nome Milann , e portargli-una iette-X. 1

ELLA Provin- sopraddetto, Eugenio, e racco-cia di Tosca- mandoilo a Santo Zanobi. Que-na sì era sto fanciullo chiamato Eugenio fu menato alla scuola , e fugli mostrata la scrittura , e inse-gnato leggeria , e fu ammae-

strato alli comandamenti di Dio . Questo fanciullo \* apparò tanto nella prima etade , che non si sarebbe trovato niuno in Firenze del suo tempo , che tanto fosse savio , perch' egli era di sottile intendimento , alto nel parlare, molto buono disputatore, ed era netto di tutti i vizi, e sempre usava colle buone persone, ed era grazioso "in tutte persone. Un "con o-di venne, che in padre di gnuno Santo Eugenio voleva andare a Milano, e andossene a San-to Zanobi, e sì gli disse, come gli conveniva andare a Mi-

ra da sua parte . Chiaro prese la lettera con grande divozione , e andossene a Milano , e ando al Beato Santo Ambraogio, e diegli la lettera da parte di Santo Zanobi . Santo Ambruogio la ricevette con grande allegrezza, e tanto quanto Chiaro stette a Milano , Santo Ambruogio lo fece stare a casa sua , e tecelo sempre sedere alla tavola sua . Quando Chiaro padre di Santo Eueçnio fu sbrigato di quello, ch' egli avez a fare in Miiano , andossene a Santo Ambruogio, e domandolli comiato . e ricevette la sua benedizione , e torno a Firenze ; e eom' egli fu tornato , andossene a Santo Zanobi , e ringra-ziolio dell' onore , ch' egli avea ricevuto da Santo Ambruogio, e sì gli disse, come Santo Ambruogio l'avea bene trattato . E quando e' dicera queste cose a Santo Zanobi , Santo Eugenio suo figliuolo era presente , ond' è , che Santo Eu-genio preso dell' amore di Santo Zanobi , e di Santo Ambruogio, cominciò a osservare castità, e a fare grande orazione, e fare grande astinenza del suo corpo , e schifare la com-pagnia di ciascuno uomo per fare meglio orazione; e cominciò a non volere nominanza del bene , che faceva . Ora da qu' innanzi diremo , siccome Santo Eugenio venne disce-

T A
venne a Firenze a visitare Santo Zanobi , siccome era usanza . Chiaro padre di Santo Eugenio fece grande onore a Santo Ambruogio per la sua santi-tà, e per l'amore, che gli a-vea fatto a Milano, Quando Santo Ambruogio si venne a partire di Firenze, Chiaro padre di Santo Eugenio, cogno-scendo i modi, e' costumi di Santo Ambruogio, si gli die suo figliuolo Eugenio per discepolo , e pregolio , cbe lo dovesse ammaestrate ne suoi costumi . Santo Ambruogio lo ricevette con grande allegrezza , e menollo a Milano con seco , e ammaestrollo ne' costumi, sicchè tutta la gente se ne maravigliava, e diceva, che egli si era uno altro Ambruogio. Santo Ambruogio veggendo la vita di Santo Eugenio, diecva: Cotesto sì è un dono, che mi e dato da Dio; e ringrariava Iddio, dicendo: Cotesto sarà buono edificatore della Chiesa, e spesse volte e' lo mandava a predicare al popolo in suo luogo . Il padre di Santo Eugenio udendo le virtu del bgliuolo, prese gran desiderio di vederio, e averlo sempre appresso a se, e mando per lui , ch' ello dovesse venire a Firenze sanza dimoranza . Quando Santo Eugenio udie 'I comandamento del padre , sì domando comisto a Santo Ambruogio, e Santo Ambruogio polo di Santo Zanobi . În quel veggendo , ehe egli si volca tempo detto di sopra , Santo partire , molto fu dolente , e Ambruogio Vescovo di Milano eon grandi lagrime diegli la sua

D 1 5. EUGENIO. benedizione , veggendo tutto il polo , e raccomandandosi a lui , e poi lo mando a Firenze onorevolmente . Quando lo padre, e gli parenti lo vidono . furono molto allegri, e tutto lo popolo di Firenze fece grande allegrezza. Lo padre veg-sendo la santita del figliuolo, si lo raccomando a Santo Zanobi , e dieglielo per suo disce-polo . Santo Zanobi lo ricevette con grande allegrezza, e tutti li parenti, e amici di S. Eugenio furono molto allegri ed eziandio tutta la Città di Firenze faceva grande allegrez-za d'avere tal figliuolo. Santo Zanobi incontamente lo fece suo Calonaco, e stando un po-co di tempo, lo fece suo Arcidiacono, e consagrollo, e lasciogli quasi tutta la briga del Vescovado a reggere . Quando Santo Eugenio ebbe ricevuta la degnitade da Santo Zanobi , sì cominció a fare graude astinenza , cioè in digiunare , in ora-re , e in sollecitudine , e n vigilie , sicche Santo Zanobi forte se ne maravigliava . Poscia comincio a predicare contro gli Eretici per tutta Italia, e spezialmente per tutta la Città di Firenze e comincià a disputare contro a loro sì sottilmente, che quasi nessuno poteva contrastare , e convertì molta gente. Santo Zanobi n'av.a tanta allegrezza, che egli gli commise quasi tutto il Vescovado a reggere . Tutta la Provincia cominció quasi a correre a lui , e nessuno si pensava bi , e Santo Ambruogio tolio-Tom. IV. X 3

essere bene ammaestrato , se egli non era ammaestrato da Eugenio. Or vegnamo alla morte di Santo Eugenio . Un di ven-se, che Santo Eugenio ven-ne a tanto, che i medici l'abbandonarono per morto. l' abbandonarono per morto. Tutta la Città di Firenze n'ebbe grande dolore, sappiendo, che Santo Eugenio era così infermato, Essendo Santo Ambruogio a Firenze , Santo Eugenio quando egli si vide presso alla morte , tu molto aliegro , e sì disse a Santo Ambruogio , e a Santo Zanobi, ch' eglino si dovessono confortare, conciossiacosache l'anima sua era gia allogata in Cielo . Santo Zano-bi , e Santo Ambruogio sì gli diedono i Sagramenti della santa Chiesa, ed essendo tutti li i Calonachi, e Prelati, e li com-pagni suoi , cominciarono a cantare l'uncio sopra Santu Eugenio, ed egli cominciò a cantare con loro insino a quello Salmo: Ad te Domine levava animam recom , e uni lo cantare suo fino duve dice; Deus mens in te santa Cioce , e mise le mani sue nelle mani di Santo Zanobi , e l'anima si parri del cor-po adi xv. di Dicembre negli anni del nostro Signore Gesù Cristo quattro ento ventitre , 413. si morì detto Santo Eugenio. E dove"e sapere , cb' egli avea trata anni , quand'egir mort . Aliora Santo Zano336 FITA DI S. EUGENIO, no lo corpo con molta divo- di fu edificata una Chiesa sione, e ai vi ando tutto il fueri della Cutà di Firenza popolo a seprellirio, e fa sop- pellito alla Calsa Cattedrale di bella, e fu sagrata all'onore sonre e in capo di tenta contre e in capo di tenta.



V I T A
D I
S. CRESCENZIO.

## CRESCENZIO.

rentino, e sì fu nato di nobile schiatta, e d' Otesto , e Cattolico pa-rentado . Ond'è, che li suoi parenti lo feciono battezzare , e acciocchè egli crescesse in virtude, e in bontade, pregarono Iddio, che mettesse loro in cuore di chizmario per quei nome, che gli fosse convenevole. E come piacque a Dio si venne loro in cuore di porli nome Crescenzio. E dovete sapere , ch' egli

RESCENZIO

fu le cose sante, e di vicitare la io- santa Chiesa di Dio, e sem-sì pre disiderava d' udire la so- legge di Dio sopra tutti gli alcittadino Fiotri , e sopra tutte le cose era sollecito z servire z Dio, e vi-veva in grande castitate. Santo Zznobi udendo dire delle virtù di Crescenzio, sì mandò per lo padre, e sì gliene domandò per grazia, e 'l padre sì glie-ne die volentieri, ed ello lo ricerette benignamente, e ac-ciocche ello procedesse in meglio, Santo Zanobi lo messe a avere cura della Chiesa . Santo Crescenzio per li cominciamen-ti, ch' elli aveva avuti buoni zio. E devete sapere, ch' egli ti, ch' elli avera avrut buoni lo dierono a baita in usi ami in giovanezza, si cominich a ciullezza e compinio. A' egli chirari in più saper vite. Effet protono a legrere, e imparò uno cilicicio in sulle carni ignatanco, ch' egli era mutavigiloso de, a digiunate, e orare, e scolare in breve trompo. L'a - a "riggere in carne tuni, cho scource in nerve trimpo. L. a. arringere la carne sua, che spetto era angelleo, e usava debbe essene erret, che non fosse sempre con buona gente, ed donna, acciocc. e l'anima anera sanza visio, e ubbidiment classe al suo luogo, e la carne al pader e alla mader, e rimmense al luogo non Vertunpe disiderara d'impatano gendo Sanzo Zandoli la rina di

Santo Crescenzio . s) dilene neese grande allegrezza, e sì lo fece Cherico, e stando per po-eo di tempo lo fece Sottodiacano con consentimento di tutti i Calonachi , e fecegli quello ornamento, che soleva essere fat-to a Sottodiacano, eioè di mettergli soello in dito di diamante . Quando Santo Crescenzio ebbe considerato l' onore, che Santo Zanobi gli avea fatto e veggendosi accompagnato da tanti buoni Calonachi , sì co-minciò a multiplicare di virtà In virtude, e a usare cogli mi-gliori, ch' egli cognosceva, e sempre veniva nella Chiesa con gli altri a dire l'uficio, e sempre faceva onore a' maggiori , a' piccoli, e a' mezzani, secon-do la condizione sua. Era ubbidiente a ogni persona , e fa-\* crescè ceva riverenza a ognuno ; ed era tanto puro, che mai nessu-no poteva dire di lui altro, che bene , ne eziandio pensare , tanto vivea in grande onesta ; onde tutti gli Prelati, e suddi-ti, e tutti li cittadini gli aveano tanta riverenza, che eglino dicevano dopo lui, ch'egli non era uomo, ma veramente, ch' egli era mandato da Dio in forma d' uomo , e in esempro del Re , ond' è , ch'elli cominciaro a farli graude onore sopra tutti gli altri . e cominciaronlo a chiamare messo di Dio . Siccome usanza era il Besto Santo Ambruogio sì

me egli ebbe veduto Santo Crescenzio, cognobbelo, siccome spirato da Dio, ch'egli era Santo, e incootanente Santo Ambruogio sì I disse a Santo Zanobi . Allora Santo Zanobi , sì 'l fece sempre stare con Santo Ambruogio, e con seco, e con Santo Eugeoio, cb'era ple-no di saotitade, e fecelo aceostumare negli suoi eostumi, ed egli sì imparò tanto bene, e cotauto quanto visse non variò in alcun caso degli suoi eostumi. E odi grande maraviglia di Santo Crescenzio, ch' egli meritò in sua giovanesza d'essere comin sua giovanezza d'essere com-pagnone di Santo Ambruogio, e di Santo Zanobi, e di San-to Eugenio, perchè egli lo via dono pieno di sapienzia, pieno di giustizia, pieno di temperauza, e di costanzia, per le quali vertudi e' montò di grado in grado; e ogni uomo , che ve-niva a lui con grande disiderio si partiva consolato da lui, sic-che della etade, ch' egli era cu'egli aveva diciannove anni , egli era pieno di tanta santith, che ogni uomo diceva, che somigliava Santo Giovanni Evangelista . ovver Santo Ambruogio . Santo Ambruogio lo meno con seco a Milano, e stando con Santo Ambruogio, e' fu menato dinanzi a Santo Crescenzio due uomini, ch' erano indemoniati, ed ello si gittò in orazione veggente il popolo, e fece lo seguo della santa crovenne a Firenze a visitare San- ce, e incontanente egli furon to Zanobi, e trovò Santo Cre- sani, com' eglino erano prima, scenzio, ch'era con lui, e eo- e quegli ringraziò poi Iddio, e \$40DI S. CRESCENZIO.

e Santo Crescenzio, e disse a ogni uomo lo miracolo. Quan-do Santo Ambruogio ebbe veduto lo miracolo, ch'aveya fatto Santo Crescenzio, sì gli die la sua benedizione, e mandollo a Firenze a Santo Zanobi. Quando Santo Crescenzio fue a Firenze non disse a persona niuoza lo miracolo, ch' avesse fatto a Milano, ma Santo Ambruogio lo fece assapere a Saoto Zanobi . Santo Zanobi ne fu molto lie-Santo Zanobi ne su moito tie-to, e allegro, e mostrò, che non sapesse niente, ma la no-minaoza era si per Firenze, che ognuoo lo aspeva, e tanto fu-rono allegri della sua venuta, che gli facevano troppo maggiore ocore, ch' eglino non era-no usati di fare, e massimamente per li miracoli , ch' egli faceva . Quando Santo Crescenzio vide la moltitudine della gente, che veniva a lui, co-mincio a schifare la compagnia d' ognuoo , e a fare maggiore astinenza, che non era usato . cioè in orazione, io vigilie, e in santitate, e tutte le vestimenta, che si cavava di dosso. e ciò, che gli avanzava, dava a i poveri. Una volta fece un grande miracolo, che un po-vero nomo era venuto nella Chiesa Cattedrale, e non vedeva lume, e andossene dov' era Santo Crescenzio, e gittossi alli suoi piedi , e pregollo con grande piatade , che a lui do-vesse piacere di farli ritornare la luce. Santo Crescenzio mosso da piatade , gittossi in ora-zione guardando verso il cie-

lo, e fece il segno della santa croce io su gli occhi del cieco, e incontanente lo lume gli fu ristituito, e vide così bene, come prima avesse mai veduto; e poi cominció a narrare a ognnoo lo miracolo, ch'avea fatto Santo Crescenzio. Avve-gnadioche Iddio facesse grandi miracoli per Santo Crescenzio, egli non voleya, che si sapes-se, e mostravasi di non ne sa-pere niente, ed c'oon gli poteva celare , per gli grandi se-

gni, che mostrava. Or cominciamo a dire la morte sua. Un di venne, che Santo Crescenzio si sentì \* fievo - \* debole le del corpo, e cogooscette la fine sua, e allora andó a Santo Zanobi eon grande disiderio, e con allegro volto, e manifestógli per ordine come Dio lo voleva ricevere, e ricevette i Sigramenti della Santa Madre Chiesa coo grao divozione , e stando per pochi di , "sendo al "essendo presente Santo Zanobi , e tut- presente ti li suoi compagni, e con Sao-to Eugenio, allora Santo Cre-

scenzio giacendo nel suo letro presente loro, fecesi lo segno della santa croce, e cominciò a guardare verso il cielo, e mise le mani sue nelle ma-ni di Saoto Zanobi , che lagrimava, e che orava, e siccome piacque a Dio l'anima sua si partì dal corpo, e andò in Cielo, e questo fu adì tredici d' Aprile negli aoni del nostro Signore Giesu Cristo quattrocento ventiquattro \* per lo tempo \* nel di Onorio, e Arcadio Imperado- tempo

333 VIIA DI S. CRESCENZIO.

ri . Aliora Santo Zanobi con stata, e a Santo Andronojo
tatta la Carciforti, e il popo serres la motte usa. Che Dio
free topoellire lo Corpo nella ciocche noi finanno la nostra vichiesa di Santo Salvatore, ona ta in grazia i, e dipoi abbiane
noles cone donifere, e pubblis la sua gioria. Aosin,
co la sua visa, raccome dila era



## V I T A DI REPARATA

VERG. E MART.

S.



### T Α D I

### S. Е PARAT

J.

EL tempo di assai potuto vedere, e comosci Decio Impera. re questa vita mondana tanto, dore, e perseguitatore de' Cristiani,fu una Santissima Vergine, la quale ebbe no-

me Reparata ; ed era Cristiana . Cisaria , e crudelmente perse-guitava i Cristiani , e tormenguitava i Cristiani, e tormen-tavagli, acciocchè rinegasiono la Fede di Cristo. E stando egli in quella Cirin e' servi suoi gli menarono presa Santa "Repera-ta, e dissongli: Questa giovane adora Cristo, e fa beffe degli Dii nostri . Allora veggendo Decio la fanciulla di dodici anni bellissima, la cominció a lu-singare, dicendo: O fanciulla, singare, dicendo: O tanciulia, io discesse di ucino in ecera. Il conso, che tre gratilimento di occoso di conso di conso

che mi basti, e perocch' io spero d' avere quella vità, la quale è eternale, io ti dico, ch' io non voglio adorare altro Dio, che quello, che mi creò, e disidero morire per lo suo amore, Allora disse Decio: So me reparata e era crimana, more altre altre dise e con e piatora. Avvenne, che Decio Cristo, lo quale tu adori, è ve-Imperadore venne nella Città di race Iddio, secondo che tu di, come si lasciò egli uccidere da Giudei? Allora Santa Reparata rispuose, e disse: Quando Iddio ebbe fatto il primo uomo, sì gli comandoe, the non mangiasse del pomo vietato, ed egli ne o forse mangióe; per la qual cosa e Reparata fue cacciato dal Paradrio, sieche niuno vi potè andare ; sicchè e' fu tanto l' amore, che Dio ebbe alla umana natura, ch'egli discese di Cielo in terra , e

336 F I io ti farò sostenere molti, tormenti , e poi ti farò uccidere crudelmente. E ella rispuose, e disse : Io non m spavento per le tue minacce , ma più mi conforto, e oon voglio adorare se non colui, che mi creò, lo quale jo amo con tutto il mio cuore . Allora Decio ardito fece empiere piena una caldaia di piombo, e con gran fuoco lo fece struggere, e comando, che le fosse versato in capo, s'ella non uccasse Cristo. Ed essendo " lique- apparecchiato il piombo " strutto, fatto ella disse: O veracissimo Iddio vieni a liberare l' Ancilla tua

di questa pena per la tua piatà. E dicendo queste parole substa-mente diventón il piombo come fosse acqua fredda. Altora Decio ardito fece scaldare piastre di ferro roventissime, e fe-\* oppres- cegliele fregare al petro . Allo-sioni ra ella disse: O misero il tuo fuoco è gelato, e non mi incende, e sento grandissima soavitade nel mio petto, lo quale io ho sempre tenuto octto al mio Creatore . Allora Decio con gran furore comandò, che fosse scaldata una fornace, e ella vi fosse messa dentro ignuda . Essendo Santa Reparata messa nella fornace ignuda comincio a lodare Iddio nella fornace, e con eran boce. E Decio uden-

della Città, e per disonore, e per istrazio, essendo ella così tosolata, disse a Decio: Io sostegno questa vergogna pazientemente per l'amore del mio Creatore , al qual ti cooverrà rendere ragione di quello, che tu fai . E Decio rispuose , e disse: Il tuo Iddio oon ti potrà scampare delle mie mani , ma se tu adorerai li m'ei Iddii , tu scamperai di molti tormenti, E ella rispuose, e disse: lo t' ho detto, ch'io noo voglio adorare se non solamente il mio Creatore; e tu pensa, e guarda quello, che tu fai incontro a me , imperocche te ne converra rendere ragione al mio Creatore Signore Domeneddio . A questo parole molti di coloro, che stavano a ud re, ebbono gran "cupaaioni ne' loro cuori udendo queste parole. Allora Decio disse : O misera consenti al mio consiglio, innanzi che tu peri-sca, ed ella rispuosa, e disse: O figliuolo del Diavolo in quanti modi t' ingegni di farmi negare il mio Creatore ? io t' detto, e dico, ch'io non adore-rò altro Iddio, che Cristo. Allora Decio comandò a' suoi ser-vi ch' andassono a moazarle il capo , e recatemelo a vedere . Ed essendo ella menata a dicol-lare disse: Io ti rendo grazie, dola maravigliandosi come non era incontanente morta, disse contra li servi : Io credo, che Messere Giesu Cristo, e priegoquesta fanciulla co' suoi malifici ti, che debbi ricevere lo spirici vincerà. Allora la trassono to mio. E dicendo queste parodelia fornace sanaa nulla macole, il giustiziere a uno colpo le la del suo corpo . Allora Decio mozzo il capo, e molti di colo-TO.

л la fece tosolare, e così tosolara

la fece menare nella piazza

Darwin South

ro, che stavino a redese, vid-statini sepremente a colti-dono visibilmente uscire una re il suo santiatino Corpo con colomba bianchisma della sua molta riverenza, e divozione. Bocca, e volare in Cielo, e la Amen.



Tom, IV.



L E G G E N D A

DELL' ASCENSIONE

DI GIESU CRISTO.

. .

### LEGGEND

### DELL' ASCENSIONE

## DI GIESU CRISTO.

## 



fue zione ; della

ne doverno vedere per ordine sette cose , onde la prima questione è , onde salitte Cristo in Cielo ; la seconda è , per-chè non ando incontanente dopo la Resurrezione , ma indugiossi xt. di ; la terza è , in che modo andò in Cielo ; la quar-ta è , con cui andò in Cielo ; ta e, con cut anno m cieto; la quinta è, con quale merito andò in Cielo; la sesta è, ove andò ; la settima, e ultima è, perchè andò in Cielo.

Quanto alla prima questio-

ne.cioè onde salitte Cristo in Cie-Me, cion conce sainte Cristo in Gecon ioro , comando ioro , ce
o do con concentra che
di Monte Oliveti , dalla parte di Bettania anda
Bettania ando i Gielo , onde
Bettania ando i Gielo , onde
Bettania dando i Gielo , onde
rece Cristo andare li suoi Dicepoli in Monte Oliveti , el in o nado in Gelo. Ed cessolo
quello medesimo die della sua
Tom. 17. Y 3

ASCENSIONE Ascensione apparitte due fiate del nostroSal- agli Appostoli , cioe agli undici, quando cenavano nel Cenafatta nelli culo , onde tutti gli Apposto-xt. di dopo li , e' Discepoli , e le femmine la Resurre- abitavano in Ierusalem , in quella parte, che si chiamava Mel-lo, e chiamavasi Monte Sion.

lo, e chiamatyasi Monte Sion.
Quivi era un grande albergo, nel quale era usato Cristo di stare con ggi dodici Appostoli, anas che fosse morto; nel quale stavano ora gli undici Appostoli, e tutti gli altri Discepostoli, e tutti gli altri Disceposio ii, e lesante femmine, ch' e-rano usate di seguitare Cristo, rano usate di seguitare Cristo, stavano in altre case intorno agli Apportoli. E cenando gli
undici in quel cenacolo apparitte loro Cristo, e riprese la
loro durezza, e la loro incredulltade; e mangiato ch'ebbe con loro , comando loro , che andassoso in monte Oliveti dal341 L E G G E N D A
Ecclesia , Ove aveva Cristo te- ne dec essere nuti li piedi, quando si levò in alto, non si potette mai coprire lo pavimento della Ecclesia; anzi quando li maestri lastricavano col marmo , levavasi in al-to , e percoteva loro la faccia;

\* corri- onde infino al dì d'oggi si possposero sono vedere , e coooscere l'or-me degli piedi di Cristo nel luogo onde andò in alto. Ouanto alla seconda o

ne, cioè, perchè non andò in-contanente Cristo in Gielo dopo la Resurrezione , ma indugiossi quaranta di , doverno intendere , che di questo sono tre ragioni .

La prima è , per dimostra-re la veritade della Resurrezione , e della morte , onde la morte di Cristo fue provata bene , e sufficientemente negli tre dì , che stette il corpo nel sepolero ; Ma la verace Resurrezione, acciocche fosse bene approvata, volle peù lungo spa-zio di più dì, e perciò ebbe maggiore spazio di tempo tra la Resurrezione , e l'Ascensio-ne , che tra la Passione , e la

Resurrezione. La seconda è , per consolazione degli Appostoli, onde se la consolazione divina dec soperchiare la tribolazione , e 'I tempo della Passione di Cristo fue tempo di tribolazione agli Appostoli ; più di deono essere questi tra la Resurrezione , e l' Ascensione, che quegli tra la Passione, e la Resurrezione.

La terza è , per la signi-

ne dee essere ristorata per la consolazione , onde secondo che stette nel sepoltro morto quaranta ore lo Signore nostro ,e questo fue tempo di tribolazione ; così stette quaranta dì con gli Discepoli nel temp della consolazione , sicchè "ri-sposero allora a quaranta di quaranta ore , nei quali quache fosse

ranta di confermò, che foss vivo, e risuscitato Cristo. Quanto alla terza questic ne , cioè io che modo andò Cristo in Cielo , dovemo sapere, che furo quattro modi. Lo primo fue potente , im-

perciocche per sua propria for-za, e vertude ando in Cielo. E avvegnache andasse in nebula , oon fue per aiuto , o per necessitade , ma dimostróe , che ogne creatura è snggetta al Creatore. Lo secondo modo fue pa-

lesz , cioè vedendolo gli Disce-poli , fu elevato in Gielo , onde disse : Vado ad cum , que miss mr . To vado al mio Padre , che mi mandò ; e pessu-no di voi mi domanda ove vado . Quasi dica : Io vado in Cielo sì palesemente , che tutti lo vedete . E perciò volle , che 'I vedessono andare in Cielo , acciocche fossono davante alla mente testimoni dell' Ascen sione soz , e ancora acciocch'e' ai rallegrassono di vedere an-dare in Cielo la natura , e la carne umana , e desiderassono

di seguitarla. ficazione, acciocche per questo Lo terzo modo, fue alle-intendiamo, che la tribolazio- gro, imperciocche inbilavano gli

DELL' ta : Accendit Deus in inbilatione . Lo quarto modo fue veloce, onde dice il Profeta : Exultavit at gigas al currendam viam ; Ed egli si levò come un gigante a correre lo suo viaggio . Egli ando velocemente , conciossiacosachè salltte tanto sazio quasi in un momento . Dice Rabbi Moises grande filosofo, che ciascuno circulo di ciascuna pianeta del ciclo hae in grossessa cinquecento anni, cioè tanto spazio quanto potesse uno andare di piana via incinquecento anni . Ancora di-ce , che intra circulo , e circu-lo è via di cinquecento anni . Dunque conciossiacosachà sieno sette circuli di sette pianete , sarà, secondo 'I suo detto, dalla spera del fuoco insino al Cielo ove sono le stelle , tanto spa-sio , quanto potrebbe altri an-

Quanto alla quarta que-stione, eioè con cui ando Cri-sto in Cielo, dovemo sapere, ch' andò con grande preda d'anime, e con grande moltitu-dine d' Angeli, e questo ai di-mostra in ciò, che dice la chiosa, che alquanti Angeli minori non conoscendo pienamente lo Misterio della divina Incar-

dare di via piana in settemila anni , andando ogni die xt.

miglia, e 'l miglio tosse domi-lia passi . Ma se questo è vero Dio solo lo sa, che fece le co-

se tatte in numero , pondere , CT

mensura.

ASCENS. DI CRISTO. gli Angeli , onde dice il Profe- nire Cristo al Cielo con grande no con Cristo : Quis est ist Rex gloria Chi è questo Re glorioso ? ed ebbe lo Signore nostro \* allotta rosso il corpo ano , ciob \* allora bagnato di sangue, perciocch' a veva li margini delle piaghe nel

corpo sno ; onde dice Santo Dionisio , che gli Angeli feciono questione a Cristo dicendo: Quare rubrum est vestimentum tuum ? Perchè è sanguinoso lo tuo vestimento? cioè lo corpo. E dovemo sapere , che volle Cristo riservare li margini nel Corpo suo per cinque cagioni , secondochè dice Beda, onde dice così : Lo Segnare volle riservare le margini nel corpo-suo, e mostreralle nel giudicio, acciocche confermi la fede del la Resurrezione, e per dimo-strarle al Padre suo, pregandolo per li nomini , e acciocche veggano li huoni quanta mise-ricordia ebbe Dio inverso loro, salvandoli colla morte sua e acciocche li dannati veggiano come sono giustamente dannati , dispregiando il beneficio della Passione , e acciocche mo-gri lo trionio della sua vitto-

Quanto alla quintz questione , cioè con quale merito an-do in Cielo Cristo , dovemo sapere , che andò in Cielo Cristo con tre meriti : lo primo fue merito di veritade , imperciocnazione , e della Passione , e chè egli adempiette a noi queldella Resurrezione, vedendo ve- lo , che ci promise per li suoi Y 4

LEGGEND Profeti . Lo secondo fue merito quarto è Cielo su di mansuetudine , imperciocche fue sacrificato come pecora mansueta per la vita del popo-lo. Lo terao fue merito di giustizia , imperciocchè egli scam-pò l' nomo , e trasselo della foras del diavolo, non per potenzia, ne per fortezza, ma per siustiaia. E per queste tre cose, dice bene lo Profeta : Propter veritatem , & mansuetudinem , & iustitiam , & dedneet te mirabiliter dentera tua. Per la veritade , e per la mansue-tudine , e per la giustizia tua , la potenzia tua maravigliosa-

mente ti porterà in Cielo. Quanto alla sesta questione eioù ove ando Cristo, egli ando sopra tutti i Cieli ; e dovemo sapere , che più sono i Cie-li : lo primo è materiale ; e questo sono molti , cioè aepeo , etereo , olimpo , igneo , siderco, aqueo e empireo . Lo secondo e Ciclo razionale , cioè ogni uomo giusto; e chia-masi Cielo l'uomo giusto; im-perocchè Dio abita in lui, onde dice la Scrittura : Anima insti sedes est sapientie. L'anima dell' uomo giusto, è sedia di sapienaia, cioè di Dio, e chiamasi uomo giusto Cielo , perciocchè la conversazione sua è in Cielo . Lo terzo è Cielo intellettuale, cioè l' Angelo, onde l' Angelo si chiama Cielo, perciocchè è altinimo quanto alla dignitade, e alla eccellenzia, e

cioè egualitade della divina eccellenzia, e da questo Cielo venne Crisco ad incarnare nel mondo, e a questo ritornóe quando si partitte quinci, cioè

a dire , che Cristo , umiliandosi , a venire ad essere simile al seryo, discese, ma dimostrando la sua deitade torno al Cielo, cioè fue simile al Padre, e li pri-mi tre Cieli trapasso Cristo, e andò intino al quarto supersustansiale, cioè al suo Padre, col quale è una cosa, e perciò dice lo Profeta : Elevata est magnificentia the super Calos . Sopra tutti li Cieli è esaltata la tua grandezza. Quanto alla settima , e

ultima questione, cioè perdovemo sapere , che nove furono l'utilitadi dell' Ascensione di Cristo in Cielo . La prima fue, che ne ricevemmo l'amore divino, cioè lo Spirito Santo, onde Cristo disse agli Discepoli: Niri ego abiero, Paraciitus non vemet ad vos . Se io non vado in Cielo , lo Spirito Santo consolatore non verra a maggiore conoscimento di Dio, onde dice Cristo : Si diligeretti me , ganderetis utique , quia vade ad Patrons. Sopra ques ta parola, dice Santo Agostin o così: Imperciò volle portare via da noi la forma del servo, acciocche noi vedessimo spiribellissimo per natura, e grasia, tualmente Dio. La terza è lo e gloria, e d è fortissimo per merito della fede, onde dice vertude, e per potenzia. Lo Santo Agostino: Cristo si parDELL' ASCENS: DI CRISTO. 345
th da noi , e andò in Cielo , mo salda la confessione della noacciocche torniamo a lui , tor- stra speranza. La settima è diavvocato davaote al Padre . Molto potemo essera sicusi . quando avemo cotale avvoca-to. La quinta è la nostra gran-dissima dignitade. Non è grandissima dignitade a coi , quan-do la nostra natura è esaltata infino al lato ritto del Padre onnipotente Dio ? La sesta è fermezza della nostra speranza, onde dice Santo Paulo Aposto-lo . Noi avendo lo grande Pontefice Iesú Cristo figliuolo di Dio davante al Padre , lo quale è passato in Cielo, tegna-

stra speranza. La settima è diactiocce formans a ini , tormando al core nostro, e tromando al core nostro, e tromando al core nostro, e troviamo lui. La quarta e la nodice Santo Agortino Lo Salvastra accuricade, onde egli antore e fatto nostra via; dunque
dò in Cielo per essere oostro levianti suso, e aodismo dolevianei suso , e aodismo do-po lui . L' ottava è l'aprimento della porta celestiale , onde canta la Santa Ecclesia: Tu decanta la Santa Ecclesia: I'u de-vuido mortis atuleo, apresisti eredentibus repna Culorum. Tu, Cristo, avendo superato, e vin-to lo tormento della morte, apristi lo reame del Ciclo a coloro, che credono in te. La nona è apparecchiamento del luogo, onde dice Cristo: Vado parare vobis locums. Io vado in Cielo ad apparecchiare a voi lo luogo in vita eterna . Amen .





L È G G E N D A
D E L L O
SPIRITO SANTO.



#### E N

#### D

#### PIRITO SANTO.



del libro degli Atti degli Appostoli, nel quale mandare dovemo considerare per modo di questioni otto cose . La prima questione è da cui fue mandato fo Spirito Santo; la seconda in quanti modi si manda, o fue mandato; la terza è in quale tempo fue mandato; la quarta quante fiate fu mandato agli Appostoli ; la quinta è come fue maodato ; la sesta è io cui fue mandato ; la setti-ma è perchè fu mandato , cioè per quale utilitade ; l' ottava , e ultima è , perche fue mandato , cioè quale fue la cagio-

O Spirito Sao- rito Santo, dovemo sapere, che to in questo lo Padre mando lo Spirito Santo, e lo Figlioolo mando lo to, e lo Figuoto mando lo Spirito Santo, ed esso Spirito Santo mando, e diede se me-desimo. Che il Padre lo man-dasse, dice Santo Giovanni E-vangelista: Paraclitus autem vangelista : Peraclitus autem Spiritus, quem mistes Peter in no-mine meo . Lo Paraclito Spiri-to Santo , lo quale mandera il Padre nel mio nome . Che 'l mandasse lo Figliuolo , dice Santo Giovaoni medesimo: Si autem abiero, mittam cum ad voi . 5' io mi partiro, io vi man-derò lo Spirito Saoto. Che esso Spirito Saoto mandasse se medesimo si mostra in questo modo . Esso Spirito Santo è Dio, e perciò dirittamente mando se

medesimo, e lo Spirito Santo è una cosa con Dio. Quanto alla seconda que-stione, cioè in quanti modi si ne. Quanto alla prima que rito Santo, doveno sapere, stone, cioè, da cui fui manda: che è mandato in due modi, to nel di di Pentecoste lo Spi- cioè visibilemente, e iovisible

LEGG mente ; visibilmente è mandato, quando si mostra per alcuno segno palese ; invista imente , quando viene ad abitare nelle caste menti . Dello invisibile mandare dice Santo Giovanni Evangelista : Spiritus ubi vuls sptrat , & vocem eins andts , sed nescis unde veniat, aut que va-det. Ciò è a dicere, in Spirito Santo entra ove vuole, e fa

intendere la voce sua , e non sapemo onde viene, nè ove vada . Dello visibile dice Santo Bernardn, onde conoscemo lo avvenimento dello Spirito Sanin? Certo cognoscemolo dal movimento del cunre, dalla fuga dei vizi, e dallo racconcia-mento dei costumi . L' avve-numento visibile dello Spirito Santo si dimostra per alcun segno gaiese; onde dovemo sapere , che cinque figure visibi-li ha mostrato lo Spirito San-to . La prima fu figura di colomba sopra Cristo, quando fue batterrato ; onde dice Santo Lnca Evangelista : Descendit Spietter Sandur cerporali specie sicut columba in ipsum . Discese

lo Spirito Santo in corporale figura, come colomba in Cri-sto. La seconda fue in figura di nuvoln chiaro; e questo fue quando Cristo si trasfigurò davance alli Discepoli nel Mnnte ; node dice Santo Matteo Evangelista. Adhuc eo loquen-te esce nubes lucida obumbravit rum. Ciò è a dicere, che favellando agli Discepoli Cristo,

cie di fiato , onde di Ginvanni : Insuffavit Ginvanni : Insuffavit , & di-att eis : Accipite Spiritum San-ilum . Favellando Cristo agli Appnstoli, sofiando inverso lo-ro disse: Tenete lo Spirito Santo ; la quarta fue in figura di fuocn ; la quinta in figura di lingua , e in queste due specie apparette oggi lo Spirito San-

tn. Quanto alla terza questine , cioè in quale tempo fue mandato lo Spirito Santo , dovemo dicere , e sapere , che fue mandato cioquanta di dopo la Resurrezione di Cristo , e questo fue significato nel vecchin Testamento, ove comandava la legge, che negli cinquanta anni era ribandito ogni malfattore , c ogne isbandito , e poteva tornare alla cittade , onde era shandito, e questo ni chiamava i anno dell'Inbileo, e significava lo Spirito Santo, quale fue maodato negli cioquanta di dopo la Resurrezione , ed è perdonamento degli noutri percati

Quanto alla quarta qu stione , cioè quante fiate fue mandato agli Appostoli lo Spirito Santo, daveno sape-re, che fue mandato tre ha-La prima anzi la Passione di Cristo, e questo dare fue quanto a fare miracoli, nnde quando Cristo mando li suoi Discepoli a predicare, diede lo-tn potenzia sopra li Demonj; e a curare le infermitadi . Quewenne un nuvolo chiaro, e co- sti miracoli si fanno per lo Spi-perselo. La terza fue in ispe- rito Santo, ma non seguita, sti miracoli si fanno per lo SpiDELLO SPIRITO SANTO.

ereiò, che faccia miracoli, quananque hae in se lo Spirito Sanimperocche, secondoche dito imperocche, secondoche di-ce Santo Gregorio, gli miraco-li non fanno santo l'uomo, ma mostrano, che sia Santo, e o-gni persona, che fa miracoli, non hae in se lo Spirito San-to. Dunque Dio fa gli mi acoli per autoritade ; gli Angioli per abilità della materia , in cui gli fanno ; e li demoni fanno miracoli per vertudi naturali , le quali conoscono nelle cose ; incantatori gli fanno per occulti patti, e contratti, che fanno colli demoni; e gli san-ti uomini gli fanoo per la pubblica giustizia; e gli cattivi Cristiani per segni della pubblica giustizia. La seconda fiata fue dato lo Spirito Santo dopo la Resurrezione a perdonare li peccati, e quando lo diede sofno in loro , e disse : Ricevete in vos lo Spirito Santo , e li cui peccati voi perdonerete , saranno loro perdonati ; mi pon puote alcono perdonare gli peccati quanto alla macchia, ch'è nell' anima, nè quanto al reato, cioè all' obligazione alla pena eternale, no quanto al-la divina offensa, imperciocche questi peccati sono perdonati per mezco della grazia donata nell'anima da Dio; ma dire-mo, che I Sacerdote perdona, cioè assolve in quanto da ad intendere , che è assoluto dalla colpa , e in quanto commuta , e iscambia la pena del Purgatorio in pena temporale, e in suavitade, non hanno desiderio quanto della temporale scema, delle terrene delettazioni; e

e perdona . La terza fue dopo l'Ascensione , cioè oggi nel da di Pentecoste a confermare si il cuori dei Discepoli, che di nessuno tormento avessono paura , onde dice Santo Ago-stino : Tale è la grazia dello Spirito Santo, che se ella truova tristizia, sì la manda via ; se truova rio desiderio, sì lo consuma; se truova paura, si la scaccia via . E Santo Leo Papa dice : Era oggi aspettato dagli Appostoli lo Spirito Sannon come dovesse ora incominciare ad abitare prima nei loro cuori , ma acciocche più ferventemente accendesse hi loro petti , e più copiosa-mente gli mondasse, non inco-minciando a dare loro i vuoi doni, ma moltiplicando, e accrescendo sopra quello avevano gia ricevuto; e non fu nuovo lo Spirito Santo oggi in loro, ma fue più abbondevole, e lar-

Quanto alla quinta que-stione, cioè in che modo fue mandato lo Spirito Santo, dovemo sapere, che fue mandato in ispecie di lingue di fuoco, e le lingue apparirono sedendo Prima dico , che fue mandato con segno celestiale , perciocchb gli fece celestiali, e rimosse da loro ogni terrena soliicitudine . Onde li Santi , quando sono pieni della grazia , non possono ricevere in se alcuno licore di vana delettazione , e quando assagg ano la celestiale

LEGGENDA questo segno ebbono gli Appostoli , che non vollono terrene cose avere, ma ciò, che avevano, dividevano tra gli poveri. An-tora fue mandato in lingue di fuoco, e fue in questo modo mandato, cloè in lingue di fuoco, acciocche favellassoco gli Appostoli , e proferessono parole accese, e predicassono la legge del fuoco, cioè dell' amore, e della caritade. Ancora le lingue apparirono sedendo , a significare, che agli Segnoquando sentenziano seggono, è necessario, e bisogno loro d'a-vete lo Spirito Santo a cono-scere ogni veritade. Onde lo Spirito Santo da autoritade a perdonare il peccato ; onde dice Santo Giovanni Evangelista : Accepite Spiritum Sandum , & quorum remiserius peccata, remittuntur ets . Ricevete lo Spirito Santo, e a cui voi perdo-nerete, gli peccati saranno perdonati. Ancora da lo Spirito Santo sspienzia a giudica-re , e mansactudine a soppor-

Quanto alla sersa quastione, cioè ni cui fine madato lo Spirito Santo, dovemo sapere, che fise mandato negli Appottoli, e negli Discepoli, impercioche erano vaselli mondi, e apparecchiati, e farcono a ricevere lo spirito Santo per sei condizioni, che avevano in se. La prima era, che furono riposati nell' animo; onde dice leaia Profera in persona di Dio

Padre : Super quem requiesces Spiritus meus ? super umilem , & quietum . Sopra cui ai riposerà lo Spirito mio, se non sopra colui , che è umile , e riposato? La seconda condizione degli Appostoli, che furono per amore congiunti. Onde dice nel Libro degli Atti degli Appostoli : Erat eis cor unum . Of anima une. Era d'uno cuore, e d' una volontade, onde secondoche lo spirito dell' uo-010 non da vita alle membra se non sono insieme unite nel corpo , così lo Spirito Santo non da vita , se non a quelli , che sono in uno animo ; e se-condoche 'I fuoco si spegne dividendo le legna, così lo Spirito Santo tra coloro si spegne, chesono io discordia, onde si canta degli Appostoli : Invenit cor comcorder charitate . Lo Spirito Santo trovo gli Appostoli in concordia di caritade. La terza , ch' erano in luogo scereto; e questo si dimostra quan-do dice: Erans in codem loco . Erano in quello medesimo luogo, cioè nel cenacolo, ove si raccoglievano insieme; onde dice Osea Profeta in persona di Dio : Ducam eum in solitudinem , & ibi loguar ad cor eius . 10 menerò il mio servo io luogo secreto, e quivi favellerò al cuore suo . La quarta , ch'erano, e perseveravano in orazione ; onde cantasi nella Ecclesia : Orantibus Aportolis , Deum Trentite nunctat . Allora oravano , quando furono ripieni da Dio . La quinta , ch' erano pieDELLO SPIRITO SANTO.

vanni Evangelista , prima diede pace agli Discepoli Cristo, e poi mando loro lo Spirito Santo. La sesta, e ultima, che erano levari in contemplazione ; onde dice la chiosa : Chi desidera lo Spirito Santo, trapassi l'abitazione terrena , e carnale per contemplazione di men-

Quanto alla settima que-stione, cioè, per che utilitade fue mandato lo Spirito Santo, doverno sapere, che fue mandato per sei cose: la prima fue a complare li contristari : onde dice Isaia Profeta: Spiritus Domini super me , ut darem consolationem Ingentibus . Lo Spirito Saixo venne in me per dare consolamento a quelli , che stavano in pianto. La seconda a vivificare li morti ; onde dice Santo Giovanni Evangelista; Spiritus est , qui vivificat . Lo Spirito Santo vivifica la mente. Exechiel Profeta dice : Io manderò in voi lo Spirito, e vive-rete . La terza a santificare gl' immondi ; onde tanto è a dire santo, quanto mondo; e se-condoche si chiama Spirito, perche vivifica , si chiamo San-

ni d' umilitade, e di pace, on- to , perché mondifica , e santi-de secondoche dice Santo Gio- fica da ogni immondizia . La quarta a confermare l'amore tra coloro, ch'erano in discor-dia, onde egli è detto nostro Padre, e se egli è Padre, e noi siamo figliuoli suoi; dunque dovemo essere in concordia, e in pace, secondochè dee essere tra gli fratelli, e amici. La quinta a salvare li giusti, on-de tanto è a dicere Iess, quan-

to Salvatore . E lo Spirito San-to venne nel nome del Salvatore , cioè a salvare noi ; e perciò dice Cristo: Apre est, quem mittet Peter in nomine meo. Es-so è lo Spirito Santo, lo quale vi manderà il Padre nel nome mio. La sesta, e ultima cagione , per la quale venne lo Spirito Santo, fue ad ummaestra-re coloro, che non erano savi; onde questo si dimostra quando dice : Ille docebet vos omnia .

Quanto alla ottava questione, cioè, per che cosa fue man-dato lo Spirito Santo, dovemo sapere, che fue mandato per la orazione; onade venne, orantibus Apostolis, quando sta-vano in orazione. E Santo Luca dice : Orante Iran descendit Spiritus Sandus .



Tom. IV.

# V I T A

S. ELISABETTA D'UNGHERIA.



#### Т A

DI

#### S. ELISABETTA.

gliuola del Re Ungheria, infino da piccola fanciulla d'età d'anni tun. in v.

cominciò a servire a Dio , e essere divota della Vergine Mafu maritara a uno Duca, sem-gli toglieva la carne di nasco-pre migliorando, car "accetta- so della penolia, e portavala "ricetta-tirce de Poveri, speno confor-cito de Poveri, speno confor-do, e' lebbroi, e riverendo: tolica carne della penolia, e do, e' lebbroi, e riverendo: tolica carne della penolia, e volte non ayes pano, che si dissolo al padra, e e gli scon-volte non ayes pano, che si dissolo al padra, e e gli sconmettere in dosso, se none una gonnellerra bene viie d'alcuno povero. E infino alla fine sua, polchè ella rimase vedova, e moncarmi c aprend o ella lo e iatra Monaca, sempre fia disi-nori hellisismi , che Dio par derottsima di sovvenire, eser-mizzoolo sva fatto convertire vire ai poveri , e infermi , e la carse, ch' ella portava , in lebrosi, ed ella in persona gli esti.

Beatissima serviva, e mutava, e lavava; e Elisabetta, fi- alcuna volta adivenne, che in alcuna volta adivenne, che in una notte ella portò uno inier-mo sei volte al luogo comune. Tutto il tempo della vita sua Tutto il tempo della vita sua servi a Dio in grandissima pu-rità, e amore. Ed essendo el-la vol marito desiderava d'an-dare mendicando per l'amore di Dio. Più volte essendo ella ria, e di Messere Santo Gio- fanciulla piccolina, lo cuoco si vanni Evangelista. E poiche rammarich al padre, ch' ella fu maritata a uno Duca, sem- gli toglieva la carne di nasco-

disselo al padre, e egli scon-trandosi con lei le disse : Fi-gliuola, or che hai in grembo? mostrami e aprendo ella lo

age Cough

Tom. IV. Z 3 D' 880 D' un vertimento, e d' una corona, che Dio le mando.

ch' ella venisse a fare onore a quel Barone, ed ella non avendo vestimento gittossi in orazione . e presò Giesù Crisco . che le sovvenisse d'uno vestire, pe-rocchè i suoi avea tutti dati per lo suo amore , e questo priego fece più per onore delmarito, che per lei . E aven-do appena compiuta l'oraziod' opere maravigliose, e con una corona ornata di presiosis-

Una voita essendo venuto sime pietre, e aì la saiutò con Una volta essengo re-una sune primo volto, e disse: Spo-casa il marito, il quale avea sa del Re Celestiale, Giesu Crigrande volontà di vederla, on- ato , lo quale tu veramente a-de lo marito mandò per lei , mi con tutto lo tuo cuore , ta saiuta, e msndati questo vestimento, e questa corona ; ve-stitelo, e mettiti questa corona , come si conviene a figliuola di Re , e ti sia sempre onore, e gloria . E Santa Eliasbetta și vestî, e misesi la detta corona , e così adornata andò al convito con volto angelico, e sisprendiente simile agli Angeli, come Dio per grane, subito le giunse dinanzi agli Angeli, come Dio per gra-un Agnolo da Cristo mandato, zia l'avea fatto glorioso. E tierncon uno vestimento nobilissimo piè il Barone, e tutto 'i con-d' opere maravigliose, e con vito di dolci parole, e d' allegrezza spirituale.

Mirecoli , che Dio mostrò per lei .

Suscitò sette motti , iliumisaletici , e d'altre infermitadi
pi , e attratti , e lebbrosi , pa-

Di molte bellissime rivelazioni, e visioni, cb' ebbe da Dio e dalla Vergine Meria.

STando un di Santa Elisabet- ciò molto pensosa, la gioriosa ta in grandissima devozio- Vergine Maria le apparve le ne, cominciò a pensare profon- forma, ch' ella non cognobbe, dissimamente per che cagione Cri- e disse : Se tu vuogii essere ma sto fuggi in Egitto, e così ancilla, io sarò tua donna, E pensando le venne grandissimo Santa Elisabetta quasi come ma-desiderio di saperlo da alcuno ravigliandosi di ciò, ched ella savio religioso. E stando sopra la chiedea per ancella, disse :

Chi

DI S. ELISABETTA. 359
Chi siete voi , che mi chiedete e bene obbediente, come si
per aocelia? E la Vergine Ma- conviene a buooa discepola, e
ria rispuote: Io sono la Madre ancella divota, io ti mettero del Figliuolo di Dio onnipoteote ; e sappi , che di lui non è chi ti possa, ne sappia così bene ammaestrare come lo . Allora Santa Elisabetta lagrimaodo, giunse le mani porgendo-le verso lei-, ed ella le ricele verso lei-, ed ella le rice-vette tralle sue , e disse : Se tu vuogli essere mia figliuola , io voglio essere tua Madre, e quaodo tu sarai bene ammaestrata ,

nelle mani del mio Figliuolo , perocchè a lui non si conviene, se noo è cosa provata, e buo-na. E poi le disse : Guardati di non contendere con altrui , e di non dare orecchie a' mali che si dicono d' altrul , e abbi a memoria , che 'l mio Figliuo-lo fuggì in Egitto per ischifare gii aguati d' Erode .

#### Visione , come la Vereine Maria le apparve ,

avesse bene servati sli comanle apparve, e consololla dolce- e sieti perdonato ogni offisa . mente , dicendole : Figlinola

NElla festa del di di Santa mia, perchè ti dai tanto do-Lagata, piagnea Santa E- lore ? lo non t'ho presa per liaabetta molto amaramente, pe-rocchè le parea, ch'ella non perchè tu disperi, se noo hai pieoamente osservati gli miei damenti della Vergioe Maria. ammonimenti. Bene sapea io E la Vergine beoedetta, la v' offenderesti in qualche cosa, qual è piena di miserieordia, ma di' una volta l'Ave Maria,

# Come la Vergine Maria le apparve .

saludare la vergine maria, en pracete a Uno per acquiella les apparves, e disse: Figlino-cial misa, io ti vogito insegnare la legge di Dio, e tu l'orazione, ch' lo faceva quam-no di cera nel Tempio, che no in essa, e puodi ili quando lo mio padre, e ila mia mo in tre spezialmente 2 4

N Ella vilía di Natale, esinnanzi gli occbi, sempre stasendo ella molto divotare attenta a pensare, com' io
meote attera in salutare, e potesti fare cosa, che fosse in
audare la Vergine Maria, ed piacere a Dio per acquistrare la sua grazia, e fecimi insegnare la legge di Dio, e tutti i co-mandamenti, che si conteogono in essa, e puosi il mio aniquando io mio padre, e la mia mo in tre spezialmente, cioè, madre mi lasciarono nel Tem- l' uno si è d' Amare Iddio con pio , incontanente mi puosi in tutto'l cuore, e con tutta la tua cuere , come se Dio mi fosse anima , e con tutte le virtudi .

altro ama lo prossimo tuo come te medesimo . L'altro abbi in odio lo tuo nemico. In questi puosi lo mio cuore prinquesti puosi io mio cuore prin-cipalmente, e incontanente com-presi tutte le virtudi, che si contengono in essi, e con vo-glio lo insegnare a te, e sap-i che l'anima non muore api , che l' anima non puote svere veruna virtu , a' ella non ama Iddio con tutto suo pote-re , perciocche dello amore di D'o procede l' abbondanza d'ogni grazia, e poiche eil ha quegni grazza, e posicie ei as que-sito amore, avendo con esso il compiniento delle virtudi, non istà terma, a ella non ha in odio li vizi, e' peccati, e per-ciò chi vuole avere la grazia di Dio confermata, conviene, ch' re, e a odio. E voglio, che tu facci, come faceva io, che sempre mi levava a mezza notte, e andava innanzi l' Altare del Tempio, e con tutto lo mio desiderio, e affetto diman-dava grazia a Dio onnipotente dava glazia a Dio olimpocine d'Osservare quegli tre coman-damenti, e tutti gli altri; e così stando innanzi l'Altare, faceva queste sette petizioni . In \* adem- prima dimandava grana \*d' aempire il comandamento dello a-mare Iddio , cioe , ch' io i' amassi con tutto il cuore, e con tutta l'anima, e con tutte le

simo come me medesima, e adem-

pire

che mi facesse amare tutte le cose , ch' egli volesse , ch' io amassi . Nel terzo luogo dimandava , ch' egli mi facesse odiare, e schifare tutte quelle co-se, ch' egli volesse, ch' is o-diassi, e non amassi. Nel quarto luero dimendaya umilità . pazienzia , benignità , mansuetudine , e tutte le virtudi , che mi facessono essere graziosa nel go dimandava , che mi facesse cognoscere lo tempo, quando dovesse nascere quella Santissima Vergine, che doveva portare, e partorire lo suo Figliuolo , che mi conservasse gli occhi per poteria vedere , e gli orecchi per poteria udire , e la lingua per poteria iodare , e le mani per poteria service, e' piedi per poter andare al suo servigio, e le ginocchia per potere adorare il Figliuolo di Dio nel suo grembo. Nel settimo luogo dimandava, che Dio conservas-se il Tempio, e I suo popolo tutto al suo servigio. E Santa Elisabetta udendo eueste cose disse : O Madonna dolcussima , non eravate voi piena d' ogni grazia ? Ed alla rispuese : Sappi per fermo , che io mi ripu-tava sì vile , e sì malvagia , e sì non degna della grazia di forze . Nel secondo luoro di-Dio , che mi pareva , che qua-si mi fosse una presunzione a mandava grazia d'amare il prosdimandarla .

piere tutti i suoi piaceri . e

## Di molte core che le disse la Versine Moria.

gine Maria : Di me facea io , come alcuno maestro fa del somere uno "stormento , il quale si studia d'accordate tutte le corde, e poiche l'hae bene accordate , suona , e canta con esso. SimigNantemente e Dio l'anima mia, e tutti i senti-menti del mio corpo accordava a' suoi piaceri ; e così ordinata l' anima mia, era portata dagli Angeli nel cospetto di Dio , e quivi riceveva tanto diletto , e tanta allegrezza, ch' io non mi ricordava , ch' io foesi mai naza nel mondo, nè ch' io l'aversi mai veduto, e avos tanta fa-miliarità con Dio, e con gli Angeli, che parea, ch' io fosst stata sumpre in quella corte celestiale ; e quando io v' era stata tanto , quante a Dio piageli , ed egli mi riportavano al luogo, dor' io m' era posta in erazione, e quando io era tornatas in me , e vedeami posta in terra , e ranmentavami di hammavami si dello amore di Dio, che abbracciava le pie-tre, c' legni, e ciò, ch' io po-tea trovare per amore del Si-gnore, che F avea create, e parezmi essere aucella di tutte le donne , ch' erano nel Tempio , e desiderava d' essere sottoposta a tutre le creature per arrore del Padre celestiale ; e

N' altra volta le disse la Ver- questo m' addivenne spesso . E così dovresti fare tu ; ma tu sempre contendi, e come t'avviens, picciola cosa , che ti di- \* strospiaccia, sì ti scandalezzi; e mento di, perchè ricevo io queste cose ? E così dicendo, perdi il merito, che dovresti acquistare , reputandoti degna d'ogni avversicade, e così non ricono-sci i benefici di Dio . E però voglio , figliuola , che tu te ne guardi , e non dire mai più così , che ciò molto dispiace a Dio , perciocche la sua gramdissima bontà, e sapienza da le sue grazie a cui gli piace, e conosce bene chi le dec bene usare . Anche le disse : Io sono venuta stanotte a re , per ispeziale grazia , e perció dimanda sicuramente di ciò , che tu vuogli , e io ri risponderò . E finite queste parole passò d' allaro a Santa Elisabetta una sua servigiale, a cui Santa Elisabetta rispuose d'alcuna cosa per certo segno , d' onde la Vergine gloriora la riprese duramente, come essendo con lei, eila \* intendeva a nessuna altra \* attencosa , e dielle di ciò peniten- deva zia, che in quella notte non entrasse in letto . E partita la Vergine Maria , poi la mattina Santa Elisabetta si doleva infra

se , che non aveva aimamenta la Vergine Maria di niente, perocche si "perità per lo predetto " vergodifetto , che commise , e teme- enò

va di non avere più quella gragia . E così stando ella in questo pensiero, e la Donna piena di misericordia rispuose a' suoi celati pensieri, e dissele : Non temere figliuola, addomandami di clò, che vuogli, e io ti sodisfarò pienamente, e Santa Elisabetta disse : Priegovi , Madonna , che mi diciate , perchè voi con così grande desiderio domandavate a Dio grazia di vedere quella Vergine, che dovea partorire le Figliuolo di Dio, E la Vergine benedetta rispuose : Io aveva ispesso le rispusse: lo aveva liperso io consolazioni da Dio, le quali t'ho dette, e quando alcuna volta era, ch'io non le aves-si, sì m'ingegnava in ciò, ch' io potea, d' esercitarmi in qualunque cosa io credessi, che gli fosse in piacere, onde stando me così un di pensando d' esercitarmi in qualche buona cosa , levámi , e andai al libro , e come l'appersi , eravi scritto quei detto d'Isaia Profeta , che dice : Vergine sarà , che con-cepera , e partorirà il Figliuolo di Dio . Incontanente ch'io intesi , che 'l Figliuolo di Dio doves eleggere Vergine, e di lei prendere carne, fermai nel mio animo a onore di quella Vergine di sempre osservare verginitade, e di darmele per ancel-la, e di sempre servirla, e di son mi partire mai da lei, se mi convenisse andare con lei per tutto 'I mondo . E una notte mi rittai con auimo molto divoto ad orazione , e pre- zia . E dette quesce parole , gli gai Iddio , che mi concedesse , Angeli mi furono d' intorno , e

se fosse il suo piacere, di vive-re tanto, ch' io vedessi quella Vergine co' mici occhi, e servissile colle mie mani , e collo mio capo in grande reverenzia innanzi lei , e tutta mi dessi a' suos servigi . E subitamente istandomi in enesto pensiero . e domandando a Dio la predetta grazia, mi fu dinanzi uno splendore viepiù lucente, e bello, che quello del sole, e del mezzodi; di quello spiendore venne una voce, che disse: Apparec-chiati a partorire il mio Figliuolo, e sappi per certo, che 'l servigio, che tu bai in cuore di fare altrui per amore di me , voglio , che altri faccia a te , e voglio , che tu aia Madre del mio Figliuolo , e Donna, che tu abbi signoria sopra chiunque tu vorrai ; e la mia grazia, ne'l mio amore non avrà, e simile del mio Figliuolo , chi te non amerà ; non confesserà , che tu se' Madre del mio Figliuolo non entrera nel mio Regno. Tu m'hai dimandato, ch'io ti faccia gra-ziosa nel cospetto di quella Vergine , che partorirà il mio Figliuolo , e ch'ella si tidi tanto di te, ch' ella ti presti il mic Figliuolo, acciocche tu possi adempiere di lui il tuo desiderio; e io ti dico, che tu l'a-vrai, e da me ti salà dato, e non da altrui, chi la sua gra-zia non domanderà dal mio Figlipolo , non potrà di lui avere consolazione , ne sua gra-

DI S. ELISABETTA. dì, e notte, ed aspettando per-ciò il dì della promessa, e 'l fatto, pregava divotissimamen-te il Padre celestiale Iddio onnipotente, e dicava : Priegovi misericordissimo, e dolcissimo Signore, e Padre, poiche vi piace, ed avetemi eletta a così alto misterio, ch' io sia quella, che debbo portare, e par-torire lo vostro benedetto Figliuolo, che voi mi doniate lo spirito della sapienzia, che m'insegni di servirlo secondo la sua voiontà, perciocche s' egli nascerà a guisa umana, so, ch' egli non favellera incontanente , e il dono del contiglio, per lo

cui aiuto prenda fortezza , che

levaronni, e confortaronni, e colla reverenza che si cunver-da quella ora io mi die a lau-rà, io porti la sua divinità; dare, e rendergli grazie, e e l'dono della cionza, per lo non mi poteva di ciò azziare, cui aiuto sappia insegnare perfettamente a tutti coloro , che avranno a fare alcuna cosa con lui ; e lo dono della pietà , che m' insegni essere pietosa verso la necessità della sua umanica . e per vedesin come si converrà ; e lo dono del timore , il quale mi faccia essere umile , che io con paura , e con amore , e colla reverenza , che si converra gli serva. Queste sono le cose, che io domandava a Dio Padre, anzi ch' egli mi donasse il suo Figlinolo, e se tu consideri bene la salutazione, che Dio mi-mandò per l' Anzelo, tutte le mie petizioni teoverrai adempiute .

# Anche come la Vergine Maria le disse molte cose.

Neora etando Santa Elisa-A Neora stando Santa Elisa-betta una volta in ora-zione, sì le apparve la Regi-na della misericordia, e dissele: Tu credì, che io avessi da Dio ogni grazia sanza niona fatica; ma e' non fu così, anra umana, io con ogni fatica, e studio ci adoperai in continua orazione , e con fervente desiderio, e con profondissima devozinne , e con molte lagrime pensando, tacendo, e fac-cendo sempre i suoi piaceri tanto quanto sapea, o potea; non a Dio piaciuta debba essere, e considerando, no lasciando, parle allotta essere più vile, e

perchè fossi santificata nel ventre della mia madre . E poi disse : Per fermo sappi , che l'anima non acquista niuna graaia, se non per orazione, e per affizione del corpo, e quando avemo date a Dio quelle cose, che per noi potemo avvegnache sieno picciole , egli viene nell' anima cogli suoi altissimi doni, e pare allotta al-l'anima, che vegna meno, e quasi pere, che sia fuori della memoria, e non si ricorda, che abbia fatto mai cosa, che pin misera, che mai, e l'anime dee allora laudare , e ringraziare Iddio divotamente de' doni suoi, e quando Iddio ve-de, che l'anima s'aumilia, e rendegli grazie de votamente de' beneficj, ch'egli le dona, falle continuamente vicinaggiori graaie, ch' ella non addomanda, ne avrebbe ardire di domandare. Ma la benienità di Dio è canta, ed è sì largo, che san-za, che l'anims l'addimandi, sì l'adempie assai meglio, ch' ella non sa addimandare; e così fece egli a me, che la mente mia concepeva col desiderio il Figlittolo di Dio, e 'l mio spirito stava acceso di disiderio spirito stava acceso di disiderio di averio, e l'anima ingrassava tutta, e saziavasi della grandissima dolcetta, perocchè n'avea la volonta si grande, che gia me il pareva avere, ma la lingua della carne non aveva tanto vigore, che poteste spri-mere in parlare l'ardore del desiderio dentro del cuore, e però pregava Iddio, che mi conservasse la virtude dencro, e' sentimenti tutti al servigio

di Dio , sia fatto a do che tu hai detto ; e aliotta Dio Padre mi dono il suo Figliuoln , e gli sette doni del suo Santo Spirito , e fece in me tutte queste cose , perciocch' io gli credetti , e umiliai me medesima . E disse a Sauta Elisabetta : Figliuola mia , queste cosa t' ho dette per tuo assempro, acciocchè ti ammendi della poca fede, e speranza, che tu hai, e quando Iddio ti prometre sicuna cosa di' così : Ecco me ancella di Dio; e non dubitare mai di sua pro-messa insinoched egli la t'hao adempiuta. E se vedessi, che non si adempiesse la promessa, di così : Alcuna cosa hoe commessa verso Dio, e però non sono degna di ricevere la pro-messa; imperocche per la per-fetta fede s' acquista vita eternale, e chi non ha frde, non si può salvare.

Ancora un sh di Quaresiessendo Santa Elisabotta nella Chiesa, stette molto co-gli occhi fissi guardando verso l' Aitare, e tornando a casa non potè "quasimente mangiare, \* quasi della detta Vergine; e Dio vedendo l'ardore dentro , e la anzi per debolezza tutta comingrande umilità con esso, al ciò a sudare , e non potendosi sostenere , calde col capo in tempo che gli piacque, mi mandò l' Angelo Gabbriello , lo quitgrembo a una sua servigiale . le mi recu le promessioni , chè ch' avea nome Isentruda . e Dio m' avea fatte , mettendo mandate fuori della camera tutinnanzi la salutazione, come si contiene nel Santo Vangelio, te l' altre servigiali , e perso-ne , rimase sola con Isentrufa . che di ciò parla ; e se alletta e cominciò a guardare affissacon profondissima divozione si m' inginocchial, e giunsi le mani, e dissi : Ecco l' ancella mente verso la finestra , e cominciò a ridere dolcemente , mostrando il volto allegrissimo; e do

DIS. ELISABETTA. 361
dopo una grande ora gitto molnava verso me, e consolavami
te lagrime, chiudendo gli ocdelle mie tribulazioni, e anse gli occhi, e rise allegramen-te, come avea fatto in prima. E con aprendo gli occhi,e un pezzo ridendo, e così un pezzo chiadendo, durò di stare in quel-la costemplazione inano a Compieta, talora piagnendo, e talora ridendo, ma stava trop-po più nell' allegrezza, che nel piamò. E alla fine quando fu stata chetz un gran pezzo , disse queste parole: Signor mio to vuogii essere meco, e io te. co, e da te mai non mi voglio partire . E la detta Isentruda la pregava strettamente, che le dicesse a cui ella parlava . E Santa Elisabetta poiche ebbe molto taciuto, essendo molto pregata dalla detta Isentrude , che le dicesse quella vislone , disse : lo vidi il Cielo aperto , e quello dolce Signor mio Giesti Cristo , che s' inchi-

chi, e stette un poco, e aper- gosce, che mi circundano, e se gli occhi, e rise alicgramen- mentreched io lo vedea, ridea , e rallegravami , e quan-do egli mi si celava volgendo la faccia in altra parte , mo-strando di partirsi , io mi conturbava , e piagnea. E alla fi-ne avendo egli di me pietade ; volse il volto verso me , mo-strandolo chiarissimo , e disse ; Se tu vuogli essere meco, io sarò teco. Al quale io rispuosi come udisti . E la detta Isentruda la molestava, che le ritruda la moiestava, che ice ri-velasse la visione, che avea avea veduta mella Chiesa men-tre, che l' Prete levava il Signore, e Santa Elisabetta ri-spuose, e disse: Le cose, che io viddi allotta, non il convegono revelare; ma sappi, ch' io fui in grande allegrezza, e maravigliose cose di Dio mi furono mostrate...

# Ammonizione, che la Vergine Maria le fece .

NElla "vilia di Natale, pre-gando Santa Elisabetta Iddio molto divotamente, che le desse grazia, ch' ella l' amasse desse grazia, ch ella l'amasse con tutto 'l cuore; e la glo-riosa Vergioe Maria le appar-ve, e disse: Dimmi, chi è que-gli, che ama Iddio: amilo tu? gli, che ama Iddio; amuo tu e E Santa Elisabetta sì dubitava, se dicesse sì , e di negare , che

rispuose, e disse : Vuogli tu, ch' io ti dica chi ama Iddio ? amolio Messere Santo Bartolom-\* vigilia meo, e Santo Giovanni, e Santo Lorenzo. E poi l'addo-mando: Vuogli ru lasciarti di-culare ? E anai ch'ella ri-spondesse, dius ancora la Vergine Maria: In verità ti dico, che se tu ti lascerai torre la se aucesse si, e ai negate, cue car se cu ci lascerat corre la non lo amasse temez di dire. E cosa, che più cara ti sia re la Vergine Maria cognoscendo quale tu più ami, e aucora perch ella non rispondeva, sì annegherai la tua propria voloots-

lontade per amore di Dio , io " impe- t'accatterò il merito , ch' ebbe trerò Santo Bartolommeo di lascarsi scorticare ; e se tu sosterrai pazientemente le 'ngiurie , che ti saranno fatte, io t' accarte-rò il merito, che acquistò Santo Lorenzo di lasciarsi arrostire . E quando tu sarai accu-

ti scuserai , io t'accatterò il merito, che acquisto Santo Giovanni Evangelista del veleno , che prese, e a tutte queste core sarò teco ad aiutarleti porta-re, dandoti il mio conforto, e'l mio aiuto, disponendoti tu dalla tua parte a ciò fare, e così amerai Iddio. sata , ovvero ripresa , se non

Anche di molte belle cose , che la Vergine Maria le disse . .

sibetta dell' orazioni , che nostra Donna le avez rivelate, che faceva, come di sopra è detto . maravieliavasi molto . com' clla facesse queste prationi, conciossiacosarbè ella non ne do-"bisgano vesse avere "mestiero essendo ella piena di grazia. E la gloriosa Regina degii Angeli le apparve, e rispuosele al suo peneiero con molta allegrozza, e con gran dimestichezza, e disse : lo feci come suole fare i uorpo quando vuole fare nua bella sonte, che prima ya a più del monte, e pone mente onde la vena esce , e poi cava ranto , ch'ella si vede manifestamente, e poi l'addirizza verso quel luogo , ov'egli vuole fare la fonte , e poi fa il luogo della fonte beile, e spazioso, e netro, acciocche l'acqua vi si conservi bella, e chiara, e poi la muta d'intorno, e nel mezzo rizza una colonna, ed inforno ad essa metto cannelle, onde l'acqua esca al volere di eiascuno; e co-

DEnsando una volta Santa Elimonte quando studiai d'imprendere la Legge; e la vena trovai quando leggendo, e orando co-nobbi, che "l' cominciamento d'ogni bene è amare Iddio con tutto il cuore ; e il luogo apparee; chial , e feci largo , e spazioso, quando il mio desiderio fu aceoncio ad amare tutte le cose, che egli ama; e feci lo luogo netto, perche l'acqua vi stesse chiara, quando fermai il mio a-nimo di schifare ogni vizio, e ogni procato . E feci le mura d'intorno quando conservai tutso'l tempo della vita mia carita perietta , e umilita , e pazionea, e benignità, e mansuetudine, e tutta dirittura, e verità; e rizzai la colonna, e ac-conciai le cannelle d'intorno quando mi dispuosi di volere essere esemplo, e aluto d'ogni persona. E però ti dico che io sono apparecchiata di dare a te , e a ogni persona , che divotamente , e fedelmente l di-mandi ogni conforto , e ziuto , e consolazione . Or non szi tu, sì feci io . Allora andai io al che Dio m'ha posta in terra per

maestra, ed esemplo di tutti gli eletti; ed abbi per certo , che qualunque persona non prendera forma, ed esemplo della mia rà forma, ed esemplo della ma vita, e non mi seguirà a tutto suo potere, non porrà piacere a Bio: e perciò carissima mia fi-giuola c'ho io rivelate l'ora-zioni, ch' lo facea, acclocchè ne prendi esemplo, e le grazie, te virtà, che non hai, domandi con grande fidanza nelle tue orazioni a Dio . E considera . che a me il convenia fare , e che sanza orazione la grazia di Dio non si può avere . E poi disse : Sai tn , perchè le virtu non sono date a tutti igualmenre? perocche non sa cisscano dimandare così umilemente come si conviene; Ed anche poi, che gli sono date, sì non le sa guardare come si dee . E perció vuole Iddio, che coloro,

che hanno le virtudi , aiutino

coloro , che non l' hanno . E

per la tua salute , e per la sa-

DI S. ELISABETTA. cevette grande ingiuria di certe persone, onde si turbo molto in se medesima verso coloro , che l'aveano ingiuriata . Ma incoatanente ricorse all' orazione, e con gran divozione, e con mol-con gran divozione, e con mol-te lagrime prego Iddio, che desse a tatti coloro, che l'a-weamo offera, per ogni offera un' allegrezza. È così stando in devozione , udi una voce di Cielo , che le disse : Mai non facesti orazione , che tanto mi piacesso , quanto questa , e per questa orazione ti sono perdonati tutti li tuoi peccati , e \*compitolie a uno a uno ciascu- dichiaro no suo peccato, dicendo: lo ti

perdono il tale, e'l tale pecca-to. E Santa Elisabetra il di-mandò : Or chi siete voi } £d egli rispunse: Sono colui, a' cui piedi si gitto Maria Maddalena in casa di Simone lebbroso, e anche ti dono la mia grazia, E dopo queste cose , petssando eiperció ti dico , ch' egli ti con-viene essere sollecita di pregare nere , onde 'l conoscitore di tutti l segreti le rispuose , re lute degli altri . Uno di Santa Elisabetta ridisse : Abbi speranaa in Dio , et

Come Cristo le apparer , e la consoloe .

opera bene .

UN altro di , piagnendo el- me che ful afflitto in tutte le la li suoi peccati con gran- parti , e membra , con che tu parti, e membra, con che tu puni avere offeso il tuo Creaamaritudine , sì le apparve il consolatore deeli afflicti Gietore . Se tu i' hei offeso colle mani ,e cogli piedi , to fui cons'a Cristo, e consolandola dol-cemente dicea : Figlinola mia si Critro , e consolandola dol- mant, e cogi pren, no ut comente dicas i Figlioda mà intre con essi nella croce ; se carissima, non avere più an- tu l'hal offeno cel capo , il gosta de tuol peccati, peroccho mio capo , e io ful corodano tutti ti somo perdonati, co- di corona di spine aguitsime;

168 e pugnenti , che lo mio capo tutto forarono, che intorno intorno colava sangue . E se hai offeso cogli occhi , i miei furono velati, e laidamente trattati da' Giudei , che mi tor-mentarono . E se cogli orecchi hai offeso, io udi co miei molte , e grandi vergogne , e ba stemmie . Se colla lingua hai offeso, la mia sostenne pena di non parlare, e di racere delle falsità, che mi furono apposte, e non iscusarmi . Se hai offeso col gusto , lo mio sostenne pena nell' amaro fiele , e aceto

1 forte , che mi fu dato a bere ; Se col volto offendesti , il mio se col volto orientesti, il mio fu percosso duramente, e la mia barba divelta, o in esao sputato. Se col cuore hai of-eso, il mio fu colla lancia fo-raro. Se con tutto il coppo hai offeso, lo mio corpo fu tutto duramente battuto. Parti dunque, che per li tuol peccati per me compiu o sacrificio, e per tutti gli altri peccatori ? Onde udite queste cose ella rimase .molto contenta , e alles

### D' una mano, the vide .

vide cogli occhi della mente dinanzi a se una mano bianchissima, che rendeva grande spiendore, ed era magra con molte lunghe dita, e nella palma a-veva una margine d'una grande feders. Di che ella conobbe incontanente, ch' era la mano santissima di Giesti Gristo. E cosi pensando fra se medesima, udi una voce , che disse : lo stava la notte in orazione , e lo di andava per le cittadi , e per le castella predicando il Re-gno di Dio . E disse ancora : Sappi carissima figliuola , che tu se'-pargata, e santificata da tutti i tuoi peccati. E Santa Eliubetta disse: Or se lo sono,

UN altra volta stando ella egli le rispunse e Se tu non mi in orazione molto divota, potessi offendere, tu non mi temeresti, e non avresti memoria di me , e saresti peggiose , che le demonia , che credono e hanno paura . Io non t' bo santificata , siechò tu non possi peccare, anni t' ho sontsheata, che hai conoscimento per la grazia , che io t' ho daca , che m' ami canto, che ti lasceresti uccidere, anzi che tu peccassi. e volentieri perderesti la viea per potere, rimanerti dal peccato . E detto questo , vide Santa Elisabetta del lato di Cristo uscire largamente saugue molto spesso, e torbido, ond ella si maraviglio molto, e the particle and the period of the period of

DI S. ELISABETTA. dette sono , vide , e udi chia- dre sempre . Amen .

fuori per le crudeli , e molte ramente Santa Elisabetea ,e dishatciture, e per l'essere confitte se, e affermó, che anzi vor-mella croce, diventarono tutte rebbe morire, che dire alcuna mortificate, e però convenne, delle dette cose, che non fosebe n' uscisse sangue mortifica- sono vere, come detto è, a lau-so, e torbido, e spesso. E de, e gloria di Cristo benedir-tutte le predette cose, che to, e della sua santissima Ma-

no, ed era vestito di tonica

#### Della sua santissima morte.

Disse un' ancella di Santa Elisabetta , lo cui nome era Elisabetta , che quando elgiaceva nella intermitade . ella morì , stando con lei udl una dolcissima voce , stando ella volta al muro, ehe le pareva, che uscisse del sno eollo, e così stando una pezza, sì si volse a lei, e disse: Ove se' tu amica mia ? Rispuose la detta apcella : Eccomi quì Madonna . E poi disse : Oh come dolcemente avete cantato, Madonna . E Santa Elisabetta le disse : Or udistimi tu? Elia disse , che sì . E la Santa disse : Un uccellino e stato tra 'l muro, e me, che ha si dolcemente cantato, ebe non mi sono potuta tenere di cantare . Questo fu pochi di innanzi la sua morte.

Avvenue poi di questa gloriosissima Sanca , poicae ebbe tore, lo suo santissimo corpo, angichie si seppellisse fo per divozione sostenuto quattro di , del quale uscia un odore soavissimo, e dilettevole, che confortava chiunque y'era d'intor-Tom, IV. Az

grigia , e lo volto fasciato di panni . E per divozione molte panni. E per divorione mone persone mozzaro i pestri de suoi panni, e' capelli del capo, e dell'unghie, ed oracchi, e serbe-vagli per reliquie. E molti poveri vi trassono, e faceano grandistimo pianto, dogliendosi sanza modo, dicendo, come cara Madre aveano perduta; e mentreche si dicea l'Officio per lei , la Badessa da Netero , che y' era presente , udi canti molto suavi, e allegri, come d'uccelli , e maravigliandosi dove ciò fosse, uscì tuori della Chiesa , e videgli in sul lino in un campo, e cantavano a guisa, eome dicessono Officio per morti , clascuno a suo verso . E avvetnache molte cose divote, belle avessimo potute dire della sua devozione, e umile conversazione, e del suo alto, e illuminato iatendimen-ro, e di molte altre sue belle, e maravigliose visioni, e d'uno ricco, e grande spedale, ched ella fece fare nel Castello di Marpure, e come y' ordinée coltre di por-

170 PITADIS ELLISABETTA.
ports, el disti, auto lista caractella modio abbreviata, seiano darri por non fare Papa Gregorio VIIII, catroppo lungal Legenda , che nonizzo il abeata Elizabeta 
conse dinanzi divis questa, sopradetta a Perupa nel 
che serrata a, si è una cerMCCXXXIIII



# V I T A D I E U G E N I A VERG. E MART.

S؞

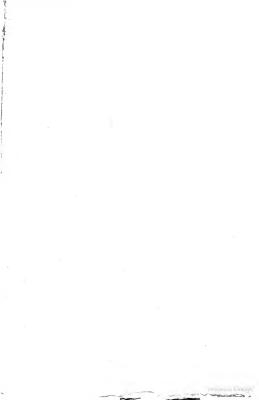

#### S. G E NI

settimo Consolato suo manco Filippo uo-mo nobilissimo

nell'Egitto, e fecelo Perfetto, ovvero Podesta d' Alessandria, e tutti gli uficiali, e Signo-ri dell' Egitto sottomise alla sua uridizione . Costui si mosse di Roma colla donna sua Claudia con duo suoi figliuoli Avito, e Sergio, e colla sua fi-gliuola Eugenia, e andonne ad Alessandria. E faccendo l'officio Alessandria. E taccendo l'Oficio suo con somma gravitade, ogni Provincia dell' Egitto ordinò con legge Romana, e a unti gli negromanti, e incantatori, e malefici pose fine, dispergendogli a suo potere, e i Giudei cacció via, e tolse loro il nome della loro religione. I Cristiadella ioro religione. I Cristia-mi ordinò, che abitassono fiuri costumi nobili, non di singue. d'Alessandria; ma egli era più Ed essendo ella da più, e più amico di filosafi, che acresta di mandata, con animo casto core, e mantentore d' Idoli, a tutti rispondeva. Ora le per-Tom. IV. A 3

OMODO Im- quantunque fusse Pagano. Essendo egli molto iscienziato, insegno perfettissimamente le scionze liberali aila sua figliuoia Eugenia , e insegnolle il pariare Greco , e alla perfine le fece imparare filosofia. Era Eugenia di nobilissimo ingegno, e ave-va memoria si sottile, che ciò. che pure una volta ell' avesse potuto udire, o leggere, giam-mai non lo dimenticava. Era anche Eugenra bellissima in faccia, e gentilesca nel corpo, ma viepiu era bella nella men-te, e più nobile per castitade. E pervenendo ella nell'età quasi d'anni quindici, fu addiman-data per isposa da Aquilone fi-gliuolo d' Aquilino Console . Fu addimandata Eugenia , se voleva acconsentire al potente, e ricco giovane, e nato di nobi-le schiatta; e quella rispose : Marito torre si dee, che sia di

S. Paulo , e la Storia di Santa Tecla Vergine, e discepola di San Paulo, la quale occulta-mente leggendo, non faceva altro, che piagnere; e avve-gnache vivesse sotto Paganissimi parenti, nondimeno cominciò a diventare coll' animo Cristiana . E conciossiacosache a' Cristiani fosse comandato, che si pareis-sono d'Alessandria, e abitassono fuori della Città, con poteva adempiere il desiderio suo . cioè di farsi Cristiana; per la qual cosa cominciò a pensare, com'ella a loro potesse faveilare . E alla perfine deliberò col-l' aluto d' Iddio di chiedere al padre la licenza di uscire , e d' andare al suo giardino d'andare al suo giardino, e podere, il quale era fuori d'Alessandria, acciocche più comodamente potesse favellare a' Cristiani. E impetrata che ebbe la licenza , partissi dalta Città con grande trionfo in su uno carro coperto , e adornato di solennissimi drappi , e tirrato da due grandi destrieri , con lei erano due suoi donzelli in sul carro, cioè Prato, e Giacinto eunuchi , cioè vergini, per forza nel corpo da piccolini tagliati . E andando ella per la via , passò allato a certi Cristiani , i quali cantavano l' Officio, e dicevano: Sieno confusi tutti coloro, che adorano gl' Idoli, e che si gio-riano degli loro Iddii, imper-ciocche gl' Iddii de' Pagani sono dimonia; ma lo Iddio no-stro ha fatto il Cielo. E uden-

А venne alle mani le Pistole di do queste cose Eugenia , sospiro , e pignse , dicendo a' suoi donzelli : Voi insieme meco avete imparato scienzia, e abbiamo letto i fatti di degni , e indegni uomini . Abbiamo passaro con iscuro studio i silogismi de filosafi , ordinati con vana fatica gli arcomenti d' Aristotile , e le idee di Platone , le sette degli Epicuri, e gli ammonimenti di Socrate , e' silenzi degli Stoichi . E acciocchè brevennente io vi parli , ciò , che dice il poeta, ciò, che il rettori-co, trovai : Ciò, che i filosafi pensano, per questa una sen-tenzia si chiude ; nella quale rallegrandnsi i Cristiani , udimmo, che dissono : Sieno confusi tutti coloro, che adorano gl' I-doli ; e l' altro, ch' udisti . E comandando, che traggano fuori il libro di San Pagolo, e leggendo, e conferendo insieme appruovano i detti de' Cristiani, lodano l' Apostolo, e il Profetta d' Iddio ; e immantenente furono concordati nella fede di Cristo, e cominciano a ragio-nare di farsi Cristiani, e pen-sano come questo si possa fare , che non si partano l' uno dall'altro , e con ardente consiglio diffiniscono . E Santa Eu-genia disse : L' usurpara signo-ria mondana m' ha fatta vostra donna , e signora ; ma la som-ma sapienza mi faccia vostra sirocchia . Siamo adunque fratelli, come ha ordioato la sousma sapienza , e non donna , e maggiore , come si venta l' mana superbia. Andiamo insieme a Cristiani, e acciocche per Eleno Vescovo giunse, e perniuno caso ci potianto partire l'uno dall altro , tondetemi i capelli , e poi anderemo a Cristiani , com' io ordinero . Io bo udito dire , the Santo Eleno ha out presso il suo Munistero de Monaci , nel quale il di , e la notte e' s' odono lodare il loro Iddio, ed io quante volte vi so-no passata, gli ho uditi . Ma questo Vescovo Eleno è molto occupato nelle sollecitudini del suo Vescovado, e ha fatto uno Priore, e maggiore sopra i Monaci, che ha nome Teodo-ro, del quale tante maraviglie si narrano , che i ciechi 50condoche dicono, sono ralluminati da lui colla sua orazione, e caccia gli dimoni , e agl' informi sì rende sanità . Ma in questo Monastero, nel quale at lodano Iddio , non puote entrare niuna femmina; e io pensando questo, penso di tondermi, acciocche domani a notte prdinato il nostro andamento, possiamo entrare a loro. Voi adunque istarete allato al carro ciascheduno dal suo lato, e manderemo li fanti innanai , e quando gugueremo al luogo, i cavalli tirerannosi dietro il cario voto, e noi tre inse-me in abito d'uomo anderemo al Signore Iddio . Pracque a ciascuno il consiglio di Eugenia , e la seguente notte siccone averano oranto neciono. noi rigutati de loro enterremo "entre-taria grazia degno ledio di dentro, come di loro compa- remo dare a questi suoi serri che in quell'ora; che egino giu-giurano al Munistero , Sanco dosi alle turbe de "laldatori; cori come avevano ordinato feciono . Å2 4

DI S.

ch' egli è usanza de' Cristiani nell' Egirto , che quando e' vanno vi-citando iMunisteri grande esercito di Cristiani cantando "lalde a " laude Dio gli seguitavano; giunse adunque Santo El-no Vescovo, e con lui erano più di diecimila uomini, che lodando Iddio cantavano , e dicevano : La via de' giusti è diritra , il cammino de Sanri è apparecchiato . È udendo Santa Eugenia questo, disse a' suoi compagni : Considerate la sentenza de loro versi , e ponete menre , se non tocca a noi ciò, che cantano : Voi sapete, che quando noi ieri disputammo della Fede, e della virtude di ciascuno iddio, noi udimmo dire a' Cristiani : Gli Iddii de Pagani sono dimoni , ma lo Dio nostro ha farto i Cieli ; e ora avendo noi preso il cammino della salute, per la quale noi ci partiamo dalla cultura d'Idoli , acciocche noi ve-gnamo alla notiaia della Gristiana Religione, ecco che co-tante migliaia d'uomini ci si fanno incontro gridando, e cantando d'una boce : La via de giusti è diritta, e il cammino de' Santi è apparecchiato . Consideriamo adunque dove va questo populo , e se vanno a questo Monistero d'uomini , u dove siamo diliberati d' andare ; congiugnanci alle turbe, e poi noi riputati de'loro "enterremo " entre-

EUGENIA.

376 dimandare Santa commerció Eugenia uno di loro, chi era questo antico, e venerabile uomo, che era nel meazo del populo insu uno asinello, e die-tro, e dinanzi gli va tanta g:nte . Alla quale fue risposto, che questo era il Vescovo Eleno intino da piccolino Cristiano, il quale essendo piccolo, nel Monastero cominció a andare per via d Iddio si ferventemente, e di tante sante virtu si vesti in poco tempo, elle al-cuna volta essendo egli mandato per lo fuoco a' vicini frati . recava loro il fuoco in grembo sinza alcuna lesione del suo vestimento ; e mnanzi a questi di venne un grande magio, il qua-le avca nome Zareo, il quale con argomenti di parlare s' ingrgnava di sovvertere il popo-la di Dio, dicendo, che que-sto era falso Vescovo, e ingannatore , ma che 'l Signore aveva mandato lui ad ammaestrare il popolo . Costui era versutissimo, e colle scritture divine sovvertiva. Il popolo andò a questo nostro padre , che vedete , dicendo: Abbiamo udito da Zarea, ch' egli è mandato dal Sig. Giesti Cristo. Ordina adunque, che tu lo riceva per compagno, ovvero se tu puoi convincilo, e di-mostra, ch' egli non dice il vero . Ordinasi adunque il di e I luogo nel mezzo della Città

e' disse : Ora proverò quali spiriti eletti sono da Dio; e volgendosi a Zarea, cominciò a di-sputare con lui, e con parole a combattere forte con lui : ma perchè il mago era molto acuto, e astuto, el convincere non lo poteva con ragione di parole, e d'argomenti. Veggendo anche Santo Eleno , elie il popolo riceveva grande danno dalle parole del mago rocche Zarea avanzava in parole, fece istare uo poco cheto il populo, e disse loro: I comandamenti di San Paulo sono ora in queste parti da servare, il quale dice nella Pisto-la a Timoteo suo discepolo: Non il quale dice nella Pistocontendere con parole, per-ciocche nou è utile a nulla, se non a sovversione di coloro , che odono . E acciocche voi non crediate , che io dica questo , per paura , accendasi un fioco nel mezzo della Città , ed entriamo insieme nel fuoco, e colui , che non arderà , erediate , che sia mandato da Dio. A tutto il popolo piacque la sentenza . e immantenente fu acceso un fuoco grande , e copioso . Al-lora Santo Eleno disse a Zerea , eh' entri nel fuoco, al quale Zerea rispuose : Entravi prima tu , il quale hai ordinato que-sta battaglia. E segnandosi nella fronte col segno della croce di Cristo il beatissimo Ele-'alzando di Liopolis , e nel di ordinano "spandendo le mani al Cielo to venne Zerea cogli artifici, e sanza niuna paura entrò nelatti suoi,e venne EienoSanto coll' altissima fiamma , e stando-vi dentro quasi per ispazio di una mezza ora , non capello , le orazioni sue , e salutando il popolo , che vi s'era raunato ,

DIS. EUGENIA. pelo del suo vestimento si ma- con loro con Proto , e Giacinculò , o danneggiò per fuoco . Ma Zerea cominció a resistere, e a fuggire; ma pigliandolo per forza il popolo, e cacciandovelo dentro, immantenente circundandolo la fiamma cominciò ad ardere. Ma Santo Eleno si mise a scamparlo, e alla perfine quasi tramortito il trasse del fuoco, il quale con vergogna fu cacciato dal popolo di questo paese ; e costui , che vedete, dovunche va, è accom-

pagnato dal populo , come vedete, a laide di Dio.

Udendo Eugenia queste cose , comincio a lagrimare , e gittandosi a piedi di costui , che gli disse queste cosa, diceva: lo ti priego fratello, che tu gli ci facci favellare, e notificagli, come io con questi due fratelli ci vogliamo convertire a Cristo , e abbandonare gl' Idoli ; e perchè insieme abbiamo questo deliberato , e siamo fratellí, vogliamo, che ci sacci questa grazia, ch'egli non ci parta i' uno dail' altro . E quei rispose : Aspettatevi un poco in-fino a tanto, ch' egli enterrà nel Monistero , al quale egli va a riposarsi un poco, e quando sarà tempo io gli dirò ciò, che tu m'hai detto, Ed appressimandosi Santo Eleno al Monistero, i Monaci gli si feciono intorno con canti, e lalde di Dio dicendo: Abbiamo ricevuto, Signore , la misericordia tua nel mezzo del Tempio tuo. Ed entrando i popoli con lo Vescovo dentro , entrò anche Eugenia dalla notizia della tua beatitu-

to suoi compagni solo manifesta a loro . E compiuti ch' ebbono l' Uficio del Mattutino , imperciocche giunse di notte, ripo-sossi poi un poco il Vescovo; e quando venne all'ora di Sesta, fece apparecchiare a Messa, sicche dopola Messa, faccendos: Nona desse manicare al popolo , che digiunava . E riposandosi il Vescovo, come bo detto di sopra, vide in visione, che gli era menato da' Pagani un Idolo di femmina, acciocche le facesse sacrificio. Allora disse in visione il Vescovo a coloro, che pareva, che lo tenessono: Lasciatemi favellare colla Iddia vostra. E permettendo eglino , che ciò facesse , egli disse all' Idola : Io cognosco, che tu se' creatura di Dio , scendi giù , e non ti lasciare adorare . E quella Iddia udite le sue parole discer. e cominció ad andare dietro al Vescovo dicendo: lo non ti abbandonerò mai , infinoattantochè tu m' arai restituita al Creatore, e Fattore mio. E pensan-do il Vescovo, poiche fu desto, di questa visione, venne a lui Tropio, col quale Santa Euge-nia avea parlato, e disse: Tre fanciulli mi sono venuti alle mani, i quali abbandonando gli Idoli voglionsi fare Gristiani, e desiderano di servire a Dio in questo Monastero, e ogsi vemendoti dietro entrarono dentro con noi , e con lagrime pregandomi, e desideran-do d'essere noti, e comosciuti

to Elena oro, e disse : Grazie ti rendo, o Signor mio Giesti Cristo buono, che m' hai fatto pervenire alla notizia della mia visione . E fece chiamare a se I fanciulli , e prendendo la mano d' Eugenia , fece con lagrime grande orazione , la quale abbiendo compiuta, menógli da tacere parte, faccendo "cessare ogni persona , e con allegra faccia domando loro , come hanno nome , e di che parte eglino sono; al quale Santa Eugenia Romani, e l'uno di questi miei tratelli ha nome Proto, e l' altro Gizeinto, e io Eugenio. Alla quale Beato Eleno disse : Dirittamente , e meritevolmente se' chiamato Eugeolo , perocche virilmente ti porti , e il tuo cuore è molto confortato . Par la fede adunque di Cristo dirittamente se chiamato Eugenio ; e sappi , che per lo Ispi-rito Santo tu mi se' manifestata Eugenia oel corpo tuo , e coo meco tu se' veouta quì ; e in che modo, e non sostenne il Signore, ch' io ignorassi, che questi sono due tuoi eunuchi; e questo aoche m'ha degnato il Signore di rivelare, che tu gli hai apparecchiato nel tuo corpo graziosissima abitazione , guardando la tua virgioitae, e ri-hutari i fallaci, e vani beni di questo ingannato, e lusinghevole mondo ; ma sappi , che per la eastitade tua arai molta tribolazione , ma non ti abbandonerà

Colui, al quale con intero ani-

dine , e favellarti. Allora Sanmo ti se' data . E volgendosi a Proto, e Giacinto disse : Voi posti in coodizione servile avete posseduto la gentile dignitade dell' animo , onde a voi , tacen-do , parlo Giesu Cristo mio Signore dicendo : In verità , verità io vi dico, ch'io noo vi ehiamero oggimai servi , ma amici , onde a vor beati vi sununzio , imperocche v' accordaste collo Ispirito Santo, e d'un aoimo , seguitando i salutevoli ammaestramenti insieme colla vostra Donna , perveouti siete alla gloria Cristiana, che ricevere-te la vettoria di Cristo, e la mercede della vostra compagnia. Queste cese diceva Santo Eieno, ogni altro fuori scluso, e ri-mosso, e comandò a Saota Eugenia, che si stesse come stava in abito d' uomo, ed eglino non l' abbandonarono mai , infinoattantoche non glibattezzo, e facendogli Monaci gli mise nel Munistero , e battezzati che furono tutti a tre insieme , e niessi fra i Monaci, come An-gioli si portavano in ogni vir-

tude .
Toroiamo a quel tempo che Proto e Giacinto poenendo in terra il carro covertato d'Eugenia si partirono. Il carro adunque pervenne voto , e i servi , che v'erano iti inoanzi , dogliendosi forte con grande paura tornarono a casa , e guardando diluoge il Padre , e la Madre , e tutti i suoi fratelli , e vezgendo tornare il carro, e veggendo i servi , e i cavalli, che il menavano , con graode allegrez-

DI S. EUGENIA. gressa ogni gente gli andava incontro giovani, e fanciulle, e tutto il fiore delle belle d' Alessandria coo balli , e stromenti d' ogni allegrezaz; e giugnendo al carro vidonlo voto, e i servi, che piagnevano. Allora ogni gente cominciarono a piagnere, e lamentarsi, e spezial-mente il Padre, e la Madre, e duoi suoi fratelli , e tutta la famiglia, e subito tutta la Città si commuove. Chi era quello sì duro, che udire potesse sì grande dolore, che il Perfetto avesse perduto così cara , e nobile fieliuola? Era veracemente in tutta la Città pianto inestimabile, e lamento smisura-to, e confusi tutti piagnevano. Il padre, e la madre piange-vano la liglicola, i frarelli la sirocchia, i servi la donna loro . Tristizia grande, e infinita tribulazione tutti gli aveva occupati . Fassi cercare per tutta la Proviocia per lei, erano domaodati gl'incantatori, e gl'indovini, e con iscellerati sacri-fici erano dimandati eli dimoni, che dicessero dove Eugenia fusse pervenuta . Questo solo dicevano, che gl' Idoli l' ave-vano menata in Gielo . Credette queste cose il padre, e rivolse il pianto in consolazione, e faceva grandi feste di queste risposte , e consecrandola tra il numero degl' Idoli loro Iddii , fece fare la sua immagine di purissimo oro , la quale tanto divotamente adorava , e onorava, quanto mai facesse a niuno altro Iddio . Ma la sua Ma-

dre Claudia , e i suoi fratel-li Avito , e Sergio nulla cooso-Izaione ricevere potevano per oulla ragione, e incomportabilmente la piagnevano il dì, e la notte; e la Madre si rinchius: nella camera , e piagnendo coo graode lamento diceva: Figliuo-la mia dolce Eugenia , dove se' tu, ch'io oon ti truovo, com io soleva, in camera? Chi cosi disayyenturaramente t' ha tolta alla tua madre tapina ? Cho nuova generazione di perdita è questa? dove al mondo se' nascosa, e nulla mente lo puote immaginare, e comprendere! se mi t'avessero tolta figliuola mia i feroci barbari, e i crudeli Saracini , molto meoo trista sarei , imperocchè la tua rispleodiente faccia , e chiara persona, e la tua sapienza t'avereb-be fatto onore fra Principi, e nobili Baroni , e saresti stata glorificata , e magnificata da ogni grande Signore . E se fussi stata menata nel capo del mondo, nulla impossibile m'averebbe tenuta , ch' io non ti fussi venuta a vedere, ne fatica veruna ci sarebbe di ricomperarti tanto oro , quanto tu pesassi . Se tu fussi morta nelle braccia mie , molto più contenta sarei , e imbalsimando il tuo vergine corpo, serbata t' arei per mia consolazione, e quasi come dormissi t' arei contemplando veduta . Ma ora , figliuola mia , niuna consolazione ha la trista Madre tua . Guardo per tutto il palagio, e non ti veggio; nrl qua-le figliuola mia, vestita di glo-

330 riose porpo coronata di corona splendidissima, per le molte, e lucenti pietre preziose risplendevi, come stella nel Cielo; e ora ogni cosa mi pa-re scurata, perche da noi ti se' partita stella diana? Ma vie più scurata è l'anima mia, della quale per la letizia, ch' io per te ricevea, eri quasi mezza la vista mia. Quando lo entro, e veggio le giote tue, sempre mi si rinnuova il dolore, e piango amaramente sì te diletta figliuola mia, e dico: Ecco la corona tua, Eugenia mia, la quale io soleva acconciare in sul tuo biondissimo capo, e tutta Allessandria faceva ailegrezza, quando ti mostravi ne' tuoi ornamenti ; ora di te son vedova. e tutta la Città contristata per la tua nuova, e inaudita par-tenza. Quando io era trista, e maninconosa, e io ti vedea, subito come caccia la luce del Sole le tenebre scure , così la tua lieta faccia cacciava da me ogni nebbia di tristizia. Ma la Beata Eugenia in abito d' uomo , animo stava nel predetto Monisterio degli uomini di Dio, e diventò si perfetta nella legge che il secondo anno tutta la Scrittura imparò a mente, secondoche possibile è alla santa mente Cristiana. Tanta tranquilitade d'animo era in lei , che tutti dicevano di lei , "Vangelo ch' ell' era un Augiolo. Chi a-

vrebbe potuto comprendere, ch' ella fuese stata femmina , la

ginitade, ch' ella era assemblo agli uomini d'ogni virtude. Le sue parole erano umili in caritade, e chiare per discrezione, ed ella essendo monda da' vi-zi, avanzava tutti in umili-tade. Niuno era in oraziorade. Niuno era in orazio-ne più solleciro di lei , e con ogni persona si conformava . Consolava i tristi tribolati, e co'lieti si rallegra-va, l'adirato con una parola consolava, e il superbo instigava sì col suo assemplo, che di lupo subito diventava agnello; e tanta grazia ricevette da Dio che a qualunque infermava , tornava ogni santade. E gli com-pagni suoi santissimi Proto, e iacinto la seguitavano in tutubbidivano . P te cose, e intervenne, che il terzo anno della loro conservazione, l' Abate di quello Munisterio mort ; dopo la morte del quale a tut-ti i Monaci parve di eleggere ti i Monaci parve ui curatione frate Eugenio per Abate. Al-lora la Beata Eugenia, reggen-do la volonta de Monaci, dubitò d'accettare la elezione, saptò d'accettare la elezione, sap-plendo, ch' ell' era fenumina, e e fare non si poteva, secon-do la ragione, che fenumi-na si ponesse sopra gli uomini , e nundimeno temendo di non dispregiare il desiderio , accettò da tutti, i quali la pregavano con lagrime, che dovesse accettare, e disse loro: Recatemi il "Vang: listare; e quando le fu re-cato disse: Quando i Cristiani vogliono fare alcuna cosa , inquale compiva intanto la virtù nanzi d'ogni cosa è d'ascoltare di Cristo, e la immaculata vir- Cristo, e udire quello, che

DI S. EUGENIA. dice, e risponde. dunque quello , che Iddio comanda, che noi facciamo in questa vostra elezione, acciocche noi ubbidiamo a' suoi co-

mandamenti, e non a' vostri de-sideri . Ed aprendo il libro de' Vangeli, cominciò a legtere queste parole : Dine Glesů Cristo a' suoi Discepoli, voi sapete, che i Signori delle Cittadi signoreggiano i popoli , e sono chiamati messeri, e signori, ma a voi non così ; ma chiunche di voi vuole essere il maggiore sia servo di tutti . E letto , che ebbe queste parole chiuse il libro, e disse: Ecco, ch' io vo-glio ubbidire a' vostri prieghi, e piglio l' uticio ubbidendo a' comandamenti del Signore, e fornmi ultimo servo della vostra caritade. E dette ch' ebbe queste cose, le menti di tutti quanti si rallegravano, perche accon-sentiva a' loro prieghi, e pren-dendo l'uficio dello Abate, non si levò però mai in "altura di

servo a fare tutte quelle cose, che faceva il più vile di loro. Ella arrecava dell' acqua, ella spazzava la casa, e spezzava le legne, e abitava il di , e la notte in quella cella , dove so-leva stare il portinalo del Monistero, acciocche ella mostras-se, ch' ella non era maggiore di hui. La refezione de' Monaci sollecitamente procurava, sicchè all'ore competenti avessero

cuore, ma cominciò a modo di

Veggiamo a- cominció tanto a piacere a Dio, ch' ella cacciava le dimonia, che entravano addosso altrui, e colorazione alluminava i ciechi, e faceva ella molte altre cose virtudiose. Per brevitade ve-gnamo alle battaglie già per Santo Eleno predettele. Una grande, e nobile Matrona per ricchezza, e sangue più no-

bile, che l'altre, la quale aves nome Malanzia, udendo la sua oppinione, e grande fama, venne a lei , la quale avea avnto più d' un anno la febbre quartana , la quale ugnendola Santa Eugenia con olio, ch' ella benediceva, immantamente venne, ch' ando via la cagio-ne di quella febbre, e diventò sanissima, e co' suoi piedi ritorno a casa, che prima vi a era fatta recare , benche ella stesse presso al Monistero ; onde ella . come ricca donna immantenente ordinóe, come possa "presentare "regalare il medico suo, e toglie tre tazze d' argento , ovvero tre superbia nappi , ed impiettele di pecu-nia , e mandolle a Santa Eu-

genia per amore della sanitade , che avea riceverta ; i quali doni essendo recati a Santa Eugenia , ella ricevettegli con grande allegrezza, ma vie con maggiore gliele rimandò alla nobile donna, mandolle così dicendo: Noi abbiamo, e soprabbondiamo di tutti i beni; onde io ti priego Malanzia madre carissima , cho le loro necessitadi. Era molto tu dia queste cose a' poveri, e sollecita, che l'uficio della a coloro, che banno necessita-Chiesa si facesse divotamente, e di. E udendo la donna Malan-

zia queste cose contriscossi molto, e mandolla molto pregando mandandole doni più ricchi . Ma Santa Eugenia nullo dono volle, onde la matrona Maianzia la cominció a vicitare moito spesso, e'n nulla cosa conoscendo, ch'ella fusse femmina, in-" questo namorò della sua dilicata bel-

anno

lezas , e veggendo , ch' egli era un giovano tanto bello , si pensò , che fiuse carnale , e terrepo, ed ella non pensava, che fosse guarita per virtù di-, e di santità , che fosse in lei , ma per arte di medicina , ed ardendo del suo amo-re, cominciò a disiderare di essere con lui non dovutamente; e pensando, che fusse cupido, e volesse maggiori cose , che queile . ch' ella gli aveva mandate, e proferte, cominciogli a dimostrare infinito testro, e proferendogli il testro, e la persona a ogni suo piacere , e volontà , e presentandolo spes-so, e vedendo , che Santa Bugenia le rimandava ogni cosa ,

inchinossi a maggiore morte audace dell' anima sua , e infinsesi d'avere male , e manda presando Sanca Eugenia , che la sada a vicitare. Allora Santa Eugenia pregata, sì andò la da lei, ed entrando in camera posesi a sedere allato al letto. Alla onale Malanzia disse con grande sospiro : Uno amore ardentissimo , e importabile tormento di te ha il cuor mio , e \* addu- tutta la persona, e niuno rime-

Signore di me, e di tutte le mie ricchezze. Perche ti tor-menti con vano digiuno, e astinenza crudele ? Io ho infinite ricchezze di possessioni , oro bo infinito, e sriento sanza numero, servi, e fedeli ho innume-rabili, nobile sono, e di gentile schistta, "uguanno sanza figliuoli rimasta , son vedo-

va . Deb entra in possessione, co-me ereda di tutti i miel beni , e non solo sie Signore di tutte le mie ricchezze, ma anco di me. E dicendo ella queste cose , e molte altre simili a queste , Santa Eugenia rispuose dirittamente: H tuo nome manifesta la maliria del tuo cuore, grande abstacolo bai apparecchiato al diavolo in te, dileguati da' servi di Dio, ingannatrice, e sce-lerata Malazia; e sappi, che i servi di Dio non servono a Cristo per acquistare i beni temporali simili a te, ma if suo eternale regno , perocche a me dilecta di mendicare con Cristo, e partasi da te l'ardore delle tue concupiscenzie, e i mali desideri. Questo 'aldace ardire , che t' ha assalita, è morte di te, e fatta abitazione del dragone gitti veleno mortale ; ma noi chiamato il nome di Cristo scamperemo dal tuo veleno crudele , e troveremo la misericordia del nostro Sienore . Ma allora Malanzia veg-gendo, che il suo inganno era scoperto, vergognossi foreissimamente, e sperando di essere pacree ra-dio alla mia fatica si posso tro-gioni vare, se non che io ti faccia te, se ella non si "argomentas-

60 .

The all

DI S. EUGENIA. se, e iscopris ma che l' Abste Eugenio tornasse in Alessandria , subito se ne va al Perfetto, e Signoce d' Alessandria , il quale era padre di Engenia, e disse così : Signore tiemmi ragione, pesocch' io sono stata presso che vitnperata da un giovane , nel quale io mi sono abbattuta, the mostrando di essere Cristiano medicava molta gente, e io permettendo, che venisse a me per ragione di medicarmi , udendo dire , che guariva molte persone, quando m' ebbe considerata , e veduta la mia infermitade, pensò, secondo la sua iniquitade, ch' io fussi donna carnale, e terrena, ed ebbe ardre di parlarmi così cattive, e disoneste parule d'amore, e invitarmi a peccato, che se io non aviesi gridato, e finsi erata di subito siutata, e liberata, a modo d un barbaro al sao disiderio forzatamente in avrebbe sforzata . Udendo questo il Perfetto, e veggendo la nobi-le donna con molto orrevole compagnia , e quasi con lagrime dire queste cose, sanza niuno dubbio credeste queste cose, ed in grande furore comanda , che tutta la sua famiglia s' armi , e vadano al Munistero, e mentno incatenato l' Abate con rutti i suoi Monaci . E com piendo il comandamento del Principe, menarono con gransubito messi in prigione in A- confessare il peccato, e da lei lessandria, e perche egli era- sapesse la veritade. E in que-

sso questa cosa pri- no grande moltitudine di Monaci , e non capevano tutti in un luogo, furono messi in diverse prigioni ; e dopo questo ordinò il Perfetto in ensi di renda loro giusta retribuzione; e alquanti di loro ordinò , che sieno arsi , e alquanti sieno di-vorati da' leoni ferocissiesi , e alquanti sieno con diversi altri tormenti puniti , e darmati . Per la Città era romore erudelissimo contro a'servi di Dio, e la vergognosa fama aveva gia pieno rutto l' Egitto , ogni gente il credea , e ogni persona gli condannava , a ogni nomo pareva verisimile , che Malanaia nobilissima donna non potesse mentire, il perchè diceano molte cose . Vegnamo alla bat-taglia crudele . Veune il di or-dinato , quando i servi di Dio dovevano essere guasti , tutte le Città vicine vengono a vedes re dare alle bestie i peccasori . E cavata di carcere Eugenia con Proto, e Giacinto suoi compagot , e menata incatenata co uno collere di ferro dinenzi al Perfetto , il quale sedeva a banco in mezro di due suoi figlinoli, e non s'avvedendo niuno , ch' ella fusse femusina , salvo che Proto , e Giacinto , ch' erano con lei , il grido del popolo era crudele dando a costei diverse settettre . Allo-Eugenia le fusse menata d' apde furia incatenata Eugenia presso, acciocche la udisse, e co Monaci suoi, e furono di colla peopria bocca la facesse fune ato mezzo a' acconcia la "colla e i nerbi da battere loco le carni , e i fuochi enn ferri roventi , e tutti quei tormenti , che soglion fare manifestare gli occulti segreti del cuore . Al-lora il Perietto Filippo , disse a Eugenia con boce terribile : Dimmi scelleratissimo appra tutti i Cristiani ; lasciovvi Cristo vostro questa dottrina , cioè , che vni vi diate alle cose caroali . e con fredolente asturia vituperiate le vergognose , e nobili donne ? D.muni , uomo degno d'ogni pena , che aldacia ti coatrinse , che tu volesti vituperare la nobile danna Malanzia, ed entrando antto a lei coo ispezie di medicare , provocasti la nobilissima castitade a disonestà di meritrice , E udendo queste parole, la Beata Eugenia, chinò il capo , acciocche nan potesse essere cognosciuta, e tale risposta dienne al Perfetto: li Sunore mio Giesti Cristo c' insegno , e comandò, che fussimo casti, e a coloro , che guardano il enrpo loro da carruziane, promette vita perpetua . E a questa Maianzia possiamo di subito col-l' aiuto di Dio dimostrare la sua falsità , e dichiarare . Ma meglio è ancora, che nni soste-guamo un poco d'ingiuria, che ella, essendo riprovata, e conventa subito , nella sua persona patisse tormento , e il frutto della nostra pazienza perisse, e però giuri la vostra magnificenza per la vettoria de' Principi, e Imperadori, che voi non farete quello a lei, ch'ella vuole, che corsa a chiamare la famiglia di

facciate a ooi, e non rivolgerete in lei la sentenzia ; e che voi oon farete male niuno a questa fallace accusatrice; e ora ti proverrò, che in quel peccato di ch' ella accusa ooi, easere ella peccatrice, e degna di morte. E poich' ebbe Filippo giurato per li Principi, e Imperado-ti, primettendole di far ciò, che addimandava ; disse Saota Eugenia a Malanzia , ch' era presente : O Malanzia , nome nero, e di tenebrosa malizia, bai rizzate le forche , e fai impiccare i Cristiani, e ardere; ma con piaccia a Dio, che Cristo abbia tali servidori, quatu mentendo bai infamati . Nandimeno fai venire la fante, la quale tu di' , che è festimone del nostro peccato, e che ti aoccorse, acciocche per la tua bocca si possano convincere le tue bugie . E venendo di-oansi al giudice Filippo , la fante disse così : lo bo saputa cortissimamente , che questo di-sonesto giovane è stato trovato più volte in adulterio con vi-lissime femminelle; ma la sua impunita lussuria a canto l' lia condotto, ch'egli entro una so-ra quasi di notte isvergnanosamente nella camera della Madonna mia , e imprima comin-cià a dire , sh' v' era venuta per medicare , e per la salute del corpo , e poi la cominció a richiedere di peccato; e onn volendo ella acconsentire ma risistendo alla sua aldacia, la volle sforzare ; e se io non fossi

casa ,

DI'S. EUGENIA.

casa , la quale è testimonio di quello, che io dico, e del te femmina in Cristo, siamo tur-peccato suo, colla sua disone- ti una cosa. Questa aduneue stà l' avrebbe vituperata . Allora il Perfetto comando , chè venissono alcuni della famiglia di Malanzia, i quali essendo disanimati da lui, affermarono, che era come la fama avea detto . Allora il giudice commosso forte d' ira , disse : Che dirai tu a queste cose ? tu se' scelerato Cristiano, il quale se' convinto da tanti testimoni, e tanti segni manifestano il tuo grave peccato . Allora Santa Eugenia a queste cose rispuose : Tempo ors è da parlare, perocchè il tempo da tacere è passato . Io desiderava colla sola coscienza netta, e innocente vincere il peccato, 'il quale ora m' è apposto, e la talsa accusa serbare al tuturo giudicio di Dio , e la mia castità mostrare a colui , per lo cui amore io l'ho guardata , e serbata , nondimeno acciocche ne' servi di Cristo non si g'ori l'aldacià, e falsità, dirò la verità con parole , non per vanagioria , nè Ter vantamento vanissimo , ma a gloria del nome di Cristo , perocche ranta è la virru del nome suo , che non che li uomini , ma eziandio le femmine, poste nel suo timore posseggono la dernità dell' uomo . Per i avversità della femmina piu alto e l'uomo che la femmina le conciossiscosache Santo Paulo, maestro di tutti i Cristiani , dicea , Tem. I. **B**5

femmina, ma essendo virilmen rezola ferma con animo fi vente io presi , e per la confi-denza , ch'io ebbi in Cristo , non mi sono dilettata nell tobnita , e scelerata simulazione, nemica d' ogni onestade , sièchè dimostrassi ad uomo essere femmina ma essendo virilmente femmina non a uomo mi mostrai , abbracciando fortemente la verginitade , la quale è in Cristo nostro Signore . E dicendo queste cose , prese con amendue le mani il capezzale della sua gon-nella, e'l fende, stracciando la gonnella infino alla cintura , e apparve nel petto femmina insuantenente disse al Perfetto: Ta, Perfetto Filippo, se'il mio Pagre s: condo la carne, e Clau-dia e la mia madre, e fratelli miei sono cotesti due , che ti Sergio , e 10 sono Eugenia vo-stra ngliuola , la quale per a-niore di Cristo dispregial ogni gloria uniana con le sue ricchezze , come sterco vilsemo. Ec-co Proto , e Giacinto miel donzelli eunuchi , co' quali entrai nella scuola di Cristo, e Cristo m' è stato si forte air o che m' ha fatta incitrice d' ogni libidine , e macula di lussuria ger la sua miserscordia , per la quale io ma credo durare intino alla morte . E conoscendo il padre la figliuola , i frat-ili la sirocchia, e i servi la donche dinanzi dal Signore non na loro, immantenente corro-ha differenza dal maschio alla no a lei con pianeo grandissimo.

386 mo, e nel cospetto di tutto il popolo sì l'abbracciavano con somma letizia, ed amore. Cor-rono i servi alla madre, e diconle il fatto; la qual cosa udendo, come di profondo sonno venu« do, come di protondo sonno venu-ta, tutu-stupida si leva su, e con grande fretta se ne va al palago, e veggendo la figliuo-la, per grande letrizia pranie, ed abbracciandola tutta, pianse, e di lagrime tutta la bagnava, e quasi tramortita in braccio la si teneva , parendole ancora per lo subito " galdio saper cosa \* gaudio non innanzi pensata,e "impro- ve-

forse in preva duta letizia, e che fosse ancora sogno, e non veritade; e dopo veduta molto pianto, e letizia, furono subito arrecati vestimenti di porpore tessuti d' oro tino . e adornati d' ogni perla , e tessuti a pietre preziose, e avvegnache non gli volesse, fu immantenente spogliata di quelli suoi pani neri, e vili, e tutti rotti , e fu vestita di preziosi vestimenti ; e il padre fa por-

re una sedia molto alta tutta coperta di preziosi drappi , e posevi su a sedere la sua gliuola , acciocche la Gitth riavesse tutta la sua letizia, la quale s'era tanto dointa dela la sua perdigione. Stava in su quella senia reale Eugenia lucente come stella del cielo , e tutto il popolo gridava i Viva lo Sgnore Cristo, che verace è lo Dio de' Cristiani. I Vesco-vi, c' Preti di tutto il popolo Cristiano , i quali erano ve-nuti in Alessandria , ed era-

pi de' Monsci, quando fussano atati morti , udendo il miracolo, rutti ne vanno al palagio, ed entrano dentro cancando inni , e salmi , dicendo : La tua mano diritta , Signore , è glorificata in virtudi ; la mano tua, o Signore . ha rotto i nimici . E aduuche magnificata Eugenia da tutto il popolo , e volendo Iddio certificare il popolo della castitade di Eugenia, e ciò, che aveva detto , meglio confermare , fu veduto discendere del cielo un fuoco, il quale circundò la casa di Malanzia, che non vi rimase nulla, che a lei s'appartenesse, che non si consumasse. Fassi grande allegrezza per tutto con timore di Dio, e i Monaci di Santa Eugenia, ch' erano tutti uomini santissi-mi, veggendo i' Abate loro vestito di porpore, e come donzelia , e figisuola del Re stara in sulla "sieda reale, consideran-

do le sue virtudi , e l'animo suo virile , e l'umiltà sua , e la grande sua sapienzia , per l'ammirazione non rimaneva quasi ispirito in loro , e confondendo se medesimi , pareva loro non ancora cominciato a fare penitenzia . In quei di la Chiesa , che bene otto anni cra stata vedova , e serrata , fu di subito aperta al popolo Cristiano, ed e' fu rivecato in Alessandria . E alla predicagione di Santa Eugenia si convertì il padre, e la madre, e' fratelli, e tutti pre-sono il santo Battesimo . Sono renduti i brivilegi a' Cristiani , no venuti per sotterrare i cor- e le loro creditadi , e dignita-

DI S. EUGENIA. di . E immantenente scrisse Pilippo Perferto allo 'mperadore Severo pe' Cristiani , dicendog'i , come egli erano utili per accrescimento del suo 'meerio; per la qual cosa gli pareva che fussono lasciati stare nella Cittade sanaa niuna persecuzione . Acconsentì lo 'mperadore a Filippo alle sue parole; per la qual cora tutta Alessandria diventò tutta una Chiesa , ed era in ogni Città gaudio, e letizia, e la degnitade del nome di Cristo si fionva . Ma perche sempre la invidia del nimico perseguita la santità Cristiana, e contro al bene combatte la malizia, per consiglio diabolico abbiendo per male, che il Perfetto Filippo aveva renduti a' Cristiani i "brivilegi della loro deenità, andarono allo 'meeradore, e gli dissono, come il buono stato del comune era guasto, e conturbato da Filippo, il quale se avea per nove anni por-tatori bene sanza ninno difetto, il decimo ha guasto ogni cosa, perocchè egli ha guaste, e ab-bandonate le cirimonie degl' immortali Iddii, e convertita tutta la Cittad : alla fede di quell' uomo , che i Giudei uccisono. Niuna riverenza si fa alle leggi nostre, e chiunque vuole entrare ne Tempi nostri , sì v' entra non per adorare , ma per bestemmiare i nostri Iddii , e dicono , che Bo a

furono dette nella Corte dello 'mperadore dinanzi a Severo , e Antonio Imperadori , onde per questo commossi, mandarongli così dicendo : Il divino padre nostro Comodo Imperadore, non come Perfetto, ma come Re ti fece, e Signore d' Alessandria, e di tutto l' Egitto, e mentre che tu vivessi mai non avessi successore; onde noi vogliendoti accrescere più , e aggiungere a tale benchicio, abbiamo con ordinato: Ovvero che tu facci il sacrificio ordinato, e usato agli onnipotenti Iddu, ovvero posta la dignità, viva del tuo. E a-vendo ricevuta Filippo questa lettera, infinessi d'aver male, infinoattantochè egli distribuisse ogni cosa , e donasse per o-gni Provincia alle Chiese, e a privilegi poveri , essendo perfetto nel timore di Dio , e nella cultura di Cristo. In questo nezzo, la Chiesa d' Alessandria ordinò di farlo Vescovo, e 'l fece ; ma perche non era venuto il succesore , ancora faceva l'uficio suo, sicche era Vescova, e Perfetto in un tempo . Durò nel Vescovado un anno , e tre mesi , e dopo questo venne il nuovo Perfetto in Alessandria , il quale aveva nome Prinnio , e volendo uccidere il Vescovo Filippo, e non potendo, perocche tutta la Cirtà l'amava, mando alquanti, che finsono d'essere Cristiani,ed entrando dentro nella Chieson assi, e nan Dii coloro, che noi adoriamo, e più tosto metalin, che escano con in doriamo, e più tosto metalino, storo preti, farono menati dinanin, che seno i simili a queste zi dal Perfetto, acciocche familia queste sa il percossono, dicendo: Egli è il padre nostro. Ed essendo cocesse di loro giustiaia . Ma il Perfetto sappiendo, ch' egli i aveva fatto fare occultamente, fece le viste grandi , e misegli in pregione, e dopo aiquanti di disse, che gli Imperadori avevano loro perdonato, e comandato che fossero lasciati. E I bratissimo Filippo tre di vivette dopo le fedite sue , e non per altro , se non per confermare i cuori dubbiosi ; e vollegli Iddio dare corona di martirio, siccome esso oe l' aveva pregato . Quando egli era vivo cacciava le demonia coll' orazione, e alluminava i ciechi. Quando maggiormente avrebbe potuto impetrare quello, che ricevette, sicche essendo egli partefice del nome di Sanco Filippo Apostolo, fus-se anche partefice della corona del martirio , e ricevessono i Martori quel compagno, il quale meritevolemente ebbono per Vascovo . Santa Eugenia fece in vita un bello , e nobile Monisterio di Vergini , nel qual luogo aveva ordinato, che fusse sotterrato il auo corpo santissimo, e la madre sua Claudia fece auivi uno grande Spedale , e dotollo di grandi poderi , per-che ivi fussono ricevuti i pellegrini, e essa nondimeno beatissima Claudia co' suoi figliuoli Avito , e Sergio , e Beara Eu-genia si tornarono a Roma , e i Senatori di Roma gli ricevettono molto allegramente . I figliuoli di Filippo predetti , l' uno feciono Consolo di Cartagine , e i altro Vicario d' Africa . Molte nobili donne Romzoe vi-

47. 5

citavano Santa Eugenia, e an-davano a lei, ed ella s' inge-gnava di convertire alla Fedo di Cristo. Quante vergini poteva , parenti , vicine , amiche , e d'ogni parte , s'ingegnava d'avere, e quindo i avez con-vertite le consegnava a Cristo. Ora intervenne, che una nohi-le Vergine, e di schiatta reale udendo la fama di Santa Eugenia , e le sue virtudi , desi-derava molto ferventemente di favellarle , ma perocche era Cristiana non le poteva favellare di palese , mandandola pregando, che le piacesse d'insegnarle la religione Cristiana, conciosaizcosiche ella desiderava questo molto , ma non poteva venire a lei . Allora Santa Eugenia chiamò a se i suoi donzelli Proto, e Giacinto, e disse loro : Armatevi alla battaglia, alla quale Gristo vi chiama . Io vi donerò alla nobile vergine Basilla sotto spezie di presentaria, e amnaestraria nella Fede , of consecratela a Cristo; e presen-togli Santa Eugenia, come si convenia, Basilla gli ricevette come due suoi donzelli , ma ella gli adorava, come due suoi Appostoli, Ella stava a geni ora con loro , il dì , e la notte non cessava di parlare di Dio , e con loro ad orare. Udendo ciò Santo Cornelio Papa di Roma, fo richiesto , che occultamente la batteanasse; la qual cosa egli fece molto volentieri . E confermata Beata Basilla nel timore di Dio ordinò tanto colla grazia di Dio , ch' ella sì favellava ogni notte con Santa Buga- sandria per le tue sante isini nia, e tutte le vergini i raguna- che l' altra per lo spargimenvano di notte con Citudia madre to del saque, , che tu spargadi Santa Eugnia, Santa Corner- sur per la tede di Corno. Alta in null'appartre dell'auronani al cirlo, e diste 20 Corner21, e con divure blade aurora , e con divine laide si stava la Domenica notte con loro , e e Basilla , siccome detto è , ogni notte si faveilavano insieme. Molte vergini per Eugenia guadagnò il S'gnore , e que-sco medesimo fece per Basilla , e molte vedove per Claudia osservavano santamente vedovitade con propria volontà, e molti gio-vani credettono a Cristo per

Proto , e Giacioto donzelli di Santa Basilla , Or avvenne nel tempo di Valeriano, e di Galieno Imperadori , che nacque grande persecu-aione contro a' Cristiani , perocchè Santo Cipriano convertiva ogni gente in Cartagine, e Cornelio Papa in Roma, e fu scritto, e comandato al Ve-scovo di Cartagine, che Cipriano Vescovo fosse morto, e Santo Cornelio perche era molto smato, fu appiattato da' grandi gentili uomini di Roma . E ragunandosi uos ootte Basilla , e Eugenia , disse Santa Eugenia a Basilla : Il Signore mi ha rivelato , che la battaglia della tun me anche ha civelato il Signola quale tu acquistasti in Ales- tono sicurtà del tempo presen

re Giesù Cristo figliuolo deli' Altissimo , il quale per nostra poi le comunicava, e così faceva salute venisti per la tua Vergi-ogni Domenica notte. Eugenia, ne Madre, e concedesti il premio della gloria tua, per lo premio della virginità a tutte 'evergini , che tu hai da te .. E sedendo tutte le vergini . quali erano con Santa Eugenia, ella disse così ; Ecco , sirocchie mie, il tempo della vendemmia , dove l'uve son colte , e conculcate co' piedi , ma poi il vino e posto allo Re dinanzi alla sua mensa . Adunque uva

delle viscere mie , atate upparecchiate nel Signore, imperreccinate nel Signore, imper-ciocche la virginn's imprima e signo di virtu' prossimano a "vicino Dio, simigliante agli Aogeli, padre di vita, amca di santi-ta, maestra di sicurade, don-na d'allegreza, guida di vir-tude, mustracamento di corona, aiuto di fede , e di speranza , sussidio di caritade . Adumue pon ci affatichiame in altro sermone, o che noi viviamo colla verginitade , ovvero , che più gioriose moriamo per la virginitate. Che sono le fallacissime lusinghe di questo mondo, le verginitade tosto t' aspetta . B quali fanno altrui ridere un po-Basilla disse ad Eugenia : Ed a co, aeciocche facciano piangere in eterno ? danno fiori fuggire , che tu riceverai tosto tivi , acciocche poi ci donno corona del martirio . L' una , i fradici ; mentendo promet-

te , acciocche ci diamo perpetui rormenti. E imperò , carissime vergini , le quali infino a ora siere corse meco nella battaglia della verginitade , state nello amore di Cristo meglio , the voi non commeiaste. Sosrenere con pazienza questo tenpo di pianto , acciocche possiate ricevere con allegrezza gli eterni rempi d'ogni riposo. Io y' ho raccomandate allo Sposo Giesù Cristo, il quale io cre-do, che mi vi renderà tutte

fratello

intere, e incorrotte. Non an-dare dunque cercando corpo-ralmente di vedere la faccia mia; ma gli arti, e i fatti miei per la grazia di Dio seguitate . E dette ch' ebbe quesre cose , baciolle turte, e con fortissimo animo le consolava, perocchè tutte piangevano, e accomiararonsi Beara Eugenia, e Basilla oraro ch' ebbono, e tornossi a casa Beata Basilla . In questo medesimo di an-

Pompeo sposo di Basilla , disse: Noi sappiamo, che ru hai merirato d' avere dallo Imperadore Basilla per tua sposa , e nostra donna . Sei anol sono , che la giurasti quand ella era piccola , acciocche quando futse cresciuta tu la menassi . Ma sappi, che lo zio suo Eleno è Cristiano, ed ella è fatta Cri-stiana da Eugenia, acciocche el-

dò una delle fanti di Pompeo a

querella la non sia rua sposa ; e sappi , ch' ella le dono due euouchi sotto spezie di presentarla ; i qua-li come signori ella gli ha io reverenzia, e contiouamente meotazione di Pompco, diede

bacia foro i piedi, come fossono lddii immortati , imperocche so-no i capi dell' arre magica . Udiro queste cuse Pompeo, andonne incontanente a Eleno suo

zio, il quale era suo manovaldo , e dissegli : lo mi sono diliberato di fare le nozze mie fra questi tre di ; per la qual cosa tammi vedere la sposa mia , la quale gl' invittissimi Principi comandarono , ch' ella fusse mia sposa . E adito ch' ebbe Eleno queste cose, conobbe, che la cosa era scoperra , e disse : Innno a tanto che erano gli anni della sua iofanzia, per amore di "fratelmo io l'ho nutricata, ma ora , ch'ella fa quello , ch'ella si vuole , io l'ho lasciata , e go-

vernasi ella medesima, onde se tu la desideri di vedere, questo è di suo arbitrio, e non di mio comandamento. E udendo queste cose Pompeo, cominció forre ad ardere , e ando a casa di Basilla, e comando a' portioni di Basilia , che le ootificassono queste cose, che volea fare, e sapessono da lei, se cila era disposta d' acconsentire alle norze; per li quali Rasilla rispuose così : Sappi, che ru oon hai cagione veruna al postutto , per la quale tu mi debba vedere , ne salutare . E udiro , ch' ebbe Pompeo queste parole , e rispo-sta , forte si rurbo , e subito ne va allo imperadore , e puosegli grande " querimonia accusando Eugenia , e tutti i Cristiani , che cognosceva . E udendo lo 'mperadore Galieno la grande la-

DIS. togliesse lo sposo sno, o che le fosse mozzo il capo; e a Euge-nia o ch' ella sacrificasse gl' Idoli, o ella fusse morta crudelmente, se recusasse. E diede licenza , che chiunque nascondesse niuno Cristiano, fusse punito. E richiesta Basilla , che togliesse lo sposo suo; e quella rispuose, che lo sposo suo era il Re de' Re quale è Cristo Figliuolo di

Dio . E avendo ella così risposto fulle tagliato il capo. Allora i Beati Proto . e Giacinto furono presi, e mena-ti al Tempio, e orando eglino, l' Idolo di Giove , al quale eglino erano stati menati a sacrificare, cadde a' piedi loro in minuzzoli in tal'modo, che non parea, che mai vi fosse stato; ma non conoscendo, e ripu-tando quesco alla divina virtute, ma alla cagione della loro re, ma alla cagione della loro santirà, e reputando, che il facessero per arte magica, fece loro tagliare il capo. Questo fece loro tagliare il capo. Questo fece Nicenzio Perfetto di Roma, il quisle faccendo richiedere anche Santa Eugenia, e venuta dinanzi a lui, cominciolla a domandare dell'arte sua magica; e quella costantemente a-perse la bocca , e disse: Ben ti prometto , che l' arte nostra è grande, e maggiore, imperoc-che il Maestro nostro ha Padre sanza Madre, e Madre sanza Padre. In tal modo lo generò il Padre, che al postutto non cognobbe mai femmina, e in tal modo lo ingenero la Ma-

dre , che non cognobbe mai

Rb 4

EUGENIA. questa sentenzia, che o Basilla uomo . Questo medesimo Cri-togliesse lo sposo sno, o che le sto ha Sposa vergine, la ensle continovamente gli \* cria figliuo- \* crea li innumerabili , figliuoli , e figliuole gli partorisce continovamente ; si congingne con lei ,

e sanza intermissione l' abbraccia, e amundosi insieme di ferventissimo amore, di tanta santità , e integrità sono , che di loro congiugnimento ogni integrità , ogni verginità , ogni castità da loro ha principio , e da loro si diriva . E udendo queste cose Nicenzio Perfetto maravigliossi , e temendo , che non venisse agli orecchi dello Imperadore , che Nicensio l' ascoltava volentieri , comandò , ch'ella fusse menata al Tempio della Iddia Diana, e standole sopre il capo il carnefice, disse a leit Ricovera l' anima tua, e il patrimonio tuo , Eugenia , e non lo perdere, e sacrifica sila Dea Diana. Allora Santa Eugenia, spandendo le mani al cielo cominciò ad orare, e dire : O Iddio, lo quale cognosci gli oc-culti del cuor mio, il quale hai conservato nell'amore la sincera verginità mia , e ti se' degnato accompagnarmi, e congiugnermi al tuo Figliuolo, e Signor mio Giesù Cristo, sie ora presente nella confessione del tuo nome, acciocche si confondano tutti coloro , che adorano quest' Idolo , e coloro , che si gloriano negl Idoli loro .

E dicendo queste cose , fecesi un grande tremuoto in quel medesimo luogo, e subito in

tal modo i fondamenti di quel

391 luogo caddono, e rovinarono con l' Idolo , che niun' altra cosa vi rimase, se non l'altare, ch'era nel Templo di fuori, al quale stava Eugenia beata . Queste cose nell' Isola di Caonia si feciono, ch' addiveonero anche dinanzi a coloro , che segui-tavano Santa Eugenia . Corre là tutto il popolo di Roma, e con varie boci si gridavano: Alcu-no diceva, ch' ell'era innocente , alcuno diceva , ch' ell' era maga. Sono nunziate queste cose al Perfetto, e il Perfetto lo dice allo Imperadore, e lo Imperadore comando, che le tusse legato un sasso al collo, e gittata oel Tevero . E faccendo queste cose, incontanente il sasso si stritolo tutto , e Beata Eugenia sedendo sopra all' ac-qua , era dal fiume portata si soavemente , che a totti coloro, che a Cristo credevano, pareva, che con Eugenia fosse colui , che fu con San Piero in mare , e tennelo , che non af-togasse . Fu levata indi , e fu messa nelle fornaci delle Terme Severiane , le quali immantenente si spensono , sicchè le dare, e ogni fiamma di legne tornò a nulla. E dopo queste cose fu messa in una carcere renebrosa, e per dieci di fu comandato, che non le fusse eato cibo , e non vedesse pungaudio to lume; ma quivi continovamente abbondava tanto splendore , che si sarebbe creduto , che Eugenia fusse stata risplen-

parve Cristo Signore, e Salvatore , dalle cui mani ricevette Eugenia pane di bianchezza di neve , e di smisurata suavita-de , e di grande grazia , e disse a lei : Eugenia , ricevi il cibo della mia mano: io sono il tuo Saivatore, il quale tu hai ama-to, e ami con tutta la intensione della mente . In questo medesimo di ti riceverò nel Cielo , nel quale io scendendo alluminai la terra . E dicendo queste cose il Signor nostro Giesù Cristo si parti da lei . In esso di del Natale del Signore fu mandato il carnefice , che nella prigione le mozzasse il capo. E tagliato, che le fu il ca-po, fu tolto il suo santo corpo, da' parenti suoi Cristiani, non molto dilungi da Roma in via Latina nel suo proprio podere , dove ella aveva già riposti , e sepolti molti de Santi Martiri morei . E la madre sua Claudia istando al sepolero piangendo Eugenia sua figliuola con grande lamento, Santa Eugenia le apparve nel silenzio della notte vestita di reali vestimenti tessuti tutti ad oro, con grande popolo di vergini , e disse alla madre : Rallegrati , imper-ciocche Gristo m' ha messa de' suoi Santi , e il padre mio è nel numero de' Patriarchi , e te Domenica , che viene , rice-verà nel galdio sempiterno . Raccomanda a' tnol nghuoli , e miei fratelli , e di loro , che guardino il segno della groce di Cristo, acciocche diventino pardiente d' alcuno mirabile lume,

F staudo così in carcere le an-

tefici della giori a norra. E di Ispirito Sarco in esse lalferirocendo ella queste cose, mbbto assiva, e udivissi dicendo:
la quale pi occhi umani sonela quale pi occhi umani sonerine Santio. Especia fa sotto
la quale pi occhi umani sonerine Santio. Especia fa sotto
la quale pi occhi umani sonerine Santio. Especia fa sotto
periodi periodi periodi periodi periodi
la quale pi occhi umani sone
che con voci narrate none si dei giorioni matrifi Sarto Propossono. Quasto olori rinnen- o, Giulinto, e di Santa Eudea, che il nome del outro penia. Amen.
Spor Gene Circle, e dello





# V I T A

## S. EUFROSINA VERGINE.



#### T Α

#### EUFROSINA.

te molto ricco maravigliosamente, lo quale era di grande legnaggio, ed era e , e avez Città , e Castella , Ville , e Provincie sotto se , ed era sì possente, che sempremai teneva mille Cavalieri di battaglia in sua corte, e avea nome il Coote Savillo di Babbellonia, e aveva una molto bellissima donna di moglie, e non ne aveva figliuolo oc maschio, nè femmina. Avevano grande desiderio d'averne un figliuolo maschio , o femmina , e aveva mandato io molte parti , dovunque si potesse trova-re buono medico , che sopra ciò potesse dare consiglio , e noo ne valeva mene , ne me-

UE uo Con- che nel diserto di Babbillooia che nel diserto di Babbillocia aveva un Munistero, nel qua-le aveva molti santissimi Mo-naci, e grandi amici di Dio, i i quali facevano santa, e van-gelica vita. L' Abate di que-sto Monisterio era un santissi-mo Abate, e molte volte l'Angelo gli venne a parlargli, ed e' parlava con lui per la sua sanpariava con lui per la sua san-titade. Disse questo Conte: lo voglio andare al diserto: a quel santo Abate, e 'l' voglio pregare, che preghi Iddio, che per li suoi santissimi prieghi , mi dia un figliuolo. E incon-tanente ch' egli ebbe questo pensamento, si fu mosso con grain parte della sua gente, e cavalcóe a questo Monistero , e incontanente and/se allo Altare maggiore, e fuvvisi in-rinocchiato, e molto divoca-mente pregava Iddio, che gli desse "reda. E poich ebbe com-" erede dicine, ne brgni, ne niuna desse "reda. E polch'ebbe com- erede cosa, che la donna potesse fa- piuta la sua orazione, pariò re, a ch'ella potesse ingravida- all' Abare, in segreto lo "voco, chiamò re. E questo Conte udì dire, e molto dolcemente lo prego,

che pregasse Iddio, che gli des-se fiutto della sua compagnia . Questo santo Abate disse a questo Conte; Voi vene andrete colla pace di Dio, e io ne pregherò Iddio Greatore, e Salvatore del Mondo, che vi dia quel frutto, che sia a suo piacere , e che sia a salute delanima vostra . E il Conte rispuose : lo prego Iddio , che vi dia a salvere l'enima . E poi ritornée a casa sua molto consolato; e la notte medesima gracque collo suo matrimonio , e come fue piacere di Dio, por li prieghi di questo Aba-te le donna ingrevidò in quelia notte . E quando la donna la nocce. E quando la usuna s accores siccome ere gravi-da, fue molto allegra, e 'l Conte ne faceve la maggiore festa, e la maggiore allegres-za, che mai fosse veduta, e per la grande ellegrezza, ch' avea, e' cavalcò con tutta la sua cavalleria el Monistero di messer l' Abate, e rendendogli onore, e grazia, e che per le sue santissime ora-zioni la donna sua era grossa, egli aspettava d'avere della sua persona frutto . Allora l' Abate sì levò le mani al cielo, e ringraziò Iddio, e la sua po-tenzia, e disse al Conte : Ricognoscete queste cose da Dio Padre, e questo dono, che v' ha fetto Iddio, E io he isperanza in lui , che voi evre-imparò te nobilissimo , e engelico frutto , ed infino e ora 10 vi prie-

re consolato il cuor mio. E fu molto allegro di questo compa-raggio . È poi ritornò il Con-te al suo albergo con molta allegrezze. E appresso a certo tempo la donna ebbe partorito, e fatto una fancialle femmine, in sommo la più bella creature , che giammai fosse veduta . Lo Conte quando l' udi dire , fu lo più allegro uomo del mondo, e lo più contento, e fecesi arrecare la fanciulla, e levollasi in collo, e più di cento volte la bació: . Quando renne le terzo giorno, il Conte fece arrecare la fanciulla al Monistero, e egli con tutta la sua gente vi ca-valcò, e quando vide messer l' Abate, sì gli si gittò a' pie-di, e disse: Santo Padre, lo vi reco buone novelle, che Iddio m' ha dato una fanciulla la più bella, che giam-mai fosse veduta; a voi rendo grazie, e mercede, e onore. E quisto Santo Abate fece Cristiane questa fenciulla , e pue sele nome Bafrosins , perche la madre del Conte ebbe così nome . E poi questo Santo Abate andoe a Dio Padre , e prególlo , che le disse buona, e santa vita, e che le dosse della sua santa grazia, e della sua vertude . Ecco questa fanciulla avere vii. anni . Puosela a legge-re , ed ebbe sì buono inge-gio , che tostamente "apparò grematica , e di lettera , e poi ella volle intuliate in divinitago, che io sia vostro compare, ella volte istuatare in articulare il Conce gli si gittò a' piè, e de per volere sapere, e conodisse: Padre mio, voi m'ave- sorre della Città di Dio. Ec-

T

DI S. EUFROSINA. co questa fanciuila avere xv. anni , e sapere tre iscien-zie , ed era in sommo la aie, ed era in sommo la più bella Cristiana, che giamin sommo ia mai fosse veduta , e ogni persona parlava di quella donzella, tanto era bella, e piacente a vedere . Ed ecco veni-re Imbasciadori del Soldano de' maggiori di Saracinia, e Ambasciadori dello Re di Grecia, e dimandavano Eufrosina per moglie, e lo suo padre era pieno di gaudio , e di letiaia , facevane grande allegrezza di questa ambasceria, e di questa addomandagione, e disse a lo-ro, che tosto risponderebbe loro. E incontanente cavalcõe al Munistero a messer l' Abate suo compare, e disse : Com-pare mio, la maggiore, e la più bella ambasceria, che mai fosse veduta , sono venuti a me a casa mia , e dimandano Eufrosina per moglie , la fi-glioccia vostra , e sono Re incoronati coloro , che la dimandano ; onde io vi prego Padre zio santissimo, che voi ne pre-ghiate Iddio di Paradiso, che le dia della sua grazia, e che a me mi dea ammaestramento, e senno, che io la dea allo mi glinre marito . Rispose lo santo Abste : Compare mio, andate colla grazia di Dio, che io ho isperanza nel Greatore, che la creò , ch' ella averà lo migliore marito , che niuna , che sia in terra , e che la vostra figliuola avera corona sempiterna, e io ne farò per lei ispe-

399 se lo Conte : Compare mio , come ho io a rispondere al Conte, e agli altri Impasciadori ? Disse l' Abate : Rispondete loro , che voi vagliete termine sei mesi a rispondere , imperciocche la dona:les non vanle marito, e che in questo mea-ao voi la convertirete. Ritorno il Conte molto consolato , e silegro, e fece inro l'ambasciata, secondamente che lo Abate sun compare lo consiglide . E quando gl' Imbasciadors Intesono il detto del Conte, e sì ne furono andati , ed egli manifestò ogni cosa , e narro a Eufrosina , ed ella quando udi dire siccome il pidre la voleva maritare, sospirò for-temente, e disse: Padre mio, or bene vezgio io, che voi mi volete poco bene, e molto poco m'amate, dappoiche voi mi volete dispartire da voi , e non voiete, che io viva, ma se voi mi disideraste , e Amastemi, voi non mi dispartireste da voi. E sappiate, che se voi mi mariterete , che giammai non mi rivedrete più , e poi vi rimarrete isconsolato, e solo. Allora lo Pa-dre cominciò forte a piangere, e gittolie lo braccio in collo, e tramortie. E poiche egli fue risentito disse : Fielinola mia dilcissima, e amabile, io ab-bo due occhi in capo, in so-no l'uno, e tu se' l'altro, ld-dio foce la femmina per lo matrimonio , lo mondo verrebbe ziali orazioni a Dio . Rispuo, meno sanza esso , e imperciò figliuola mia benedetta, io ti prego, che ti piaccia di voler marito, e d'appagare l'animo mio. Rispuose la doneella . che è fornita di senno, e di cono-scenza ispirituale, e disse: Padre mio, posche a vos piace , aenno, dappoiche voi pur volete . Rispuose lo padre : Figliuola mia, lo sposo, che tu ti avrai, voglio, che sia di achiatta di Re incoronato. Rispuose la figliuola : lo torro per isposo mio lo maggiore , e lo più potente di questo mondo ; e dicovi, dolce padre mio, che tutti gli altri Re del mondo banno pavento di quello Re, ch' io ispero di torre . E lo padre fu pieno di gaudio , e di letieia, e di consolazione, ched egli non la intendeva, ma ella diceva dello Re di vita eterna. E lo padre disse : Dolce auma mia, quando sarà questo matrimonio? non vorrei , che tu indugiassi troppo, imperciocche il tempo passa a giornate, e io sono ogra si vecchio, e tu se' uella ,ande etade, e fiori-ta, d' età tu hai xv. aoni; io vorret vedere i tuoi figliuoli innanei, che lo mi morissi, cha io gli farei Re del mio patrimonio . Rispuose Eufrosina , quella, ch'è tutta savia di anno no, e di conoscimento ispiri-tuale, e disse : O dolce padre mio, innanzi che sia due mesi, io arò preso il mio isposo. E il padre disse: Figliuola mia, or ti ricordi del termine di due mesi? Rispuose Eufrosina: Io si partisse del suo palagio, el-

vi prometto, che innanai aiene press quello isposo, che i be fidanca di torre. Allora lo padre si partì tutto racconsolato. e innanas che fosse passato otto giorni, una mattina in sul mattino, Eufrosina si levò vestita a modo d uomo, e mised alle guance un cappuccio, e tinsesi la faccia sua , e le mani , e nascose tutta la sua bellezea e fue sulla places della Città , e tolse mille bisanti d'oro, e misesegli allato, e trovò messi e fanti , che la guidarono al Munistero dell' Abate suo nonno . E quando fu giunta al Munistero , si si lavo la faccia sua , cacció via tutta la sua sozaura , ch' avec posto al viso, e alle mani, e rimase chiara, e netta, e lucente come il sole, e poi diede commia-to a' fanti, che aveva menato seco, e pagogli bene, e alle-gramente (ed aveva pariato con loro in lingua Greca , acciocche non potessono affigurare di lei alcuna cosa ) e poi sen'ando a piè dello Altare missione del Munistero , e grande ora istette inginocchiata , e pregava Iddio divotamente, che guardasse l' anima, e lo corpo suo dal peccato della lussuria : e che le desse dono di tenere, e mantenere verginitade, e che le desse grazia, ch' ella potesse entrare in quel Munistero; e molto celatamente s' avea fatto tondare i suoi capelli a guisa d'un ziovane. Innanzi ch' ella

DI S. EUFROSINA. la era vestita in forma, ed in vogun dire, e poi tu porrai figura d'uomo. E poi si parti pensare, e diliberare quello, dali' orazione , e guarda vede tutto il coro pieno di Monaci, tutti santi, e grandi ami-ci di Dio, e tuttiquanti si maravigliavano di tanta bellezza, quanta avea quel giovane, e tutti laudavano iddio, e la sua potenzia, ch' avea fatta così bella creatura. Egli andò allo Altare maggiore, e sì vi of-ferse mille bisanti d' oro; e poi domandò quale fosse l' Abare . E l' Abate venne a lui , e disse: Sono lo l' Abate , figliuolo be-nedetto , che ti piace ? E incontanente si gli si gittò a' pie-di quei giovane, e l' Abate disse : Addomanda sicuramente ciò, che ti piace, Affora disse: Io vi prego, santissimo Padre, che voi mi riceviate in questa vostra santa Religione , ch' io voglio salvare i' anima , e voglio fuggire il mondo : e perciocche il moodo mi va cacciando, ed io lo vo pur fuggendn: mercè per Dio, Padre san-tistimo, non mi abbandooate. Allora l' Abate fue a Capitolo coeli altri frati, e tutti quanti di concordia dissono: Sia ricevuto . Ailora i' Abate man-dò per lui , e fecelo venire in Capitolo , e disse a lui : Or vedi figliuolo mio benedetto noi siamo tutti contenti di farti piacere s ma noi dubitiamo fortemente , che tu non possi sofferire , nè sostenere questa no-stra regola , imperciocche ella e molto aspra, e molto \* agre-ate, e forte. Imperció io ia ti Tom. IV. Cc

che ti piacerà di fare, e nni siamo cantenti di compiacere a'tuoi prieghi . Primieramente noi non mangiamo mai carne, ne cacio, ne uova, e mai non beiamo vino, ne giammai non man-giamo cucina, e giammai non giaciamo in letto, e' nustri letti sono di ficoo , e di paelia . poi tegnamo silenzio cinque di della settimatos . Or vedi , figliuolo benedetto , la nostra vita , e la nostra regola ; tu sc' al tenero , e se si glorinso , e sì delicato , e di tante bellezeo si delicato, e di tante peritenea adorno, e composto, non cre-do, che tu potessi sostenere questa vita così regniata. Ri-spuose in giovane: Messere mio, questa éne la vita , che lo andava cercando; merce per Din, noo mi abbandonate; ricevetemi , che 'I mondo mi va cacciando, e in lo vo fuggenda . Alinra lo menarono a piede deiin Altare, e tutto si spo-giiò ignudonato sanza I panni di gamba, e miseli i sbito mooacale, e rasarongli il capo, e fecergli la cherica, e poi gli assegno una cella colla lettiera del fieno ; e quando gli Mana-ci lo vidono ignadonato , e vidono le sue membra con tante beliezze, cotrarono io grande tentazione , e grande battaglia loro die la notte il peccato della carne , e non ne potevano vivere , ne avere pace , ne riposo , ne tranquillitade , e quanto più I guatavano in viso, \*rustica tanto più cresceva, e multi-

pricava la tentazione della carne. E lo Abate eli avea posto nome Ismiraldo , imperocchè lo viso suo era come ismiraldo, ed era chiamato Dono Ismiraldo . Vennono tutti i Monaci allo Abate , piagnendo , e sospiran-do , e dissono : O padre nostro, poiche questo Dono Ismiraldo ci venne, noi siamo istati in grande battaglia, e in grande tentazione , e quasi non possiamo vivere, e non ne possiamo avere ne pace , ne riposo , ne tranquillitade , e non sappiamo che che ci fare , tanto pensiamo delle sue biliezze : merce per Dio, ponete rimedio questa battaglia della carne . Rispuose l'Ahate : Queste parole molto mi displacciono ; io non ne veggio altro rimedio , se non ch' egli stia solitario in cella, sieche niuna persona non possa vedere la faccia sua . E incontanente mando per lui l' Ahate , e disse a lui : Dono Ismiraldo , le tue grandi bellezze danno grande battaglia , e malvagia tentazione a questi miei Monaci , Rispuose Dono Ismiraldo : lo vi prego di grazia , che voi mi concediate, che io mi stia solitario rinchiuso in cella, e serrato, imperciocche niuna persona non veggia giammai mia faccia . Quando l' Abate udì queste parole, e avere queato giovane tanta condizione, e ontade di penitenzia fare, ebbe nel suo cuore grande alle-grezza. Allora lo fece entrare grezza. Allora to lece confic-nella cella sua , e fece confic-care l' uscio della cella , e poi occhi del capo mio . Veggendo

fece . fare una finestruzza bas. aa, onde se gli porgesse da mangiare, e da bere, e non poteva essere veduto da peraona . Istando egli in questa cella così chiavato , i Monaci non ebbono più iscandolo , anzi ebbono pace , e tranquillitade . Ritorniamo la atoria al Conte suo padre, che non potea avere novelle della rigliuola sua : faceva sì ammirabile pianto, che giammai facesse uomo nato, e volevasi dare la morte di notte , e strideva , e gittavasi come fa la femmina , che partorisce, e la madre tanto dolore se ne puose al cuore, che se ne morì. E il Conte andava istridendo , e urlando per lo paiagio, come uo-mo, che iosse uscito fuori di se , e andava chiamando Eufrosina, amore mio dove se' tu ita ? se' tu in terra, o in mare, o se' tu ita in Cielo ? favellami . E così andava faccendo il dì , come la notte , e non trovava ne pace , ne riposo . e non era persona, che lo potesse confortare . E quando venne l'altro giorno, e' si levo la mattina molto per tempo , come pazzo, tutto solo, e ca-valcóe al Munistero di messer l' Abate suo compare , facendo grande pianto , e grande la-mento , e gittoglisi a' piedi , e disse: Messere lo Compare , lo frutto delle vostre orazioni ho perduto, e non so ove si sia la vostra figlioccia, e figliuo-

D I S. così tribulato, ebbene compassione, e comioció a lagrima-re, e disse: Compare mio, non vi conturbate, e abbiate isperanza in Dio , che la vi diede , ch' egli ve la renderà . desde , ch egli ve la rendera . E questo Conte faceva piangere l' Ahate, e tutti i Monaci ; e quando ebbe pianto , e dolora-to tutto quel die, ed egli monto a cavallo, e tutto solo se ne venne al suo albergo, e quando fu giunto sì cominciava a piagnere, e gittavasi per lo ispazzo, e a grandi boci pia-gneva, Eufrosina figliuola mia, or dove se' tu? se' tu in terra, o io mare o se tu "itatene in Cielo? or dove se' tu? tu non mi fai motto? e hattevasi il petto , e le guance , e pelava-si la barba , e volevasi dare la morte, e oon era persona, che lui potesse consolare . E veggeodo i suoi haroni, e cavalieri, che questo Conte si voleva dare la morte, si gli dissono : O messere, merze per Dio, non vogliate morire in tal manie-ra; onde a noi pare, che cerchi per lei ne' Munisteri delle sante Donne Religiose, e per la Città , e per le Castella , e per le Ville , tanto ch'ella si ritrovi. Allora lo Coote fue tutto confortato, e allora furooo eletti certi buooi cavalieri, e pedoni della corte, che andassono cercando per lei, e aodarono per tutte le Provincie, e non la trovarono. Allo-ra lo Conte comiociò a piagnere da rapo, e diceya: Non vo-Cc s

EUFROSINA l' Abate questo suo Compare glio più vivere in questo mo do , e così pianneodo , e lameotando, monto a cavallo tutto solo, e andonne al Mu-nistero allo Abate suo Compare e molto forte piangeva, e raccontógli, siccome egli aveva fatto cercare per lei nei Munisteri delle sante Donne, e per le Cittadi , e per le Castella , e non si puote ritrovare, oode io non so più, che mi fare, se non, che io voglio qui morire, e quì mi voglio istare , imper-ciocchè io non truovo in niun' altra parte tanto di consolazioni quanto quì dentro . E tutto il dì, e la notte andava come pazzo gridando, e pia-gnendo per lo Munistero. Udendo Ismiraldo così piagnere il dì , e la ootte questo Coote , non sappiendo, che fosse suo padre , presenegli piatade , e dimandò il fante , che gli portava da mangiare : Colui, ch' io odo così piagnere , e così la-mentarsi il dì , e la notte , chi è ? Rispuose il \* valletto : Egli \* fante è uno gentile Conte di Babbillonia, che fe la maggiore perdita , che facesse nomo nato , che dice , che ha perdoto una sua figliuola , la quale avea oome Eufrosina, e noo ne puote sapere novella niuna, credo veracemente, ch'egli se ne daráe la morte , tanto dolore se ne dae al cuore. Veggendo Dono Ismiraldo, che 'I suo padre era così tribulato per lo suo partire, ebbene compassione, e vollelo consolare, e disse a que-

sto suo servigiale : Va' a lui , o

di', che venga a me . E'l valletto andò a lui , e disse : Messere, venite meco a uno Santo Monaco, lo quale istà riochiuso in cella, e dice, che vuol parlare con voi , imperciocchè dice, che molto gl'in-cresce, e duole molto del la-mento, ch'egli vi avea udito fare . Allora questo Conte andóe con questo servigiale alla cella di Dono Ismiraldo, e puosesi a sedere a più della finestrella,

e disse: Servo di Dio, Dio vi dia pace. E Dono Ismiraldo \*adempia gli rispuose : Dio \*aempia ogni vostro disiderio, acciocche voi abbiate 'l Paradiso, e disse Dooe Ismiraldo, so che voi siete moito tribulato per una vostra figliuola . Io voglio , che voi vi ri-cordiate di Giobbo , lo quale ebbe così bella famiglia , tra' qoali v' ebbe cavalieri , e avea così bellissima doona di moglie, e tutti gli perde in uno die, e Giobbo non si crucciò niuna volta coo Dio, ma sempre laudava, e ringraziava il suo santissmo nome. E voi, che ave-te una figlioola, perche Iddio ve l'ha ritolta nel suo piacere, sì vi volete dare la morte? Or pensate, che Iddio la vi diede . ed egli medesimo la v' hae ritolta, onde io vi priego per rimedio della vostra anima, che vol non vi diate più lamento , ma laodate , e ringraziate Id-dio , che l' ha chiamata a se nel suo piacere . Rispuose il Conte : Io non posso sapere ove ella si sia , e quando io penso della sua venerabile figura , lo tò a cavallo tutto solo , e ven-

1 cuore mi schianta entro il corpo. Rispuose Dono Ismiraldo: Andate sicuramente, e non ne dubitate, che io so per divioa grazia, che Iddio l' ha chia-mata a se oel suo piacere, ed è in luogo santo, e onesto nel suo servigio, e averà corona beata nel santo Paradiso. Rispuose Il Conte : Come la sapete voi , che voi mi favellate veduta la vostra figliuola per grazia divina , ed è in luogo sicuro, forte, e onesto. Alloconosceva, ma ella conosceva bene lui. Allora si partì da lui molto consolato , e tutto allegro, e gaodioso; e incontanente se oe va allo Abate suo Compare, e disse: O Compare mio, quello vostro Monaco, che sta rinchiuso in cella , m' ha fatto tutto allegro , e confortato, Rispuose l' Abate : lo credo veramente , ch' egli sia santo uomo, e grande amico di Dio. E poi le Conte tornóe a casa sua molto confortato, e allegro nell'animo suo; e tornando a casa sua, entro nella camera , laddove Eufrosina soleva dormire. Allora comin-cia a chiamare Eufrosina , e diceva: Amore mio , io non ti veggio , siccome io ti soleva vedere in questa camera giacere . e dimorarvi lo grandissimo tempo . E veggendo , che lo suo cuore ooo puote rappa-cificare, se n'andée a quel santo luogo al Munisteto, mon-

DI S. EUFROSINA. ne al Munistero , e disse allo Abate : Messere lo Compare , io non truovo pace, ne tran-quillitade, se non qui in que-sto santo, e venerabile luogo, ne niuno mi dà tanta consolazione, quanto il vostro Monaco Dono Ismiraldo , lo quale istae rinchiuso in cella, onde io vi prego, Compare mio, che voi mi facciate tanto di grazia, che io mi possa oggi istare con lui , imperocche mi danno grande consolazione i suoi santi ammonimenti, e le sue sante parole. Allora l'Abate chiamò il fante, lo quale portava min-giare a Dono Ismiraldo, e dis-se a lui : Va' a Dono Ismiraldo col mio Compare, e digli da mia parre, che lo gli raccomando questo mio Compare, e che non guardi all' ubbidienza e che dica , e faccia tutta la sua consolazione. E il Conte fu allora molto allegro, e an-doe col fante di Dono Ismiraldo alla sua cella , e lo servigiale gli disse quelle parole , che lo Abate gli avea dette e il Conte si puose a sedere allato alla finestrella . Allora Dono Ismiraldo comincióe a parlare a lui, dicendogli: Or co-me vi siete voi confortato, poscia che voi vi partiste da me? Rispuose il Conte: Voi me ne mandaste tutto consolato, così ve ne meriti Iddio per me , e disse il Conte: lo sono ritornato quì a voi , imperocche io non truovo pace, nè ripo-so, nè tranquillitade, se none

quì con esso voi pe' vostri santi

ansmonments, the mi danno graude consolazione , e imperció io voglio, che'l mio Com-pare mi dia licenzia, che io mi stia in questo santo, e ve-nerabile luogo, e quà entro voglio offerere tutte le mie ricchezze, e di questo santo luogo non mi voglio partire giammai . E istando con Dono Ismiraldo, molto si dilettava di stare con lui per li suoi santi ammonimenti; e siccome fue piacere di Dio, Dono Ismiral-do infermóe, e non poteva stare più a parlare con lui alla finestrella, e veggendo il Confinestrella, e vegtendo il Con-te, che Dono Ismeraldo era infermato, incominció forte a sospirare, e sospirando diceva : Se Iddio mi toglie questo santo Monaco, la mia vita sarà \* poco, imperciocchè non ho trovato più consolazione, che la sua; che quando io sone con lui , veracemente e' mi pare essere con Eufrosina mia figliuola , onde io mi voglio stare, e non abbandonario in questa infermitade, tanto ch' egli sia guarito e imperocchè dice, che visibi-lemente hae veduta la mia dolcissima figliuola. Di gragia l' addomando allo Abate, e l' Abate gli diè licenzia ; e I' Abate con tutti i Monaci andarono col Conte alla cella di Dono Ismiraldo , e ruppono l' nscio, ed entrarono dentro, e Dono Ismiraldo giaceva in su la lettiera del ficno molto forte ammilato . E veggendo lo Conte suo padre , molto se ne confortée, e molto ne fue con-

solata, ma non si voile appalesare, anzi si recoe il cappuccio in sul volto, acciocche ella non fusse cocosciuta, e poi prese lo Conte per la mano, e disse : Voi istarete quì in questa notte con esso meco, e saperrete novelle della vostra figliuola. Allora il Conte inco-minciò forte a piagnere, e disse: O verace Iddio noo mi disolare, e non mi abbando-nare, e piacciati di non tormi questa mia consolazione di questo santissimo Monaco, che in cuesto mondo non m' è rimasa più consolazione, che la sua . Allora disse Dono Ismiraldo : Voi vi starete istanotte con esso meco, e Dio vi consoleráe. Udendo l'Abate queste parole, fu molto allegro per amore del suo Commare messere lo Conte. Allora l' Abate segno, e benedisse Dono Ismiraldo, e poi l'Abate si partì co' Monaci suoi molto forte lagrimando veggendo così forte ammalato Dono Ismiraldo, e lo suo padre messere lo Conte rimase con esso lui . Parlando il Conte con esso lui , disse il Conte : O dolce mia consolazione, e mia tranquillitade, io vi prego, che voi non m'indugiate più di darmi consolazione della mia ngliuola . Rispuose Ismiraldo : Tosto arete consolazione della vostra figliuola. E così parlando , quasi nella mezza notte \* man- Ismiraldo venne \* aminando . Alcando lora non si volle più indugiare, e sì disse al Padre: Perche Iddio

ounipotente mi dispuose della

e buoo fine, nou per mia virtude, ma per lo aiuto di quel Signore, che m' ba guardata da miei nimici, ed ho compiuto lo mio corso, ed hammi data corona di giustizia ; non voglio, che voi abbiate tribulazione della vostra figliuola Eufrosina, che io sono dessa, e voi siete lo padre, e imperciò io vi priego, che voi vi doviate confortare, che io bo fuggite le battaglie di questo mondo per andare a vita durabile; onde io vi priego, padre mio, che voi non lasciate toccare lo corpo nilo a persona, se non a voi , e voi medesi-mo colle vostre mani lo laviate ; e ancora vi priego , padre mio, che delle vostre ricchezze voi n' offeriate sto santo , e venerabile luogo , acciocche questi santi Monaci abbiano rimembranza di pregare Iddio per voi, e per la mia madre, e per me . E dette ch' ebbe queste parole . sì si fece benedire al padre, e nelle sue mani mort , e passò di questa vita in santa pace . E udendo il nadre cotali parole, e vedendo, ch'ell'era morta, dal grande dolore cadde tramortito sopra il corpo suo , e riseotito , ch' egli fue, trasse sì grande istrido, che vi trasse l' Abate con tutti i Monaci, e quando vidono lo Conte piagnere so-pra lo corpo di Dono Ismi-

mia miseria , cd hammi empiu-

mia fine, e forte combattendo

m' ha condotto a buon porto.

DI S. EUFROSINA. raldo così fortemente, comincia-ronlo a confortare co loro santi de lume . E poi l' Abate fece ammonimenti . Aliora disse lo Conte allo Abate , e a' Mona-ci : Deh lasciatemi quì morire , che bo vedute le più maravigliose cose, che mai in questo mondo fossono vedute. E molto forte piangendo , diceva : O figliuola mia dolcissima, ch'è ventinove anni, che io non t' ho veduta , se non di picciolo tenno in quà, e perchè non mi ti se' appalesata , che io mi fossi istato con esso teco a ralvare l' anima mia . O figliuola mia, come hai saputo passare l'insidie, e le iniquitadi di questo mondo, e le tenebre, e se partita di questa misera vi-ta, e ita se' a vita dirabile ? E vedendo l' Abate, che Dono Ismiraldo era morto, e passato di questa vita, sì disse lacri-mando: O Eufrosina figlinola di Cristo , non dimenticare i servi tuoi di questo Munistero, ora per noi a Gesu Cristo , che ci faccia venire alla sua gloria, e che ci faccia avere la tua compagnía, e cogli altri santi di Paradiso. E uno di questi Monaci, che non vedea lume , aodò con divozione a ba- sæcula sæculorum. Amen.

soppellire il corpo suo a veggente di tutti i Monaci , e tutti landavano il Signore , "quando "meotre così fragile femmina sanza senso avea operato tanto di gra-zia in questo mondo . E veg-gendo l' Abate , e tuti i Monaci i grandi miracoli, che questo benedetto corpo faceva, laudavano, e benedicevano Iddio, e la sua potenzia. E veggendo lo Conte suo padre tanti mira-coli della sua benedetta figliuola , offerse a questo santo , osterse a questo santo, e venerabile luogo ciò, ch' egli possedeva, e volle fare peni-tenzia in quella medesima cel-la, ove stette Enfrories la , ove stette Eufrosina sua benedetta figliuola, e in quel medesimo letto dormia, e ivi istette x. anni, e foce santa vita, e in capo di x. anni passo di questa vita io santa pace ; e l' Abate il fece soppellire in quel luo-go, ove soppellie Eufrosina sua benedetta figliuola, e in quei die, che fue lo loro trapassamento , se ne fa grande festa , e grande solennitade a onore . e riverenzia di Dio, a cui sia onore, e gloria, in sempiterna

I. FINE. D<sup>I</sup> Santa Maris Maddalena. De Santa Marghereta.

### TAVOLA DELLE VITE

#### O LEGGENDE

#### DEL TOMO III.

a car. 1. a 119.

| Di Santa Eufragia -<br>Di S. Giovumbatista -<br>Di S. Eustachio -<br>Di S. Gio: Gualberto - | a 185.<br>a 185.<br>a 169.<br>a 183 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DEL TOMO IV.                                                                                |                                     |
| DIS Girolamo. Di Santa Dorotea.                                                             | a car. t.                           |
| Di Santa Dorotea .                                                                          | # 127.                              |
| Li S. Gnofrio.                                                                              | 4 137.                              |
| Di S. Francesco.                                                                            | a 153.                              |
| Di S. Alerito.                                                                              | # 261,                              |
| Dt Santa Domitilla .                                                                        | a 169.                              |
| Dt Santa Nastassa.                                                                          | # 305.                              |
| Di S. Zanobi.                                                                               | 4 311.                              |
| Di S. Engenio.                                                                              | # 327.                              |
| Di S. Crescenzio.                                                                           | # 329.                              |
| Di Santa Reparata.                                                                          | # 335-                              |
| Dell' Ascensione di Giesù Cristo.                                                           | a 341.                              |
| Dello Spertto Santo.                                                                        | a 349.                              |
| Di Santa Elizabetta.                                                                        | a 357-                              |
| Di Santa Fuecnia.                                                                           | a 373.                              |
| Dt Santa Enfroina.                                                                          | # 197-                              |
|                                                                                             |                                     |



#### LA VITA

## D I T O B I A

## DI TOBIVZZO ORA PER LA PRIMA VOLTA STAMPATA

ALL' ALTEZZA REALE

### FERDINANDO I. DI BORBONE

INFANTE DELLE SPAGNE DUCA DI PARMA ETC. ETC.



#### ALTEZZA REALE.



D ecco, A. R. la Dio mercè, prosperamente fornita la ristampa delle Vite de Santi Padri, ricavata, anzi religio-samente copiata dalla Fiorentina del m. n. xxxxII. e seguenti, la quale qui appunto finisce con la Vita di S. Eufrosina. Osservo or la promessa di farvi la giunta della Vita di Tobia e farvi la giunta della Vita di Tobia e

di Tobluzzo i della quale credo dover dite all' A. V. alcome poche cose c, bet i supre son fis diuntie, ne di ciscaro. Esta è una tradusione del Libro di Tobia, quale hella Bibi, jalvo che in alcam cosa si diperre dalla nostra Vulgata, bia con constituente del constituente del

lestera originale del medesimo Sig. Abate Bandini , Fui fatto anche cerso sotto fede , che la Vita non fu prima d' ora stampata mai. Questo è il Codice , che nel Vocabolario è citato così ; Volgarizzamento della Storia di Tobia: e si soggiunge ; Questo Codice contiene alcune altre core, oltre la Sveria di Tobia , e fu spogliate dallo Stritolate etc. Infarti del Codice da sè trovato così scrive il Bandini ; S' è trovato finalmente il Cedice medesimo rammentato nel Vocabolario della Crusca, consenente varj trastati morali, scriszi nel buen secelo .... il Codice è tutte scritto dalla stessa mano sul finir del secelo XIV ... è intitolato di fuori, TRATTATI DELLE VIRTU E VIZI etc. Il perche non mi sembra da dubitare , che la mia Versione nun sia appunto dessa la citata dalla Crusca. Dopo ii giudicio che ne diedero i Compilatori del Vocabolario, a me si sconviene di nulla aggiungere in commendazione di questo volgarizzamento ; che ben però andrà collocato insieme con le altre Vite de' Santi, ora la prima volta. Quanto all'ortografia, ella v'è appunto, come in que' tempi, barbara e sconcia. io l' ho ridotta all' uso moderno, si perchè troppo gran noja si asria data a' lettori , e si per non dipartirmi ne io ciò dal Manni, editor delle Vite, che il medesimo ne fece che to, e così mandar fuori l'Opera tutta d' un comio. Per coloro che di ciò si sdegnasser meco per avventura, quasi avessi violato temerariamente l' integrità del dettato, recherò quì alcuni tratti siccome e' sono ; e veggano se bene, o male abbia io provveduto. Eccone. in inffino chegli era fanciullo, segli inesegnò temere Idie, e ginardaresi da ungni pecchato ... ed egli phuardà lanima sua, e mai nonssi chorompee a mangiare le loro vivande però chessi ricchordoe diddie . . . e vegiendo una gienttila nomo . . . insiema chon grad de conppagnia... edappoi che gli ebbe naschoso ilccherpe maggid del pane chonppiantocchontrimore . . . Ma Tubia . . regli eva i corppi morsti e naschendevagli incebasa... de sepra ilesto sue siccadde losetercho di una rondine dune nidio. eder a chaldo, inssulla lucie dels' acchio. . . E in mmanttonet-

terenderai la merito a qualunque ti farae alcobuno lavorio ... e semppreadomanda il stuo chonsiglio dalssavio in orgni semppe ... ma como raquissto io questa pechunia io nolsso pereche nemi chanoscia ne io lui , chessenguiale gli darò io poichio nonsso pure la via etc. E così di questa maniera tutto lo scritto. Ben parmi dunque aver fatto a raumiliar tanta asprezza; si veramente che alcune cose non ho mutate, che trovo da esso Manni ritenute nell'Opera; ciò sono quelle voci che escono in ò, in à, e in à, e nella Vita son terminate in oe, ae, ue, come amóe, háe, piúe, e simiglianti : queste ci ho io lasciate , perchè appartenendo molto al suono ed al numero non volli sconciare il componimento del traduttore. Ma mentre io sto divisando questa edizione, ed ecco dal Sig. Gaerano Poggiali Livornese celebre Letterato, (cui una mia buona ventura novellamente mi fece amico ) mandatomi in dono la Storia di Tobia con la Sposizione della Salveregina : testi di lingua, da lui la prima volta mandati in luce. Credetti in sulle prime d'essere prevenuto, e forte me ne dolea; se non che poco appresso mi fui chiariro, la sua versione altra essere dalla mia, quantunque io non sappia ben diffinire qual delle due sia migliore. Ben so io al Sig-Poggiali moltissimo grado di quel suo dono ; perchè trovando io nella mia Storia akuni luoghi smozzicati, o mancanti, o falsati, ed io avrò assai probabile autorità di che supplire al diffetto. Colpa de'quali sbagli ( dice nella citata lettera il Bandini ) ha il carattere non facile a rileversi, essendo spezialmente in più luogbi svanito per l'acqua piovana cadutavi sepra Il T.Poggiali citerò con un T.e la Vulgata con V.

Intanto io non dubito, che la giunta di questa Vira non sia per esser a V. A. via più cara che tute l' altre dell' Opera, conciossiache ella non amma, anni sia divina crittura e dettrot di Dio, ja tou parola V. A. per la singolare pietà e religion sua, tione in altissimo pregio e riveneza. Anche cla è tutta sparsa d'alte dottrice e simirzabili insegnamenti d'ogni virtà, da farne l'uomo perfetto, coi bell' sudditivo, contante amico, buon marito, moglic cacio bell' sudditivo, contante amico, buon marito, moglic casta e fedele, figlia pudica, nuora docile ed ossequiosa, figliuolo ubbidiente, soprattutto pel matrimonio v'è minutamente prescritto ogni cora, disposizione, intendimento, do-veri. la santa Chiesa ne prende le parole e i precetti per li nuovi Sposi . Il che V. A. vede essere utilissimo e necessario in questo secolo massimumente, per guardare al ma-trimonio quel venerabil carattere, che ha ricevuto già dal divino suo autore, e poscia dal suo ristaurator Gesù Cristo, levandolo ad essere di Sacramento . Accettate l'umile intendimento mio di non dispiacervi e ossequiarvi in questa povera fatica mia; e tutta l' Opera c' ho a voi dedicata, ed è già cosa vostra, degnatevi di proteggere e favorire. Se io sperava che la mia Edizione non dovesse, per rispetto della materia, ceder punto alla Fiorentina; ora ho grande fidanza, che per la altissima forma che io le ho cresciuta del nome e real favor vostro, ella sia di gran lunga per vantaggiarla . Iddio Signore seguiti ad esservi larghissimo delle più elette sue grazie; e come vi ha fatto uno de' più religiosi e più pii, vi faccia altresì de' più fortunati e fedici Principi della terra. Al trono dell' A. V. mi prostro ; e a Vol mi dedico con profondissimo ossequio

Di V. A.

Umiliss. Devotiss. Osseq. Servidore
Antonio Cesari D. O.

#### COMINCIA IL LIBRO

#### D T Ω В

#### TOBIUZZO DI

CAPO L.



che váe ad occidente , ed al dente, ed al lato manco è la città di (1) Sefilata. Questo Toche fusse prigione, non abbando-noe peroe la via della veritade; perciocche, ciò che poteva, divideva continovamente coi prigioni , ch' erano della sua schiatta, a guisa di frategli. E avve-gna Iddio che fosse più giovane di tutta la schiatta di Nettalio, niuna cosa faceva siccome fannuna cosa secera seccons la competente de la competente de fue me-ciullo nella sua operazione. Con-cionsiccosa che finalmente tutti nato in prigione insieme colla andassono ad adorare li vitelli moglie, e col figliuolo, e con

OBIA fu della dell'oro, li quali fece Gieroboam schiatta, e del- Re d'Isdrael, Tobia solo fuggiva la loro compagoia, e andava in Gierusalem al tempio di Dio, e ivi adorava iddio d' Isdrael, e offeriva iedelmente di tutte le primizie, e le decime sue; sieche nel terzo aono dava a' venicicci, e a' pellegrini tut-ta la decima. Tutte queste cocittà di (1) Sefilata. Questo To- se, e delle simiglianti , essendo bia essendo preso da (2) Senna- egli ancora fanciullo, osservava charib Re degli (3) Essiri, avvegna (4) la legge di Dio. E quando egli fu fatto uomo , prese moglie della schiatra nua, la quale aveva nome Anna, e d'ella In-generóe un figliuolo, al quale pose nome come aveva nome egli, cioè Tobiuzzo. E in iofi-no ch'egli era fanciullo, sì gli insegnò temere Iddio, e guar-darsi da ogni peccato. Adunque

(1) V. Sepher. P. Sepheleth . (2) V. Salmanasar . P. Salmanassar .

(3) P. Assirii.
(4) V. secundum legem ... P. sicondo la legge.

micra la sua schiatta nella città di Ninive, e tutti gli altri man-giavano de' cibi de' Pagani, ed egli guardò l'anima sua, e mai non si corrompée a mangiare le loro vivande, perocchè si ricor-doe d' Iddio con tutta la sua mente. E si gli diede Iddio graaia nel cospetto del Re Salmnnasar , che gla diede libertà d' andare dovunque egli volesse, e gli diede albitrio di fare ciò, che gli piacesse. E adunque andava Tobia visitando tutti i prigioni, che v'erano, e dava loro ammaestramento di salute . Onde essendo egli venuto nella città di (1) Racies nella regione de Medi, e veggendo un genti-le uomo della sua schiatta , il quale aveva nome Gabello, essere in grande necessitade insieme con grande compagnia di sua gente , aì gli prestoe dieci talenti (a) d'oro , i quali aveva ricevuti dal Re, quando il vni-

molto tempo, essendo morto Salmanasar, e regnando il suo figliuolo Senacharib per lui , il quale aveva in odio i figliuoli d Isdrael , Tobia andava per tutta la sua schiatta, e consolavagli , dividendo loro il suo ayere secondoche poteva . Egli notricava gli affamati , e vestiva gl' ignudi , e sollecitamente seppelliva i morti (3). E quan-do Sennacharib fu tornato fuggiendo di Giuda per la piaga che gli era fatta , perocch egli aveva bestemiato, fece uccidere con molta ira molti de figliuoli d'Isdrael . Allora Tobia seppolliva i morti . E quando ciò fu detto al Re, comandò, che fosse morto, e tolsegli turto il suo avere. Ma Tobia ignudo si fuggì colla moglie, e col figliuolo, (4) e stette nascoso, perocchè molti lui amavano, Ma dopo quaranta cinque dì 11 Re fu morto da' suoi figliuoli ; e e' si tornò le onorare, e promise Gabello a casa sua, e tutto ciò, ch'egli di rendegliele, e freenegli una aveva perduto si gli fue ren-acritta di sua mano. È dopo duto.

Dopo tutte queste core essenbia avendo apparecchiato un Einonamente che quadato
grande mangiare in casa sua, si como dicendo, che uno de
diese al uno Bejlundois Va e me- figliudi di Idatale giaceva (5) na alquanti uomini della nostra morto lo au la plazza. Onde e-

<sup>(1)</sup> V. Rages. P. Rages. (2) V. argenti. P. d'argento.

<sup>(3)</sup> V. aggingne, et occisis. (4) nel MS. c'è effetti, che non ha senso. (5) V. jugulatum . P. era suto morto .

DI TOBLA E DI TOBICZZO. gli si moste tosco del suo luogo dormentossi ; e di (6) sepra il fasciando il convito , (1) e digliendolo celaramente il portò a casa sua, acciocche, quando il sole fuste tramontato , (a) lo seppellisse . E dappoi ch'egli chbe nasceso il corpo, mangiò del pane con pianto e con timore, ricordandosi di quello sermone, che Iddio avea detto per la bocca d' Amos Profeta, che disse : I di delle (3) nostre feste si convertiranno in lamento, e in pianto. E quando il sole fu tramontato, egli andóe a seppellirlo . Onde tutti i suoi parenti sì lo riprendevano , e dicevano : Tu fusti condannato a essere morto per questa cagione, e appena scampzsti (4) dalla morte, e ancora tu seppellisci i morti? Ma Tobia temendo Iddio più che il Re , toglieva i corpi (5)-morti , e nascondevagli in casa e poi di mezza notte gli seppelliva . Onde egli ayyenoe . che uno di essendo Tobia affaticato per engione delle sepoltu-

letto suo sì cadde lo sterco di giuno per venire al corpne e to- una rondine d' uno nidio , ed era caldo, in su la luce dell'oc-chio a Tobia; ende per questo diveone cieco. Veramente Iddio permise, che questa tentazione venisse a lui, acciocchè esso desse esemplo di pazienza a quelli, che dovevano venire dopo lui sicrome fue del santo Job . E avvegnaiddiochè insino che dalla sua fanc:ullezza avesse temuto Iddio , e avesse osservati i suoi comandamenti , non pertanto egli non si contristóe per la piaga della cecitade , la quale gli era venuta, ma costantemente stette nel timore di Dio, rendendogli grazie tutti i di dei-la vita sua. E siccome (7) il Re riprendendo a salvianio, così i parenti, e amici di Tobia riprendevano, e dicevano e facevano beffe della vita sua , dicendo : Dov'è la tua speranza, per la quale facevi i (8) sacrifici, e sepolture a' morti? Ma Tobia ii riprendeva dicendo: Non parlate così : imperocche noi siamo rossi allato a una parete, e ad- figliuoli de santi , e aspettiamo

re, si tornò a casa sua, e git-

<sup>(</sup>t) force , digiuno pervenne al corpo , secondo la V. P. digiuno ando a prendere ...

<sup>(5)</sup> V. occisorum. P. i corpi de'morti. (6) V. dormienti ilic.

<sup>(7)</sup> if MS. non ba senso. V. Nam sicus Brato Job insultabant Reger. P. Perocchè, siccome i Re insultavano e schernivano Joo , cosi . . .

<sup>(3)</sup> V. elemosynas. P. le limosine.

quella vita, la quale Iddio darà a coloro , i quali non mutano mai la lor fede da lui . E la sua moglie Anna continovamente (1) s' andaya affaticando fuori , e della fatica delle sue mani quello guadagno e cibo , che poteva acquistare , arrecava a lui . Onde egli avvenne, ch'ella re-co uno capretto a casa. E quando Tobia senti belare lo capretto, disse: Guardate, che non sia.

imbolato; rendetelo a colni, di chi egli è : perocchè non è le-cito a nni mangiare, nè (a) ri-cevere sicuna cosa di furto. A queste cose la moglie venne adi-rata, e rispose : Manifestamen-te la tua speranza è fatta vana, e le tue limosine ora si veggono . E in questo modo e per altre parole si gliele rimproverava.

### CAPO 2 1 1

do: O Signare Iddio, to se giusto , e tutti i tuoi giudic) son giusti , e tutte le tue vie sono misericordie, e verità, e giudi-cio. E ora, Signor mio, ricordati di me; e però non (3) per-mettere vendetta de' mia peccae non ti ricordare de' miei falli , ne di quelli del mio Padre, ne della mia Madre. Certo perche noi non obidimmo a' tuoi comandamenti, però siamo dati in (4) desinore, e in prigio-ne, e in morte in tutte le nazioni , alle quali tu ci hai di-

E allora Tobia cominciò a so- spersi. E ora, Signore, grandi spirare, e incominciò a pre- sono i tuoi giudici, peroccib noi gare Iddio con lagrime, dicen- non ci portammo secondo i tuoi comandamenti, e non ci portammo giustamente dinanzi te . Ora , Signore , secondo la tua voiontade adopera meco, e comanda che 'l mio spirito sia ricevuto in pace : perocch' egli è meglio di morire , che di vivere . In quello medesimo di avvenne, che la figliuola di Ra-guel (5) nella città de Medi udio (6) da una sua serva uno rimproveramento dicendole , siccome ella era stata maritata a sette mariti , e totti gli aveva morti uno Dimonio chiamato Asmo-

<sup>(1)</sup> V. ibat ad opus textrinam . P. andava a tessere .

V. Iset ad opus testirinam. F. Andava a cessere.
 V. contingere. P. participare di quella.
 V. sumes. P. prendere.
 V. sumes. P. prendere.
 V. direptionem. et in fabulam, et in improperium. P. e ia favola, e in ischerno di tutte.
 V. in Revas cinviet. Medicarum. (5) V. in Rages civitate Medorum.

(6) V. ab una ex ancellis patris sui . P. da una delle servigiali

del padre suo.

Armodeo sì subito come s' erano coricati con lei . (1) Onde iscusandosi la fancinila sì riprese la sua serva aspramente dicendo, che ciò non era sua colpa . Ed ella rispose dicendo : Certo di te non avremo figlinoli sopra la terra, ucciditrice de' tuoi mariti . Or vuomi tu uccidere , siccome tu hai morti sette mariti tuoi? Onde la fanciulla Sara se n' andò per questo rimproverío (a) nella sua camera , e per tre dì (3) non mangiò, ne non bevve; ma istando in orazione continovamente pregando Iddio con lagrime, che lei liberasse di questo rimpro-verto. E dopo il terzo di, di poi ch'ella ebbe compiuta la sua orazione , benedicendo Iddin , disse : Oh Dio de nostri Padri , lo tuo nome è benedetto : perocchè quando tu se adiraro fai misericordia nel tempo delle tribolazioni, e perdoni i pecca-

mia, (4) e gli occhi miei. Io t' addomando, Signore, che tu mi (s) consigli del legamo di questo rimproverio, o tu mi leva di terra. Tu sai, Signor mio, che io mai non disideral uomo, e ho sempre guardata l'anima mia da ogni disiderio carnale, e giam-mai non mi mescolai co' (6) lascivi , e non fu' partefice con quelli , che sono lievi . Io veramente consentie di ricevere marito col ruo rimore , e non per diletto carnale . Certo o io indegna di loro, o eglino di me, ovvero che tu m'hai conservata a un altro marito . Veramente il tuo consiglio non è nella signoria dell'uomo; ma questo è per cerro, che chiunque te adora , e la sua vira istà in bene provata , sara coronato nel (7) mio cospetto ; e a' egli sarao in tribolazione , sara liberato ; e s' egli (8) sara lecito di venire tribolazioni, e perdoni i pecca- alla tua misericordia : perocche ti a quelli, che ti chiamano. A tu non ti diletti nelle nostre te, Signore, volgo io la faccia perdizioni : perciocche dopo la

<sup>(5)</sup> il MS. qui rouria dalla V. Ergo cum pro culpa una increparet puellam, Crc... P. conciososse cota che pella colpa di quella servigiale la fanciulla la riprendesse...

(2) V. su superius cubiculum domur sua... P, in sul letto di sopra

della casa sua . (3) V. agg. et tribur noflibus . P. e tre nottl . (4) V. ad te , Domine , oculos meos dirigo . P. a te levo gli occhi

miei.

<sup>(5)</sup> cost he if MS. Forse, sciogli . P. sciolghimi . (6) V. cum indentibus . P. con giucanti .

<sup>(7)</sup> cost if MS. per isbaglio in were di, tuo . (8) V. et si in correptione fueret. P. e se sarà in corrugione ( per fallo , to Imogo di , correzione ) .

tempestade tu fai tranquillitade ; e dopo il (s) pianto concedi l allegrezza, (a) e la tua grazia. Sia, Iddin d'Isdrael, il tuo nouldite le preghiere d'amendue

cestoro nel cospetto (3) di Dio , e mandato fu da Dio l'Angiolo santo Raffael, acciocche li curasse amendue , la orazione (4) me benedetta per tutti i secoli. di quelli, e furono in uno tem-la quel tempo furono esa- po nel cospetto di Dio rapportate .

## CAPO 1111

accincche potesse morire , chiamò a se Tobiusao suo figliuolo, e disse a lui : Figliuolo mio, odi le mie parole, e ordinale nei tuo cuore quasi come fondamenti . Quando Iddin riceveráe l' anima mia , seppellirai il corpo mio, e farai unore alla tua madre tutti li tempi della sua vi-ta . Certo tu ti dei ricordare quanti , e quali pericoli ella ha sofferti per te oel aun ventre . E quando ella avráe compiuto il

E Pensando Tobia, che al fus- te tua, e guardati di non (5) ae esauldita l'orazione sua, consentire di passare i comaoconsentire di passare i comao-damenti di Dio. E del tuo avere fanne limosina, e non volgere la faccia tua (6) dal porero: imperocche così t'avverrà, che Iddio non volgerà da te la sua faccia. Come tu potrai, coa) aarai misericordioso . Se tu aarni agiato , darai assai : e se tu avrai poco , eziandio di quel poco ti studia di fare volentieri limosina . Imperciocchè tu (2) acquisteral a te grande guidar-done nel tempo della necessitasuo tempo della sua vita, tu la de: perocche la limosina libera seppellirai allato a me. E in da ngni peccato, e dalla morte. tutti quanti i di della vita tua e con sostiene, che l'anima vafa, che tu abbi Iddio nella men- da nelle tenebre . La limosioa

<sup>(</sup>s) V. post lacrimationem et fictum. P. dopo le lagrime e l pianto

piano.

(a) V. forie ramai Dri. P. della gloria del socumo Iddio.

(b) V. forie ramai Dri. P. della gloria del socumo Iddio.

(c) V. forie della superia della gloria del socumo Iddio.

(c) forie, del quali farcono.

Domné Dri. neciri. P. che alcuna vulta un non consensa a poccasa, a) che un non passi i commadamenti di Dio.

(b) V. de allo paspere. P. da veruno porero.

(c) V. de allo paspere. P. da veruno porero.

fatta sarà grande sicurtăe dinan- manglare di qu.llo, (5) co pec-zi (t) al suo Iddio. E tutti quel- catori ; e sempre addomanda il li, che la faranno con buon cuo-re, figliuolo mio, e fa, che tu ti astenga da ogni vizio carnale ; e non sosienere di volere sapere quello , che è vizioso peccato, se non colla tua moglie. E giammai non lasciare signoreggiare la superbia nel tuo (a) seno: perocchè in lei si cominciò ogni perdizione . E in immantanente renderai lo merito a qualunque ti faráe alcuno lavorio; e al postutio la mercede (3) non e ai postutto la mercede (3) non rimanga teco. E non farai al-trui quello, che non vorresti fusse fatto a te. E mangia lo tuo pane cogli affamati, e co bisognosi, e ricuopri i (4) poveri il tuo pane, e il tuo vino sopra le sepolture del giusto, e uon

tuo consiglio dal savio . In ogni tempo benedici Iddio , (6) ac-ciocch' egli dirizzi le tue vie , e tusti i tuoi consigli fae , che perseverino in lui . Ancora ti manifesto, figliuolo mio, che lo diedi quando era (7) fanciullo dieci talenti (8) d'oro a Gabello io Racies città de Medi , e io n' hoe la scritta di sua mano, E però, figliuol mio, ingognati, come tu possa andare a lui, e di ricevere da lui (9) è detti talenti, e rendergli la scritta sua . Non ti isbigottire, figliuolo mio: certo noi facciamo povera vita , ma noi avremo molti beni, se noi temeremo Idcolle tue vestimenta. E ordina dio , e se ci partireino da ogni peccato, e faremo bene.

CAPO

A Llora rispose Tubiuzzo al questa pecunia, io nol so: pe-suo Padre: O Padre mio, rocche con mi conosce, nè io io farce ciò, che tu m'hai co- lui: che segnale gli daro io (10), mandato. Ma come racquisto io poich'io non so pure la via,

(1) V. coram summo Deo omnibus facientibus eam. Forse, dinanzi al sommo Dio , a tutti quelli . P. dinanzi al sommo D.o , a tutti coloro,

 (a) V. sensu, aut in verbo suo. P. nel tuo senno, o nella tua parola.
 (3) V. agg. mercenaris suo. P. d'alcuno mercennajo. (4) V. nudos. P. coluro che saranno nudi. (5) V. agg. es bibere. P. e non berai.

(6) V. agg. et pete ab eo. P. e a lui domanderai. (7) V. dum erses. P. quando io era.

(3) V. argents. P. d'argento.

(3) V. memoratum pondus argenti. P. il detto pero d'argento.

(10) V. sed nee viam.. sognivi. P. e non seppi mai le vie, ond' 10 Yada .

Lincole

onde io vada a lui (1)? Io ho appo me la scritta di sua msno, disse Tobia : la quale poiche gliel' arai mostrata, incontamente te gli daráe. Ma va ora, e cerca per uno uomo fedele, che venga teco, pagandolo tu della sua latica; acciocche intino che io viva, tu gli acquisti. Allora essendo uscito fuori Tubiuzzo, trovò un giovane chiaro, il quale era alzato, e quasi apparecchia-to a camminare. E questi era l'Angiolo di Dio; ma Tobiuzzo non lo conosceva, e si lo salu-to, e disse: Onde se tu, o buono uomo ? ed egli rispuose , e disse : De figliuoli d'Isdrael . E Tobiuzzo gli disse : Sai tu la via, la quale vae nella regione de Medi? Ed egli rispose, e disse di si e tutti quelli viaggi ho spesso camminati e si sono sta-to con Gabello (a) vostro fra-tello , che dimora in Racies cit-tà de Medi , la quale è posta (3) nel monte di Battenis . Ai quale disse Tobruzzo : Deh io ti

in co

co ináno che io lo dica al mio Padre. (4) Sopra le quali cose maravigliandosi lo suo Padre, pre-góe, che (5) lo menasse a lui. Ed egli venne a lui , e salutol-lo , e dissegli : Sempre abbi tu allegrezza . E Tobia disse : Quale allegrezza potrò io avere, che io seggio in tenebre, e con veggio il lume del cielo ? Al quale disse il giovane: Sia d'animo forte, che tostamente sa-rai liberato da Dio . E Tobia gli disse: Ora potrai tu menare il mio figliuolo a Gabello in Racies città de Medi? e quando tu sarai tornato, io te ne renderò guiderdone . E i' Angelo disse : lo lo menerò , e rimenerò (6) sano e salvo. E Tobia gli disse : lo ti priego, che tu mi dichi, di quale casa, e di quale schiatta tu se'. Al quale disse Raffael: (7) Deh addimandi tu la generazione mia, che vo col tuo firliuolo? (8) Sappi, che io sono Azaria figliuolo del gran-de Anania. B Tona gli rispopriego, che tu mi aspetti un po- se : Tu se'di grande schiatta . Ma

- (1) V. agg. Tune pater suns respondit illit, et dixit . P. Allora il padre suo rispuose, e disse a lui. V. noitrum.
- (3) V. Echatants . P. in monte e piaggie.
- (3) V. Eccatante. F. In mome e paggre.
   (4) manca: Tune ingressus Tobias, solicavit universa hat patri suo. P. E aliora andó Tobiuzzo, e tutte quese cose significó al padre.
  - (5) V. at introiret ad eums P. che entresse dentro a lui.
  - (6) sano e salvo: manca nella V. ma v'e nel testo P.
- (7) V. Genus queris mercenaris, au ipsum mercenarium qui cum fito tuo cat? P. Domandi tu della generazione del mercennaio; poncie sono nercennaio, che vuoi che sada col figliuolo tuo. V. age. Sed ne forte sollicitum te reddam, ego sum. P. Ma acciocche io non ei renda iu dubbio, io sono.

la tua generazione . E l' Angelo disse : Io menerò sano lo tuo fizliuolo , e sano lo ri-merrò. E Tobia disse : Bene andate voi , e sia Iddio nel vostro viaggio, e l'Angelo suo v' ac-compagni. Aliora poiche tutte le cose furono apparecchiate , ch' erano da portare por la via, Tobiuzzo prese comiato dal Padre, e dalla madre, e andarono amendue insieme. È quando furono andati, e la madre lo cominciò a piangere e a dire a To-bia: Háci tu tolto il bastone, e il sostegno della nostra vecchiezza parteodolo da noi , e

Ma io ti priego, che tu non t' hálo mandato altrove. Iddio vo-adiri, perch'io abbi voluto sa- lesse, che onesta menuna non fusse mai stata, per la quale tu l'hai mandato. Assai ci bastava la nostra povertade, sì che noi la potevanio bane tenere per oostra ricchezza, pure potendo ve-dere il nostro fizliuolo. E Tobia disse: Non plangere, che il nostro figliuolo tornerae saco e salvo a noi, e i tuni occhi lo
vadranoo Imperocche io credo,
che l'Angiolo di Dio buono l' accompagnerà (1), e disporrà bene, non ch'esso sara intorno a lui, sicchè con allegrezza torne-rà a noi. E per questo (a) coofortossi, e rimasesi la madre del piangere , e stette cheta .

## CAPO.

così andò Tobiuzzo, e il E cane suo il andò dietro; e la prima giornata istettero allato al fiume Tigris: e Tobiuzzo ando al fiume per lavarsi i piedi, ed eccoti venire un pesce (3) crudele per divorallo. Onde egli spaventandosi chiamò con gran boce dicendo: O Signore, e m' assalisce. E l'Angelo disse (4): Istendi le tue branche, e tirato

a te. Ed egli il fece, e tirollo io secco, e il pesce comincio a guzzare innanzi a'suoi piedi. E l'Angelo disse: Ispara qui eto pesce, e riponti il cuore suo, e il fiele, la (5) curata: imperocchè queste cose sono necessarie a medicina (6). E poiche egli ebbe così fatto, egli arrosti la caroe di quel pesce, e portaronne con esso loro per la via : tut-

<sup>(1)</sup> V. et bene disponat omnia qua circa eum geruntur. P. E bene disponga ciò che intorno a lui è da fare. (a) confertossi; manca nella V. (3) V. immanis . P. uno grande .

<sup>(4)</sup> V. apprebende branchiam ejus . P. piglialo per le braoche . (5) V. jecur . P. e 1 fegato . (6) V. agg. utiliter . P. utili .

to l'altro insalarono, acciocche bastasse loro infino, che venissono in Racies Città de Medi . E allora Tobiuzzo domendo l' Angelo, e dissegli: Io ti prego, Azaria fratel mio, che tu mi dica, che rimedio averanno queste cose , che tu m' hai fatto serbare del pesce. Ed egli rispose, e disse: Se tu porrai una particella del suo cuore sopra li fuoco, il suo fummo caccia tut-ti i Dimoni, o vuoli dall'uomo, o vuoli dalla femmina, siccide poi più non vi ritornano (1). E disse Tobiuzzo: Dove vuoli, che noi istiamo? E l'Angelo rispose : Quì si è uno tuo parenil quale ha nome Raguel te, il quale ha nome Raguel, ed è della tua schiatta, e ha una tigliuola la quale ha nome Sara, e non ha più, nè maschio, ne femmina (1). Se tu vuoli lei per moglie, tu dehhi avere tutto il suo avere. Adunque addoman-dala al suo Padre, e darállati per moglie. Allora rispose Tobiuzzo, e disse: Io hoe udito, ch'ella è stata a sette mariti, e tutti sono morti; e ho udito,

T A che il Dimonio gli ha morti. Onde io temo, the non avvenisse lo somigliante a me; e temo di non mandare la vecchiezza del mio Padre, e della mia Madre con trestizia allo 'nferno; perocchè non hanno più figliuo-li di me . Allora l' Anrelo rispuose : Intendimi (3), che que sono quelli, che puote signoreggiare il Dimonio; quelli, che ricevono il matrimonio in tal modo, che Iddio cacciano (4) della for mente, e intendono alla lussuria come (5) le bestie, che non banno intendimento: questi cotali li signoreggia il Dimonio. Ma quando tu l'averai presa per moglie, e sarai (6) entrato nella casa, e nella camera, sarai continovamente per tre di, e per tre notti sanza toccarla, e non farai altro, che sta-re in orazione con lei. E nella prima notte , poiche tu arai arrostita la (7) curatella del pesce , saráe scarciato il Dimonio . Nella seconda notte nella congiunzione de' santi Patriarchi sarai zicevuto . E nella terza notte

(1) V. agg et fel valet ad ungendos oculos, in julius fuerit albu-go, et sanabuntur. (Mancano nel MS., ed anche nel Teste P.) (2) V. agg. et oportet cam te accipere conjugem P. A te conviene

(3) V. et ortendam tibi qui sunt quibus prevalere potest Damo-nium. P. e io ti mosterrò, che cose sono quelle, con che tu vincerai il Dimonio. (4) V. at Deum a se et .. P. escludono Iddio da se e dalla men-

te loro. (5) V. sicut equus et mulus P. come i cavalli e muli.
(6) V. ingréssus cubiculum. P. e tu enterrai nel letto.

(7) V. jecere. P. il cuore.

riceverai la benedizione, accioc- gliuoli, che per diletto carnale, che figliuoli perfetti nascano di (a) acciocche 'l seme d' Abram voi. E passata la terza notte tu riceva benedizione in figliuoriceverai la pulaella (1) di Dio, li . più per ragione d'acquistare fi-

## CAPO T 1 5

e letizia. E veccendo Raruel Tobiuzzo, disse ad Anna sua moglie: Deh come questo giovane è somigliante al mio consobrino! E quando ebbe ciò detto, disse: D'onde siete voi, o gio-vani nostri frategli? Ed eglino dissono: Noi siamo della schiatta di Nettalin (3) della Proget-te di Nioive. E disse Raguel : Conoscete voi Tobia mio fratello? Ed eglino dissono: Maisi. E (4) parlando eglino molto be-ne di lui, e l'Angiolo disse a venne a lui Raguel, e con lagridisse : Figliuolo mio , (7) tu sia Angelo gli disse : Non avere pau-

A Dunque andarono a Raguel, lo molto bene venuto, percio de degli li ricevette con gran-chè tu se'figliuolo d'uno perfe chè tu se'figliuolo d'uno perfetto uomo. E Anna sua moglie, e Sara sua figiuola ancora lagrimarono (8) di tenerezza. E poiche ebbono ragionato, Raguel comando, che si uccidesse uoo (9) castrone, e che si facesse convito, e invitólii a desinare. E Tobiuzzo disse: Quì non mangerei io oggi, e non berei, se tu non affermerai la mia domanda, cioè che tu mi promet-ta di dare Sara tua figliunia per moglie. Onde udendo ciò Raguel spaventò, sappiendo quello, Raguel: Tobia, di cui tu diman- ch' era divenuto (10) agli altri di, si è Padre di costui. E (3) mariti, e cominciò a temere, che a costui con avvenisse il sime (6) l'abbraccio, e bació, e mile. E [11] istando chero, e non piangendo sopra il collo suo gli dando al domandare risposta, l'

- (1) V. cum timore Domini. P. col timore di Dio.
- Y. cam transie Domini. P. coi timore di Dio.
   Y. si in semine Abele. P. nel seme di Aberm.
   V. ex captivatet. P. de peigioni.
   V. camper. .. fopperetar. P. quando ebbe dette...
   Y. missi se. P. corse.
   Tabbraccio: Massa nella V. ma vi è nel testo P.
- (7) V. Benedicio sis tibi . P. Benedetto sie tu
- (8) di tenerezza; Manca nella V. e nel testo P. (9) V. arietem. P. uno montone.
- (10) V. illes septem vivis, qui ingressi sunt ad eam. P. a quelli sette moi mariti.
- (11) V. et cum nutaret. P. e concioffosse cosa che esti ammutolisse .

ra di dargliele: imperciocche a costui, che teme Iddio, si de' dare per moglie la tua figliuola : e però alcuno altro non l'ha potuta avere. Allora disse Raguel: Io non dubito, che Iddio non abbi ricevute le mie lagri-me, e le mie orazioni nel suo cospetto. E credo, che iddio v' abbi fatto venire a me, acciocchè costei si conugnesse colla (1) mia schiatta secondo la legge di Moises: e però non dubitare, che io la ti darò. E prendendo sì la porse alla mano diritta di

T A
Tobiuzzo, dicendo: Iddio d'Abraam, e Iddio d'Isac, e Iddio
di Giacob sia con voi. (2) B prendendo la carta, si feciono la scrittura del matrimonio. E poi feciono il convito benedicendo Iddio. E Raguel chiamò a sè Anna sua moglie, e comandól-le, ch'ella apparecchiasse una camera, e menóvvi dentro Sara sua figlinola (3), e rallegrando-si le disse: Fa che tu sia forte nell'animo tuo, figliuola mia: Iddio del cielo ti dia allegrezza la mano diritta della fanciulla per lo increscimento, che tu hai avuto.

E poiche ebbono cenato, me-narono dentro il giovane a notti ci aggiugneremo a Dio: e zo del sermone dell' Angelo, e trasse della scarsella sua una parte del (4) polmone del pesce , ovvero del fegato, e posclo so-pra i carboni accesi. Allora Raf-fael Angelo prese lo Dimonio, e lególlo nel diserto d'Egitto di

lei. Allora si ricordóe Tobiux- passata la terza notte saremo zo del sermone dell'Angelo, e nel nostro matrimonio. Certo noi siamo figliuoli di Santi, e non possiamo congiugnere insieme siccome le genti, che non conoscono Iddio. E così si levarono amendue, e continova-mente adorarono a Dio insieme, sopra. Allora Tobiuzzo (1) con-fortato colla pulzella, disse a lei : de, e disse Tobiuzzo : O Iddio Lievati su, Sara; preghismo Id-de nostri Padri (6), te benada dio oggi, e domani, e l'altro cono i ciuli, e la terra, il ma-

<sup>(1)</sup> V. sue. P. sua.
(2) V. arg. et spse conjunget vos, impleatque benedificanem suems in vootes. P. e egli congiunga voi, e aempia in voi la benedizione.

<sup>(3)</sup> V. et lacrimata est : let diset ei . P. e comincio a lagrimare : e disse .

<sup>(</sup>a) V. jicovis, possistque. P. del cuore. . e puoselo. (3) V. Tust bortatus est Virginem Tobias. P. Allora Tobiuzzo

conforto la Vergine, e disse a lei.
(e) V. benedicano.

DI TOBLA E DI TOBIUZZO. re, e le fonti, e i fiumi, e tut- guel benedisse Iddio, e similmeute creature tue, che in loro so-no. Tu facesti Adamo del (1) fiore della terra, e destigli per ajuto Eva. E tu sai bene, Si-gnore, che io non prendo ora la sirocchia mia per moglie per cagione di carnalità, o di carnale diletto, ma per (2) cagio-ne de figliuoli, ne quali sia benedetto il nome tuo in secula. Allora disse Sara : O Signore , abbi a noi misericordia, sicco-me noi due invecchiamo insieme, e in sanitade. E intorno al canto (3) del gallo comando Raguil a' servi suoi, che fusse fatpolcro, acciorche fusse apparec-chiato, se intervenisse a lui siccom'era intervenuto agli altri sette mariti, i quali erano an-dati a lei. E quando ebbono apparecchiata la sepoltura , Raguel torno alla moglie , e disse : Manda una delle tue serve, che ponga mente, s'egli è morto, ac-ciocche io lo sotterri innanzi, che si facci il dì. Onde ella mandò una delle sue serve ; la quale poiche fue entrata in camera, gli trovò amenduni sani e salvi, (4) e insieme si dimoravano. La quale tornata si dis- fece donazione, che perv se le buone novelle: onde Ra- alla signoria di Tobiuzzo

te la donna sua , dicendo: Noi benediciamo te , Signore Iddio d'Israel , perocchè non ci è avvenuto siccome noi pensavamo, Imperciocche tu hai fatto con noi la tua misericordia, e hai iscacciato da noi lo nimico, che ci perseguita; e hai avuto pie-tade de duoi unigeniti. Ora fa, Signore, ch' eglino più largamente ti benedicano, e offerino sa-crifizio di laude per la loro sa-nirade, acciocche conosca la moltitudine della gente, che tu se'solo Iddio in tutta la terra. E incontanente comandò Raguel a tutti i suoi servi, che riem-piessono la fossa, la quale ave-vano fatta innanzi, che si chiarisse il dì. E alla sua donna disse, ch'ella facesse il grande convito, e (5) apparecchiasse i cibi, e ciò che bisognasse a camminare. Onde ella fece uccidere due vacche grasse, e quattro castroni, e apparecchiò le nozze a' tutti i suoi vicini , e ami-ci. E Raguel scongiuro Tobiusgo, che stesse con lui due settimane; e di tutto ciò, che pos-sedeva Raguel diede la metade a Tobuzzo, (6) e dell' altra gli

che pervenisse

Care

(1) V. limo . P. limo .

(a)V. posteritatis dilectione. P. per amore di coloro che ci succederanno. . pullorum . P. de galli . (4) V. secum pariter dormientes. P. dormire.

(5) V. prapararet omnis, que in cibos erent iter agentibur necesapparecchiasse ogni cosa, che era necessario pe cibi (6) V. et fecit scripturam, ut pars dimidia que supererat, post obitum corum . . . P. e fece una carta , che I altra metà , la quale li rimaneva, dopo la morte sua e della morlie.

A Llora chiamò Tobiuzzo a se due camegli e'diedegli a Raffael, l'Angiolo, il quale egli cre- e andò in Racies Città de' Medeva, che fosse uomo, e sì gli disse: O fratello mio Azaria, io ti priego, che tu ascolti le mie parole. Imperciò se io mi ti facessi servo, non potrei sodisfare alla tua (1) prudenzia. Nondimeno io ti priego, che tu prenda animali e servi al tuo servigio (a) e va a dire a Gabello, che venga alle nozze mie. Imperocche tu sal, che l mio Padre annovera i di conde so io stessi uno di più, che'l termi-ne, l'anima sua si contristerebbe . E tu vedi apertamente, sic-

diede la scritta di sua mano; e ricevuta tutta la pecunia, gli disse ciò, ch'era avvenuto a Tobiuszo figimolo di Tobia, e fecelo venire seco alle nonze. (4) E incontanente andò a lui , (a) a incontanente anno à lui , e baciaronsi insieme, e pianse Gabello di letizia, e benedicen-do Iddio disse: Il Signore Iddio d'Israel s) ti benedica; imper-ciocche tu se'figliuolo d'Ottimo uomo (5), e che teme Iddio, e che fa limosina : e vegna benediaione sopra la tua sposa, e come Raguel m ha scongiurato, sopra i vostri padri, e madri, la cui volontà io non posso ne- e sopra i tigliuoli de' figliuoli vogare. Allora (4) Raguel pren- stri infino (6) alla quarta genedendo quattro de servi suoi, e razione (7). Allora andarono a

di : e trovando Gabello . sì eli

 V. providentia. P. alla provisione de'meriti tuoi.
 V. avg. nt vudas ad Gabrium in Ryte: civitatem Medorum, reddaique et chirographum suum, et recipias ab eo pecunium, et regte sum venure. P. e va a Gabello in Rages città de Merendeli la carta sua, e ricevi da lui la pecunia, e priegalo che venga.

(3) V. Raffael assumens quature ex servis Raguelts ... in Rages ... perrexes . P. Raffaello prende quattro servi di quelli di Raguel e ando in Rages.

(4) V. agg. cumque ingressus esset domum Raquelis, invenit Tobiasu discumientem; et exiliens osculati sunt se. P. E quando entro dentro alla casa di Raguel, trovò Tobiuzzo ch'era per andare a menta. E incontanente si presero a baciare l'uno l'altro. (5) V. agg. et justi. P. e di giusto. (6) V. aque in tertiam et quaetam. P. insino in terna e in quarta.

(7) V. agg. et sit semen vestrum benedictum a Deo Israel, qui regnat in sacula saculorum. Cumque omnes dixissent, Amen. P. E sia il seme vostro benedetto da Dio Israel, il quale regna in secula seculorum. E quando ebbe dette queste parole, ciascuno rispuose Amen, che tauto è a dire, quanto Così sia,

# CAPO

E coociossiacorache Tobiuzzo dammo, Ma ella per niuno modimorasse per cagione delle oozae più che l'usato, il suo padre era sollecitato dallo aniore di Tobiuszo suo fielipolo, e diceva : Ora perchè sta egli tanto il mio figliuoio? (1) O sarebbe egli morto Gabello, e niuho li renderebbe la pecunia? E così si cominciò a contristare insieme colla sua donna, e cominciaroco amendue a piangere : imperciocche il di ordinato fra loro il figliuolo non tornava a loro. E piangea la madre con (a) ismisurate lagrime, e dice-va: Oime, oime figliuolo mio, perche ti mandammo noi (3), o bastone della costra vecchiezza, (4) e speranza della nostra vita, e di avveoturoso tempo? Tutte le nostre cose in te uno solo abbiamo , e però con ti dobbiavamo noi partire da noi. Alla quale diceva Tobia: Taci, e noo ti turbare : perocchè il nostro figliuoio si è sano e salvo: imperocche è molto fedele quello uomo, con cui noi il man-

do si poteva coosolare; ma ogni die usciva fuori, e guardava d' intoroo tutte le (5) ville, per le quali aveva speranza, che tornasse, acciò ch'ella il vedesse da lungi tornare, se potesse essere. Ma Raguel diceva al genero suo: Deh statti quì, e io manderò uno messo della tua salute al tuo Padre . Al quale rispose Tobiuzzo : Io soe ora , che il mio Padre, e la mia madre annoverano i dì, e la vita loro si tormenta. Ma dopo che Raguel ebbe molto pregato per diversi modi, ed egli non volendo intendere per veruos ragione, sì gli died: Sara, e la me-tade di tutto il suo avere io servi , in serve , e io pecore ,e in camegli, e varche, e in molta pecunia, e lasciollo andare sano e allegro, e dissegli: Il saoto Angiolo di Dio (6) sia nel vostro cammino , (7) e tornate sani e salvi, sicche voi troviate tutte le cose prospere intorno a vostri maggiori, e gli occhi miei

VCEE2-

(1) V, agg. aut quare detentus est ibi ? P. però che fia ritenuto la ov egli ando.

ia ov egu snou.

(a) V. irremediatilibus. P. seoza rimedio.

(3) V. agg. peregrinari. P. peregrinando.

(4) V. solatium vita nostra, spem posteritatis nostra. P. sollazzo della nostra vita, speranza di coloro che rimaranno dopo noi .

V. wias. P. le vie. V. agg. sandus. P. saoco.

V. perducatque vos . P. e voi guidi .

veggano i vostri figliuoli innan- suocera sua, e amare il marito, dare, ammaestrandola, ch'ella re ripresa. dovesse onotate il suocero, e la

zi che io muoja. Allora Gabel- e reggere la famiglia, e gover-lo, e Anna (1) abbracciarono la pare la casa, e fare si, e in tal loro figliuola, e lasciaronia an- modo, ch'ella non potesse esse-

E tornando loro, capitarono l'undecimo di a (a) Cairam, la quale è a mezza via (3) andare a Ninive. Allora dis-se l'Angiolo a Tobiazzo: Fratello mio, sai tu come tu la-sciasti il padre tuo (4), e la madre tua. Adunque se ti piace andiamo innanzi, e pianamente seguitino le serve colla donna tua, e cogli animali. E concioffussecouche piacesse loro, Raf-faello disse; Togli teco del fiele del pesce : imperciocche fia bisogno . E così tece Tobiazzo; e camminarono. Veramente Anna sedeva (5) in sulla sommità del moote, onde ella poteva vedere da lungi . E guardando quin-

riveniva; e correndo (6) venne al suo marito, e disse: Ec-co il tuo figliuolo, che torna. Allora disse Raffaello a Tobiuzzo: Come tu sarai entrato in casa tua, incontanente adora il tuo Signore Iddio (7) facendo grazie a lui, e poi va al tuo padre, e sì (8) lo abbraccia, e inconcanente gli ugni gli occhi con questo fiele del pesce, che tu porti teco; e sappi, che incontanente gli occhi suoi s'apriranno, e vedráe il lume del cielo, e railegrerassi nel tuo cospetto. E allora corse innanal il cane, andato per la via con lui, e come messo lusingando colla coda si rallegrava (9). Ondi il suo avvenimento, ella vi-de dalla lunge, e incontanente (10) afferendo co piedi comiciò riconobbe il suo figliugio, che a correre, e porgendo la ma-

- (1) V. ostulati sunt cam . P. baciaro la . . . (2) V. Charan . P. Carra . .
- (1) V. contra Ninivem . P. dirimpetto alla città di Niniva .
- (1) V. contra Nunvew. P. dirimpetto alla città di Nunva.
  (4) la mache viu. Amana nalla P., e nel testo P.
  (7) V. istua vium quatistie. P. a lato alla via.
  (8) V. mantirovi. P. cone ad ammanistrio.
  (7) V. pratina agrav. P. rendeli grante.
  (8) V. statelar exam. P. batcillo.
  (9) V. et consurgens. P. si levio usu.
  (9) V. et consurgens. P. si levio usu.
  (9) V. et consurgens. P. si levio usu.
  (9) V. et consurgens. P. si levio usu.
- - se male a' piedi .

no a un fanciulio, venne incontro al suo figlinolo; e ricevendolo, il baciò insieme colla (1) madre sua, e cominciarono a E dopo (4) tre di giunse Sara pimpere per allegreasa (2), e a donna di Tobiusao, e tutta la Dio si diedono insieme . Allora Tobiuzzo prendendo del fiele del pesce, unse gli occhi suoi con esso al padre suo, e sostenne quella unzione quasi per ispazio di una meaza ora; e allora cominciò a nscire uno biancume de' suoi occhi, come uno panno d' uovo; il quale prese Tobia, e levolio degli occhi suoi, e incontanente riebbe il vedere . Adunque cominciarono a gloriti-care lo Signore Iddio d'Isdrac-

le (3), e a dire: Signore Iddio,

imperocche tu m' hai gastigato, e bami salvaco, ed ecco ch'io veggo Tobiuzzo mio figliuolo. famiglia (5), e animali (6), e molta pecunia della moglie sua, e ancora l'altra pecunia, la qua-le aveva ricevuta da Gabello; e racconto al sno Padre, e alla sua madre tutti i benefiz che Iddio gli aveva fatti per quell nomo (7), il quale aveva menato seco. Ailora vi vennono Achior, e Nabat consobrini di Tobia, e facendo festa (\$), e convito per sette di si rallegrarono.

## CAPO XII.

A Llora chiamo Tobia a se dre, che guiderdone gli daremo? Tobiusao, e disse : Che pos- o quale cosa potra essere degna samo noi dare a questo nomo a'suoi benefizi? Egli mi menò santo, il quale è venuto teco? (9) sano e salvo; egli mi racqui-E Tobiuzzo rispose e disse: Pa- stóe la pecunia di Gabello; egli

(1) V. sum uxore sua. P. colla sua moglie.

(a) V. Cumque adorassent Deum, et gratias egissent, consederunt.

P. e quando ebbono iodato Iddio e ringraziato Iddio, sederono insieme .

(3) V. age, ipse videlicet, et uxor ejus, et omnes qui sctebant eum. Dictobatque Tobias, Benedico te... P. cioc egli, e la moglie ma, e tutte coloro i quali il conosceano. E diceva Tobia: lo ti benedico, Signor mio Istael.

becodico, Signor mio Irsel. (4) V. past sperm der. P. e da inde al settimo di. (5) V. agg. sans. Mines nel terto P. (6) V. agg. et cameli. P. e camedil. P. (7) V. gas rem dixerat. P. il quale l'avea menato. (7) V. qui sum dixerat. P. il quale l'avea menato. (4) V. ags. pum dixerat. P. il quale l'avea menato. derat Dens. P rallegrandosi delle grazie, le quali Iddio avez fatte e mostrate a lui

(9) V. azg. et reduxit. P. m'ha . . . rimenato .

mi fece avere moglie, e cacció da lei lo Densonio, e al Padre, e alla madre sua diede letizia, e me medesimo campo dal pesce, il quale mi voleva divorare, e a te na fatto vedere il lume del cielo, e per lui siamo ripieni d' ogni bene. Or dunque che cosa potremo noi dare a lui , che fosse degna a tanta opera? Ma 10 ti priego, Padre mio, che nei lo preghiamo, se egli l'accon-sente, che pigli la metade di tutto ciò, che noi abbiamo recato. Adunque il Padre e'l figliuolo lo chiamarono, e trassonlo da uoa parte, e pregaronlo, che egli dovesse degnare di prendere la metade di tutte le cose, ch' eglino aveano recate. Allora egli disse celatamente a loro; (1) Benedetto Iddio del cielo, e dinanzi a tutti quelli, che vivono (a) confessatevi; perciocche egli ha latto con voi la sua mivelare e confessare e ragionevole, e onorevole cosa è (4). E la

l'uomo dalla morte, ed ella si è quella, che purga il peccato, e fa trovare (6) vita eterna. Ma quelli, che fanno il peccato, e la iniquitade hanno in odio l'anima loro. Adunque io vi confesso la veritade, e non vi celo i sermoni segreti. Quando tile adoravi con lagrime, e soppellivi i morti, e lasciavi il deamare, e nascondevi i morti di di in casa tua, e la noste gii seppellivi, so offersi la tua oraaione a Dio. E imperciocche tu eri accetto a Dio, tue di bisogno, che la tentazione ti provasse. E ora m'háe mandato Iddio, che io ti liberi, e per-ciocche io liberassi (7) Sara moglie del tuo figlittolo. Certo io sono Raffaello Arcangelo, uno de sette, che (8) stanno dinanzi a Dio. E quando eglino ebboco ciò udito si spaventarono , e tremando caddero in terra sopra la faccia loin. E l'Angiolo dissericordia. Veramente il sagra- la faccia loso. E l'Angsolo dis-mento del Re è buono a (3) ce- se: Pace sia tra voi, non ab-lebrare: ma l'opera di Dio ri- biate paura, impercio sono stato con voi per volonta d' Iddio : beneditelo, e a lui cantate grolimosina è migliore (5) che mu- lia. Io pareva, che io mangias-rare avere, resoro, o pecunia. si, e bevessi con voi; ma io Imperciocche la limosina libera uso cibo invisibile, c beverag-

<sup>(1)</sup> V. Benedicite . P. Benedite . (a) V. Constemmi et. P. Consessatevi a lui.
(3) V. abscondere. P. celare.

<sup>(4)</sup> V. agg. Bono cit oratio cum jejunio. P. e l'orazione col digiuno e colia linsonna è piu che . . . (5) V. quam thesauros auri recondere. P. a riporre i tesori dell' oro.

<sup>(6)</sup> V. agg. miserscordiam, et. (Manca anche nel testo P.) (7) V. sgc. a demonio. P. dal dimonio. (8) V. adstamus. stanno, il testo P.

dio, (1) e ricordatevi di tutte le sue maraviglie. E dicendo questo cose si partio dagli occhi

gio, il quale vedere non si puo- loro, e sparì, e non lo potero-te dagli uomini. Ora si è il tem- oo più vedere. Allora istando po, che io torni a colui, che in terra per tre ore bocconi so-mi mandò: ma voi benedite la-dio, (1) e ricordatevi di tutte lidio: e levaronsi, e raccontarono tutte le sus maravielle.

## X 1 1 15

MA il vecchio Tobia apren-do la sua barra bando IVI do la sua bocca benedis-se Iddio, e disso: Grande se tu, Signore Iddio, in eterno, e per tutti i tempi regna il tuo regno. Imperciocche tu tragelli e salvi; e meni, e rimeni altroi al di sotto, e non è chi possa scam-pare delle tue mani. O figliuoli coofessatevi a Dio, e diasazi dalle genti lauldate lui : imperciò che però v'ha egli dispersi tra le genti, che non lo conoscono, acciocche voi manifestiate le sue maraviglie, e facciate loro assapere, che noo è altroiddio, se non egli: che ci ha gastigati per le nostre iniquitadi; ed egli (a) se ci ha salvati, per la sua mis:ricordia. Ragguardate adunque le cose, che hae fatte con voi (3), e con tremo-

re confessatovi a lui: e lo Re del secolo inalaste (4) nel cuore vostro, e nelle vostre opere. la terra della mia prigionia: perocche Iddio ha dimostrata la sua maestade (5) contro alla gen-te peccatrice. Adunque ora vi convertite , peccatori , e fate, giustizia dinanzi a Dio, credendo , ch' elli vi facci misericordia . (6) Onde io bo l'anima mia in iui. Benedite Iddio tutti i suoi eletti , festeggiate tutti i di della letizia, e confessate a lui. Signore t'ha gastigata nell' oprere delle tue mani (7). Contes-satevi a Dio, e beneditelo, ac-ciocche egli edifichi in te il suo tabernacolo, e richiami a te tutti i tuoi prigioni, e rallegriti in tutti

<sup>(1)</sup> V. narrate . P. narrate .

<sup>(1)</sup> V. salvalit, ha salvati, if tests P.
(3) V. agg et cum timore. P. con timore.
(4) V, in operibus vestris (nel cuore vostro, manca nella V.)

<sup>(6)</sup> V. Fgo antem, et anima mea in eo latabimur. P. Ma io e l'anima mia ci rallegherremo in lui. (7) V. constere Domino in bonis tuis. P. Confessuti al Signore ne beni

tuttl i seculi (1). Di la risprenderanno tutte le fini della ter-ra, e adoreranno te (2). A te verranno benedizioni dalla lunga: e recando doni adoreranno in te il Signore (3) ch'abiteranno la tua terra in santificazio-pe: e invocheranno in te lo suo gran nome: e maladetti saranno quelli, che ti dispregeraono; e tutti quelli, che ti bestemieranno saranno (4) contaminati . E saranno benedetti quelli, che (5) in te editicheranno . B tu ti rallegrerai ne' tuoi figliuoli , perciocche tutti saranno beoedetti , e raunerannosi a Dio . Beati tutti quelli , che te amano , e

rallegrerannosi della pace. O anima mia, benedici Iddio; per-ciocchè egli libera Gierusalem sua cittade . (6) Beato sarà, se sarà avvezzato del mio seme a ve-dere la bianchezza di Gierusalem. Le porti di Giermalem sa-ranno edificate di zaffiro, e di smeraldo; e tutto il cerchio delle sue mura di pietre preziose : e tutte le sue piazze si lastricheranno di pietre bianchissime , e nette; e sopra le sue rughe si cantera Alleluja . Benedetto Iddio, (7) che l'ha svegliata, acciocche il suo regno sia sopra let in secula seculorum amco.

## Caro x t i t t.

Finirono i sermoni di To- lo lume degli occhi suoi nel cin-E finirono i sermoni di 10ralluminato quaranta due anni , e vide i figliuoli de'suol nipoti.

quanta sei anoi, e già aveva (9) sessanta sei, quando egli riebbo il vedere. Tutto l'altro tempo E da poi ch' egli ebbe vivuto della sua vita fu cou letiala, e (8) cento diect anni fu seppelli- con buono effetto di timore di to nella città di Ninive onore-volemente. Certo egli perdéo ora della sua morte chiamò a se To-

(1) V. Luce splendida fulgebis, et omnes fines terræ adorabunt te.
P Tu riluceral di luce chiarissima, e tutta la terra adorera te. (a) V. Natrones ex longinquo ad te mentent . P. Le mazioni verranno a te di lunghi paesi . (3) V. et terram tuam in sanclificationem babebunt . P. e la terra

tua averanno in sacrificazione .

(4) V. et condennati erunt. P. e condannati saranno.
(5) V. qui edificaverini te. P. coloro i qualt.. edificheranno te.
(6) V. Beatus ero si fuerint reliquix tempis mei, ad videndam slaritatem Ievusalem. P. Beato sarò se le reliquie del seme mio saranno a vedere la chiarità di Ierusalem.

(7) V. qui exaltavit cam. P. il quale ha esaltata quella.
(8) V. annis censum duobus. ( qui nei testo P. mancano quattro versetti; che sono traspertati più sotto.)

(9) V. sexagenarius.

Toblizzo, e sette suoi ngliuoli (1) e disse loro : Egli s' appressa il tempo della distruzione di Ninive . Certo la parola di Dio non viene meno . I nostrì fratelli , che sono dispersi dalla terra d'Isdrael corneranno a lei : e ogni sua terra diserta si riempieráe ; e la casa di Dio , che v'è arsa , un'altra volta si redificheráe; e ivi torneranno tutti quelli, che temono Iddio; e le genti lasceranno i loro idoli, e verranno in Gierusalem, e ivi abiteranno; e tutti i Re della terra si rallegreranno in lei , (a) addomandando Iddio d' Isdrael Adunque, figliuoli miei, udite il vostro Padre; servite a Dio In veritade, e investigate, ac-ciocche voi facciate le cose, che a lui piacciono ; e comandate ai vostri figliuoli , che faccino giustizia, e limosina, accioccho si ricordino di Dio, e benedicano lus in ogni tempo in veritade, e in tutta la loro virtude . E dunque, figliuoli miei, ora m'udite , e non dimorate qui ;

ma in qualunque die voi seppel-lirete la vostra madre allato a me in uno avello, incontanen-te vi partite quinci, perocchio veggio, che la niquità di questa città le darà fine. Così venne, che Tobiuzzo dopo la morte della sua madre si parti di Ninive 12 sua madre si parti di Ninive colla moglie sua, e co' suoi fi-glinoli, e co'nipoti suoi, e tor-avisti al (3) suocero suo, e tro-véllo sano e salvo in buona vecchiezza; (4) e portossi molto bene di lui, e chiusegli gli occhi suoi (5) al tempo della sua morte : ed egli ebbe tutto il retaggio della casa di Raguel , e vide infino alla quinta generazio-ne, e' figliuoli de' suoi figliuoli . E poiche Tobiuzzo ebbe compiuti i novantanove anni nel timore di Dio, con gaudio (6) passò da questa vita , e fu seppel-lito a grande onore . Poi tutto il suo parentado, e tutta la sua generazione perseverò in santa buona vita (7) Amen. A lau-

de di Dio. Amen.

<sup>(1)</sup> V. agg. nepotes suos. P. suoi nipoti, cioè figliuoli del fig'iuolo.

<sup>(2)</sup> V. adorantes. P. è adoreranno Iddio Israel. (3) V. ad socros suos. P. al suocero e alla suocera nuoi. (4) V. et curam rorum gesit. P. ed egli guido la cura di loro.
(5) al tempo della sua morte, manca nella V.

<sup>(6)</sup> V. cum gaudio sepetterunt eum . P. E passati novantanove anni con allegressa nel tunore di Dio, su seppellito da tutto suo

<sup>(7)</sup> V. agg. tta ut accepti essent tam Deo quam hominibus, et cuncits habitantibus en terra . P. secche fu accetto a Deo e alli uomini del mondo, e a rutti gli abitatori della terra , ( Il testo P. facendo punto dopo la parola, parentado; riferisce questo ul-timo concetto a Tobiuzzo, non a suoi discendenti, come fa la V )



t - - ut taugic



